



XXXIV-P-6

102-9-117

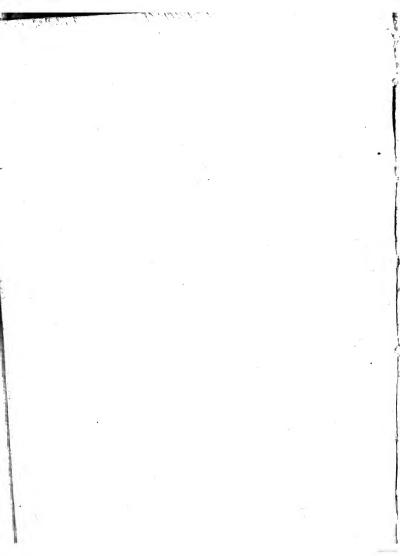

# METODI STUDIOSI.



### METODI, REGOLE, CONSIGLI,

E D

### AVVERTIMENTI UTILISSIMI

Non folamente per chi comincia, ma per chi già trovandosi in qualunque genere di Studi avanzato, brami con la Facilità, e con la Brevità possibile viè più in quello fondarsi: o pure fervir con la voce, o con la penna d'istruzione a gli altri

ESPOSTI DAL

# P. D. BERNARDO CAVALIERO, E ACUGNA

f. (atta

Cherico Regolare

Vandi

#### PARTE PRIMA

Che abbraccia l'Introduzione, ed i Preliminari di tutta l'Opera : con le Disposizioni, e con le Qualità richiestesi in chi dee applicarsi allo Studio.



IN BOLOGNA M. DCC. XIII.

Con Licenza de' Superiori.

1A1 1504532

f. cam

à cole

# SANTISSIMO OTTIMO MASSIMO Regnante Pontefice CLEMENTE UNDECIMO.

## 

OMEGIND

### **BEATISSIMO**

### PADRE.



Mile, ed offequiofo, all' dorata Prefenza di Vostra Santità ap-

appresentandomi, per offerirle il tributo di quest' Opera, sento che l' Offerta medesima, emolando la di-vozione, e l'ubbidienza dell' Offeritore, dalle mani mi sfugge, e precorre di suo moto, inclinante, e follecita, a costituirsi, là dove a tutta ragione è dover che tenda: perocche composti non d'altro que-Îti fogli, se non d' un' Arte la più opportuna, e la più spedita, di rinvenir la Sapienza; ed essendo la Santità Vostra, di quest' Arte medesima un Esemplar felicissimo; egli è tanto più doveroso, e naturale il farne a lei la Dedicazione, quanto è più giusto, e convenevole, che la pianta della Città si presenti al Principe; l'immagine al Prototipo; le misure all'Architetto; iConfigliall'Oraco-

lo; i documential Maestro. Corrono dunque a' Suoi Piedi questi Metodi, co'l' medesimoistinto, con cui tutte le derivate cose aspirano al lor principio; etutte le visibili, amano venir collocate a fronte di quella luce, che può ne' lor pregi renderle più chiare, e più credute: non già per esperimento, che la Santità Vostra, soggiacendo alla comune indigenza de Studio fi, abbia dovuto fare di tracce fimili: mentr'è ben noto, che all'erta cima. della Virtù, come alla fomma delle Dignità, Ella, per rarissimo dispensamento, è salita a volo: sormontando con intelletto comprensivo, quegli scoscesi, e torti, e malagev oli sentieri, per cui altri, in lungo cammino, es dubbioso, convien cheansi, e trasudi: ma perche quelle avvertenze, delle quali non hà Ella patito necessità nell'esercizio, son da Lei persettamente possedute nelle lor massime; e quelle Regole di renderfi Letterato, che l'Inclito Suo Spirito, hà dovuto felicissimamente ignorare, in ragion di mezzo pratico; sono state, e saran sempre da Lei comprese, in ordine di Verità Magistrali: in guisa che se dalla Penna Sua, o pur dalla Lingua noi le dovessimo apparare; non fiache alcun altro canale, potesse agguagliar questi, nella chiarezza della Comunicazione, ò pur nell'ampiezza. della Dottrina: (a) Immortalis Ingenii Beatissima Uberrate: ficcome in miglior maniera, e più pronta, scoprirebbe le qualità della strada, un chelibrato fu l'ali vi forvolasse; che cento camm1-

minatori, atti folamente a riconoscerla co'l' passo. Se bene il nostro avventuroso Secolo, da tanti della, Santità Vostra Sublimi, ed Ordinatissimi Componimenti già istrutto, ed illustrato, non hà a disiderare, che il fuddetto sì eccellente Magistero gli dia a divedere, quanto profonda, ed agevolmente, Ella possa ammaestrarlo: perciocchè basterebbe una. fola delle Dottissime a paro, e Dilettosissime Omelie, onde la Santità Vostra, nelle più solenni circostanze di Tempo, e di Rito, all' Apostolico Senato, ed a Roma tutta, raddoppia la Solennità; per mostrare della Virtù ch' Ella possiede, e di quella infieme, che con fomma ordinanza potrebbe partecipar ad altrui, un faggio copiosissimo, ed un argomento in'-

infallibile:scuoprendosi a maraviglia in ognuna d'esse, i due privilegi attribuiti alla famosa Città di Data, che Arface, nuovo Re de' Parti, fabbricò su la cresta d'un Monte: Cujus loci ea conditio est, ut neque munitius quidquam esse, nec amanius possu: (b) Forza di sublime Fondatissima Dottrina, ed Amenità di Piacevolissima Dicitura. Il Tempio dunque della Virtù, collocato su la penna d'un Monte, e rappresentato nel frontispizio di questo Volume, o fignifichi la Sapienza della Santità Vostra; o pure i Suoi Parti; o la Letteratura ch' Ella possiede, o pur Quella che in. parlando, ovvero in iscrivendo, hà talento, ed uso di comunicare; dell' Una, e dell'Altra si verifica, che per

mezzo di Se, guida i suoi contemplatori allo studio di Se Medesima: Deducit, & Adducit: (Oracoli del Profeta, (c) detti della Sapienza. Eterna ogni dì, da qualunque Sacerdote; e fingolarmente applicabili, per quanto n'abbiamo dallo Stemma, dalla Pratica, e dalla Ragione, alla Sapienza di questo Sommo Incomparabile Sacerdote) Come coll'Infallibilità de Suoi Dogmi, così con lo Splendor della fua Erudizione, e della sua Eloquenza: In Luce, & in Veritate: Per le vette dell' investigamento più profittevole, al facrario delle cognizioni più recondite, e più elevate: In Montem, & in Tabernacula: Se pur, nell' unità dell' Elogio variando per poco l'alle-

legoria, adattar non volessimo alle fuddette celebrate Composizioni la fimilitudine, con cui venner già commendate le Orazionidi S. Gregorio di Nazianzo, (d) chiamandole Torri della Beata Gerusalemme, fabbricate di Gioje, Belle in uno, e Forti. Dicafi però in plaufo delle medefime quanto si sà: sorgerà sempre, sinche esse vivano, ch'è quanto dire finche viva l'amor dell'Ottimo (poiche appunto a par dell'Ottimo, altro difetto non hanno, se non quello che muove ad un più ingordo amore, cioè l'esser poco) sorgerà sempre, un qualche nuovo motivo, ed alcuna non più usata maniera d' esaltarle: perocchè Esse, qualunque volta verran rilette; mostreran sem-

pre un qualche nuovo diritto di venir lodate: imitando in questa copiofità di fonti laudevoli, la preminenza men veracemente da Lipfio divifata in Seneca: Semper magnus; sed ut solent verè magna, magis, magisque inspe-Etus, & tractatus se approbat. Hanno un bell'affannarsi i Letterati di maggior fondo, i Commentatori di più ampia stesa, ad annoverarle tra le-Concioni de'Primi Savi, de'più Antichi Padri: Che contenendo elleno i pregi non già d'un folo, o di due, ma di tutti; ed a questa unione de' più bei Caratteri altrui, aggiugnendo il Proprio, eminente, e trascendentale; e di quegli così uniti, e fopravanzati, facendone un altro lor pregio novissimo, e singolare; non posson le prime, prime per sola ragion di tempo, pretender che le Seconde debbano Itar tra loro; mentre che Ciascuna di Queste, hà prerogativa distinta di star da se. Dichiamo bensì che lo scrutinarle, ed il farne quant' è possibile diligente notomia, offervandone le derivazioni, i concetti, la dottrina, l' ordine, la moralità, la Maestà, l' eleganza, Effingentes vim Demosthenis, Copiam Platonis, Jucunditatem Isocratis; non pluvias aquas colligendo,ut ait Pindarus, sed unaqueque vivo gurgite exundans; dono quodam Providentia Genita, in quibus totas vires suas Eloquentia experiretur; (e) Egli è tutto interesse di chi l' imprende: traendo dalla dimestichezza d'Opre simili, la felicissima. impotenza di compor male; anzi l' imprezzabil necessità di ben parlare, edi

e di ben comporre. Hoc præstant, (Più che l' Epistole di Tullio) Ut qui eas familiarissimas sibi reddiderit, ne si velit quidem possit non eloquenter scribere. (f) Egli è ben vero che Componimenti di tanto valore, sì giovevoli a tutti, e sì atti ad aumentar la virtù, ed eternar la memoria di chiunque sappiagli studiare; anzi divenuti misura dell' altrui profitto, con quella della lor propria lettura; Ut ille se prosecisse sciat, cui ista placebum; (g) Al solo nome di Vostra Santità, per eccesso di perfezione, recheranno un luminoso pregiudicio: perciocchè entrati nel possesso, e nel costume d'ammaestrar tutti, perderanno il titol dell'Opera, e dell'Autore, e piglieranno il vocabolo dell' Arte: e come di quel-

(f) Gasp. Sciopp. ap. Blount. (g) Quint. sibi sugra,

quelle di Demostene, e dell'altre di Tullio ancora fù detto, non fi chiameranno Orazioni, nè Omelie; ma l' istessa Maniera del ben dire, nell' esser suo, e nella fonte. Vt iam non bominis, sed Eloquentiæ nomen babeatur. Dia però Ella le dovute grazie, all' altre Sue Innumerabili, ed Eroiche Prerogative; le quali non potendofi rammentare, senza la memoria del Soggetto; parlando eternamente di Lei, terranno sempre desta la memoria del fuo Bel Parlare: Cuius commemorato nomine, Maxima Eloquentia consummatio, audientis animo oboritur. (h) E si perdonino a me, le Laudi, come talun dirà, troppo prolisse, se non del men riguardevole, almeno del men da Lei riguardato de' Fregi Suoi:

<sup>(</sup>h) Valer. Max. 1. 8. 07.

Suoi: perocchè in queste appunto, hò preteso d'includere il maggior esaltamento degli altri: lasciando, come agevuol cosa, ad ognuno l'argomentare, quanto ricche di Sapienza, e di Luce, sien l'Opere di Vostra Santità più pensate; se tanto sagge, e luminose son quelle, che sà d'improvvifo; ed al cui studio non permette spazio maggiore, di quel che passa tra la sera, in cui l'immagina, abbandonandole col'riposo; e l'mattino, in cui l'espone, anelando a dimenticarsene. Ma non fia perciò chi voglia applicarmi, nè pur il solo di sua natura innocente soprannome di Lodatore, nonche quel sì detestabile d' adulatore: mentre io sono in un Cimento, in cui l'intenzion di lodare sentirebbe di fellonia, schernendone

la Sovrana Proibizione; ed offendendo il miglior fregio della Maestà del Principe, qual è la sua Verecondia: e del lodar medesimo l'esercizio, sarebbe irriverenza, ed ingiuria; non attignendo nè pur le prime espressioni del dovuto applauso. Sono scandali degl' ignoranti, quelle ch'essi chiaman talvolta, servili, e venali lufinghe: non conofcendo che le laudi, piglian proporzio-ne, o pur difmisura, da meriti del Lodato: e quella che per uno farebbe prodigalità d'iperbole; riuscirebbe per un altro, meschinità di ri-conoscimento. Di certi Soggetti il parlar lodandogli, egli è il parlare, che dee farsene d'ordinario: perocchè essi non vengono in mente d'alcuno, che no 'l' muovano all' amore, e alla

alla maraviglia: emolto più, quando fien' Eglino, come nel caso nostro, non una, ma tre volte Massimi; e rappresentino, con Virtù quanto varia, altrettanto perfetta, quel Vero Tpiemelyine. Oltrechè, il precetto medesimo di non lodare, che suol esser di legge ordinaria di chi più sà meritare; è laude, ove solamente si pubblichi, maggior d'ogn' altra. Si contentino dunque, che dalle penneammiratrici, ed obligate, non si mandino i fiumi dovuti alla lor Grandezza; e non condannino una qualche stilla, che giammai non potrebbe cadere fotto il lor Divieto. La Virtù di cui discorro, Ella è un Sole, che non già, come in Etiopia si finse, fà eloquenti le statue; ma con prodigio tanto più strano, quanto più

veritiero, rende mutoli i più eloquenti parlatori: o che sien rivolti a commendare, e restin' oppressi, ed impoveriti dall' abbondanza del commendevole; o pur tentati di biasimare, (mostri di malignità, che contro un merito sì Sagro, e sì Grande non fia mai che appariscano) e vengano atterriti, e confusi, dal Chiaro, e Vasto oggetto dell' audace invidia. L' unica gloriofissima opposizione, da cui Vostra Santità non si potrebbe difendere; sarebbe simile a quella, con cui la Corte dell' Imperador Teodofio, in Costantinopoli, fece il più degno elogio al celebratissimo Corrier Palladio; accusato che facesse comparir il Romano Imperio di strettissimo confine, con quel suo scorrerlo a guisa di folgore, e ritoccar-

carne sì spesso l'estrema parte, e l' altra, in brevissimo spazio. Così può dirsi della velocità, onde le lunghe, e spinose strade della più matura. Prudenza, nell' ardue Rifoluzioni del difficilissimo Principato, l'eccelse, e scoscese vette della Sapienza, ne' pubblici, e ne' privati Discorsi del Zelantissimo Apostolato, Ella, governando, e sermoneggiando, passeggia speditissimo, e misura; confondendo la memoria di chiunque l'hà preceduta, e spaventando l'ardimento d'ognun che agogni imitarla. Ecco dunque se superando Ella tanto di gran lunga, co'Suoi Meriti, la capacità de' più eloquenti lodatori; la licenza di recarle lode, non fi potrebbe a man salva dar a tutti; con ficurezza, che la Sua Modestia, venissenissene più tosto lusingata, detraendofi al vero; che disgustata, amplificandolo. E per conseguenza di ciò il più dispensato da rigori di questa Virtù, dovrei esser io; come il più atto ad offuscare, anzi che ad illustrar quelle Grandi Dote, ch' Essa, vorrebbe nascondere, e seppellire: Se ben essendo queste tanto innoltrate nel prodigioso, che con esser verissime, van quasi fuori del verisimile; ed han più bisogno di venir attenuate perche sien credute, che magnificate perche fieno incensate; io qualor le celebrassi, sarei sempre, al Tribunal della suddetta Riverita Modestia, reo d'un gran delitto: perche le priverei dell'amato privilegio di celarsi, procacciatosi colla. lor Grandezza; oye con la tenuità del mio

mio dire impiccolendole, le rendessi meno incredibili. Ma quella sola, Virtù, di cui, a non volermi ingrato, e stupido, non può vietarmisi l' Elogio, io non sò lasciar d'accennarla, almeno con profondità di Venerazione, se non posso attignerla. con la sublimità dell' encomio: E questa è l'Eroica Magnanimità, con cui la Santità Vostra, s'è degnatad' accettare la Dedicazion di questo Libro: contentandofi che cammini, col Fregio Incomparabile del Suo Gran Nome: Sicchè le immense obligazioni, che all'infimo scalino del Suo Soglio debbo umilmente confessare; o sien le mie particolari, o pur quelle, che partecipo, di tutta la mia Religione, dal Patrocinio di questo fol Mecenate, più che da quel di tutti m" , at \ gli

gli Altri insieme, Illustrata, e Difesa, e Provveduta, non posso per altro motivo in questa occasione rammentarle, se non per eccitar a nuovo stupore, gli ammiratori della Sua Ine-Íplicabil Beneficenza: poichè il presente omaggio, non può comparir con titolo di riconoscenza per i favori già ricevuti; essendo anzi il gradimento di lui, un altro favor segnalatissimo per se solo: ed è tanta la Grandezza del Supremo Gerarca, a Cui s'offerisce, c'anche quando non fosse tanta la piccolezza del donatore, e del dono; lungi dal pretender benemerenza nel donargli; fi dovrebbe l'oblazion medefima accompagnare, con un profondo ringraziamento, d'averla, per Clementissima concessione potuto eseguire.

Ardirei nonpertanto d'affermare, che la Santità Vostra nè pur potea ricusarla: e se non per il merito dell' opera, almen per quel della Materia, e del Titolo: perocchè dovendo Ella, atteso il vivo nodo che passa trà Lei e la Sapienza, amar in tutte le cose la proporzione, e l'ordine; non avea a permettere, che l'Arte ditrovar questa si dedicasse ad altri, che al Suo più Felice Trovatore, e Posseditore. Confido perciò, ch'essendo Ella Ordinatissima, e Sapientissima, sarallo ancora nel ricevere i donativi: attendendo, come in tal atto si debbe (massime dal Magnanimo, qual Ella è senza simile) a ciò ch' essi fignifican, nona ciò che sono; alla misura, non al numero; alla ragion geometrica, non all'aritmed 2 tica,

tica. E quì per ultimo, chiedendole umilmente perdono, dell' aver inqualche maniera ardito di darle lode (se ben di Lei parlando non potea. schivarsi) come a ripentirsi sù configliato colui, che imprendea a tesfer panegirico d' Ercole; rimproverandogli, qual estrema frenesia, accignersia lodar Uno, che non eramai stato, e non potea giammai venir biafimato da alcuno; ed immaginandomi di veder al Trono d'ogni Sua Virtù, quella Sirena collocata. al monumento d' Isocrate, bocca chiufa, e labbra figillate, per denotare che il solo filenzio, al Merito d'una tanta Eloquenza potea dar onore; poichè la Sua Felicità rendela Superiore ad ogni augurio, ficcome l'esser sopra ogni paragone, la fà Esente da qua-

qualunque invidia; resto con disiderarle solamente ciò, la cui mancanza, sarebbe più nostro castigo, che Suo infortunio; cioè che al Suo Sapientissimo Regno, corrisponda un secolo tanto docile, quanto Esimio è il Precettore, che la Divina. Provvidenza, in Persona della Santità Vostra gli hà conceduto; ed all' Età Sua s' aggiunga una ferie d' anni tanto lunga, e sana, quant'è ardente, e religioso il disiderio mio, e del Mondo tutto, di vederla sì felicemente Vivere, com' Ella sà perfettamente Insegnare, Santificare, e Regnare.

Di Vostra Santità

Bologna 1. Settembre 1713.

Umilissimo, Divotissimo, Ubbidientissimo Servo D. Bernardo Cavaliero, e Acugna Cherico Regolare. De mandato Sacra Congregationis, examinavi Librum, cui Titulus est, Metodi Studiosi, Authore Bernardo Cavalerio, & de Acugna, Clerico Regul., & cum nihil in Universo Opere, occurrat Fidei, & Bonis moribus adversum; Opus omnigena eruditione refertum, Pralo digniffimum Cenfeo.

Roma Die 29. Decembris 1711.

Fr. Carolus Philibertus Barberius Ex Generalis Carmelitarum.

Fer. 4. Die 20. Januarii 1712.

Eminentissimi dixerunt, Significandum esse Patri Inquisitori, Librum, de quo agitur, posse imprimi, servatis servandis .

# IDEA GENERALE E DISTRIBUZIONE DI TUTTI I CAPI DELL' OPERA DE' METODI

# Tutti i Capi dell' Opera, fregiato ciascheduno colla sua Impresa in fronte, son ripartiti in VIII. Libri.

I L. I. Libro abbraccia i Preliminari Generali di tutta l'Opera .

IL II. Investiga le Disposizioni, ed i Requisiti di chi dee applicarsi a gli Studi .

IL III. Propone gli Ajuti esfrinseci, e gl' Incentivi più efficaci alle Lettere.

IL IV. Considera le Industrie proprie, che n'agevolan l'acquisto.

Nel V. Si descrivono alcune Virtis più proprie, e necessarie de Letterati.

Nel VI. IVizzi, in cui più d'ordinario urtar sogliono i Professori di Lettere.

Nel VII. Si considera il Letterato già fatto, in ordine alla Stampa: consuggerirglisti varj Consigli, e Documenti, da riuscirne con lode; e per ischivare i difetti più consueti d'incorrersi in essa.

L'VIII. Finalmente (essendosi gli altri sette contenuti sù gli
Awvisi generali per tutti) scende a i Metodi in
particolare di varie Scienze, e di principali
Classi di Studi.

## I Titoli di ciascun di questi quattro Volumi fono i seguenti.

Parte I. Che abbraccia l'Introduzione, ed i Preliminari di tutta l'Opera: con le Disposizioni, e con le Qualità richiestesi in chi dee applicarsi allo Studio.

Parte II. Che comprende gli Ajuti, e le Industrie più atte per e l'acquil'acquisso delle Lettere ed a facilitarne i Progressi. Parte III. Che descrive le Viriù , ed i Vizz i più propri de Letterati.

Parte IV. In cui, a chi nel saper già maturo, brami (al che si esorta ogn' un che' l' possa con frutto) di uscire alle Stampe; si prescrivono le Regole più proprie da praticarlo con lode. Indi ad una, ad una di varie principali Classi di Studi, e di Scienze più necessarie, suggerisconsi i Metodi particolari, e gli Avvisi più importanti a ciascuna: con un Trattatello al sine, circa il modo di fare, con la facilità, e con l' utilità maggiore, le sue Studiose Raccolte.

### INDICE

Di tutti i Capi.

#### LIBRO PRIMO.

Preliminari dell'Opera.

Cap. I. Invocazione di Dio, alla cui maggior Gloria dobbiam dirizzzare tutti gli Studj: fenza ciò vano essendo tutto il sapere; e quegli veramente sapendo, che ben sà regolare, non men degli Studj, i costumi, inordine al conseguimento dell' Ultimo, Beato suo Fine.

Cap. II. Doversi a Dio consecrare le primizsie della Vita, del Di, e di qualunque Studiosa Intrapresa.

Cap. III. Degl'innumerabili vantaggi delle Lettere, si considera questo solo, di non esservistato, ò condizio-

ne alcuna, che da esse non tragga frutto,

Splendore.

Cap. IV. Felicità, e Frutti dello Studio in se stesso : prescindendo da tutti que vantaggi, che recan seco le Lettere.

#### LIBRO IIA

Disposizioni, e Qualità di chi dee darsi agli Studj.

Cap. I. Si esaminano le Indoli, e gl' Ingegni, Primo Requisito alle Lettere.

Cap.II. La Memoria, Secondo Requisito.

Cap. III. Il Genio, Terzo gran Requisito. Cap. IV. La Sanità, Quarto Requisito.

Cap. V. Qualche mediocrità di Fortuna, Quinto Requisito.

Cap. VI. Agio, e Disoccupazione, Sesto Requisito.

Cap. VII. Si conchiude esortando, per ben progredire nella Viriù, a disfarsi di molte cure basse, e superssue, che ne ritardan l'acquisto.

#### LIBRO III.

Ajuti estrinseci, ed Incentivi alle Lettere.

Cap. I. Buona Educazione, di sommo ajuto a qualunque.
Profitto.

Cap. II. Digrande ajuto parimenti, un buon Maestro.

Cap. III. Di quanto pregiudizio lasciare la direzion del Maestro, prima d'essersi ben fondato.

Cap. IV. Di quanto ajuto la Conversazione Erudita.

Cap. V. E nulla meno di tutti i predetti, i Ruoni Libri.
Cap.
Cap.

Cap. VI. Ilibri da usarsi, ò sieno approvati, ò si abbia almeno la permissione, e l'abilità da poter leggerli senza danno.

Cap. VII. Contra chi si scusa , leggere i Libri mali , per le molte buone cose, che vi si truovano ; si convince , i libri mali essere tanto peggiori , quanto più al male tramischian di bene.

> Degl'Incentivi si considerano questi trè, come gli più efficaci.

Cap. VIII. L'approvazione, e la Lode. Cap IX. Il Premio. Cap. X. I Mecenati.

#### LIBRO IVA

Industrie a facilitare, e ben regolare i suoi Studj.

Cap. I. Difcorso delle Industrie in generale, mostrandosene l'importanza, e distinguendosi le buone dalle non commende voli.

Cap. II. Non doverci sgomentare le disficoltà del principio:
fuccedendo sovente di far nel progresso maggiori
prositti, quegli che sul cominciare sembraro men
abili

Cap. III. Quanto importi a buon' ora prefizgersi un certo scopo, a cui dirizzare tutt' i suoi Studj.

Cap. IV. Ordine, e Metodo, quanto necessario insieme, e prosittevole a qualunque sorta di Studio.

Cap. V. Importanza del bene spendere il tempo.

Cap. VI. Inutile sforzo di sforzar la sua vena, che non dee costrignersi, ma secondarsi. Cap. Cap. VII. Quiete, Silenzio quanto opportuni allo Studio.

Cap. VIII. Îndustrie nella Lettura de Libri.

Cap. IX. Nell'Imitazione degli Autori.

Cap. X. Nella Emendazion de' suoi Scritti.

Cap. XI. Delle Studiose raccolte.

Cap. XII. Sì nelle Studiose raccolte, che in tutt' altro si mostra il gran danno dell' abbondanza eccessiva.

Cap. XIII. Industrie per ben concepire, e formarsi il giudizio.

Cap. XIV. Industrie per ben parlare.

Cap. XV. Industrie finalmente a ben scrivere.

#### LIBRO VA

Virtudi più decenti, e necessarie al Letterato.

Cap. I. Della Virtù in genere del Letterato, e di alcune in particolare, non toccate ne' Capi seguenti.

Cap. II. Discretezza dello Studio, quanto al Letterato neces-

saria.

Cap. III. Prudenza nell' intraprendere.

Cap. IV. Cautela nel credere. Cap. V. Diffidenza di se stesso.

Cap. VI. Moderazione con tutti.

Cap. VII. Mansuetudine con chi ci offende. Cap. VIII. Liberalità, e comunicabilità.

Cap. IX. Rettitudine di cuore nel cavvar bene anche dal male: contra il vizio di chi è folito di cavar male anche dal Bene.

Cap. X. Soggezione a Santa Chiesa, la più necessaria Viriù di chi sà ; e di chi non sapendo, con questo solo può esser sapientissimo.

LIBRO

#### LIBRO VIA

Vizzi più soliti a incorrersi da' Letterati.

Cap. I. De' Vizzi generalmente de' Letterati: mostrandosi quanto lor disdicevoli; e dandosi le cautele contro alcuni, non toccatine' seguenti Capi.

Cap. II. Abuso della Scienza.

Cap. III. Curiosità viziosa.

Cap. IV. Loquacità.

Cap. V. Jattanzia.

Cap. VI. Incostanza.
Cap. VII. Ostinazione.

Cap. VIII. Spirito di Contraddizione.

Cap. IX. Spirito di Parzialità, o per gli soli Antichi, o pe soli Moderni.

Cap. X. Superbia.

Cap. XI. Ingratitudine.

Cap. XII. Invidia.

Cap. XIII. Maledicenza.

Cap. XIV. Con occasione de due precedenti Capi, si prescrivon le regole da tenere contra gl'Invidi, e Maldicenti.

Cap. XV. Lingua Adulatrice.

Cap. XVI. Penna Lasciva.

Cap. XVII. Spirito Libertino.

#### LIBRO VIIA

Letterato in ordine alla Stampa.

Cap. l. S' anima ogn' uno che possa, a dare Opere degne di luce: proponendosi i gran vantaggi di farlo, e dandosi a ben farlo i seguenti Ricordi.

Cap. Cap. ll. Bisogna prima empiersi di luce, per poscia risplender acli altri .

Cap. III. Quanto importi ben disaminare prima di scerre:per non soggiacere agli errori, e a' danni gravissimi delle non buone scelte.

Cap. IV. Esigger tempo, efatical' Opre perfette.

Cap. V. Nelle Stampe, come tutto altrove, non la quantità, mà la qualità degna di lode.

Cap. VI. Contral andar peggiorando, di chi, in vece di crefcere, non mantien nelle susseguenti, la riputazione acquistatasi nell' Opere precedenti.

Cap. VII. Contra la vanità de titoli ampollosi: colle avvertenze di fargli veraci insieme, e lodevoli.

Cap. VIII. Avvisi, e consigli circa la qualità dello Stile, da praticarsi con lode.

Cap. IX. Oscurità da schivarsi come il maggiore tra tutti i difetti di qualunque stile più disettoso.

Cap. X. Plagio , o furto letterario, fe fra mali d'un mal libro il più perniciofo , tra i sfregi d'un'indegno Scrittore,certo il più vergognofo.

Cap. XI. Si propongono alla rinfusa,varie,piccole, ma non poco giovevoli avvertenze, circa la forma anche oftringca d'un libro: ed altre attenenze della

estrinseca d' un libro; ed altre attenenze della sua disposizione, dell' ordine,Indice,Dedicatorie, Parlate al Lettore, Citazioni, Sommarj & c.

#### LIBRO VIIIA

Metodi speciali di varie Scienze, e Principali Classi di Studj.

Cap. 1. Dibattuto il sì controverso Problema, se debba attendersi ad una, o a molte Scienze? con ottima distinzione si conchiude a favor delle molte: prescriscrivendosi le più facili maniere di farlo, e suggerendosi i Metodi più propri per le seguenti Classi di Studi.

Cap. II. Grammatica, e linguaggi.

Cap. III. Lettere umane, Erudizione varia, ed altri ornamenti dell' Animo.

Cap. IV. Studio d' Antichità.

Cap. V. Poesia.

Cap. Vl. Rettorica.

Cap. VII. Pratica della Rettorica Sagra, con varie avvertenze, a formare un Predicator Perfetto.

Cap. VIII. Studio di Leggi.

Cap. IX. Storia, e Cronologia. Cap. X. Geografia.

Cap. Xl. Filosofia.

Cap. XII. Medicina.

Cap. XIII. Matematica.

Cap. XIV. Col motivo d' essersi, tra le altre Matematiche, tanto commendato l' utilissimo a paro, e nobilissimo studio dell' Astronomia, s' impugna qui l' altrettanto vano, che perniziosissimo studio dell' Astrologia giudiziaria:

Cap. XV. Come altress tutti gli altri Studj inutili, vani, e superstizziosi.

Cap. XVI. Studio di Sagra Scrittura.

Cap. XVII. Sagra Teologia, divisa nelle quattro principali sue parti, di Scolastica, Dogmatica, Polemica, e Morale.

Trattato a parte delle Selve, diviso in più Capi, prima Teorici, poi Pratici generali; e finalmente che scendono alle più minute pratiche particolari, secondo le varie particolari Classi di Selve.

## IL VIVENTE AUTOR

DELL'OPERA

### AL LETTORE



## SOMMARIO

I.

Onfessione di non saper agguagliare, in continuando l'Opera, il purgatissimo stile dell'Autor desunto: il quale in piccola parte e ne pur da capo incominciolla. Segno per conoscere ciò che non è stato steso da lui.

II. Dichiarazione dell'impresa appartenente a questa parlata.
 III. Si riminzia a qualunque loda di questa fatica; e si disidera la critica de più Sapienti:

Λ

IV. Maf-

IV. Massime essendo mancata la comodità di legger tutt'i lebri trattanti materie simili, è così vender questo più compiuto.

V. Dissi più compiuto, non più grande: perche non s'intende d' approvar de Metodi la moltitudine, ma solamente la qualità.

VI. Anzi tracciando, e studiando i migliori, non s'ha obligazione di rinvenirgli, e d'insegnargli tutti:

VII. Altrimenti (ficcome per la mortalità dell'buomo avvoiene in tutt'i disegni umani) la troppa dilazione, necessaria per tale investigamento, sarebbe causa, che non se n'insegnasse nessuno.

VIII. Motivi, ch' ebbe l'Autore, di lauorare per la sampa:

IX. E di volere stampar quest'Opera come Saggio di lauori più grandi, che apparecchiava al torchio.

X. Împortanza de Metodi: e che sien buoni: e gran fortuna d' avergli su'l' cominciare.

XI. Non richiedersi a dar buoni Metodi per le Scienze, che un possegga le Scienze: ne ch'egli abbia praticati i Metodi.

XII. Utilità grande di quest' Opera, quand'anche non u'avessime inserito nulla di nuovo, ne di proprio, per il solo poter leggere raccolto in uno, quanto prima di noi han detto i più sperimentati:

XIII. La qual si disende dall'imputazion di plagio: e la scher-

XIV. Éd anche dalla cenfura della lunghezza; mostrandone à tolleranti l'avvvantaggio: ed à più impazienti il provvedimento di ssuggirla: senzignorar la somma de documenti.

XV. Ne dal ripetere alcuna fiata le cofe già dette , nasce lunghezza da biasimarsi:

XVI. Siccome ne pur dal gran numero delle similitudini, e dell' erudizzioni.

XVII. Sono commende-voli altresi l'uso, e la maniera, che pratichiamo di citar le sentenze altrui: tenendoci lungi dalVIII. E le rapportiamo nel proprio lor idioma, per onor di chi le detto, e per profitto di chi le legge.

XIX. E con citazioni fedeli, ed opportune, non prolisse, e super-

flue: atte ad istruire, non a tediare.

XX. Ragioni, per le quali degli Autori in quest' Opera citati, d pur d'altri, non veniamo a far critica.

XXI. Ed altre, per cui villmente si riferiscon tal volta, cose tri-

te, minute, efacili.

XXII. Ci difendiamo da chiunque difiderasse in questo libro, stile più culto, e più ornato:

XXIII. E da qualunque gusto contrario , che accusar volesselo di troppa coltura , e di troppo ornamento .

XXIV. Si rifponde al disiderio, di chi amerebbelo nell'idioma Latino, e si chiede scusa,

XXV. Degli errori di lingua, nel riverito se ben tanto dubitato idio-

ma Toscano.

XXVI. Si perdona a' Momi, ed a' censori anche indiscreti, e meno sapienti. Si protesta di non voler esenzione dal lor giudizio: esi disidera loro ogni bene, massime quello di giudicar bene.

XXVII.E si giustifica il tempo speso in quest'Opera, come di non minor prositto, che qualunque altro studio di giovar all'anime.

XXVIII. Si danno in voltimo alcune succinte notivale intorno alla Vita del P. D. Giuseppe Maria Cigala, Primo Disegnatore di quest'Opera.



I.

Tutto ciò, che di presente vi porto a luce, della grand'Opera, intitolata Metodi Studiosi. Gi una Grandose

Metodi Studiosi; se vna scrupolosa riverenza verso qualunque sillaba, trovata di carattere dell'Avtore, non mi cambiava pensiere; io disegnava di dar il titolo, di Semplice Saggio della medesima : e ciò per doppia ragione: prima perche la mente fecondissima dell' accennato Maestro, era si facile a concepir nuove idee, e la fua penna, di giorno in giorno sì pronta a produr nuovi parti, che quantunque maggiori sue cose, e più persette, fosser rimaste dopo di lui; sempre queste potrebbonsi chiamare un mero principio, a paragon delle più grandi, c'aurebbe prodotte, quand'egli fosse sopravvivuto. E poi, perche la vivacità del fuo ingegno, tutt'applicata ad abbracciare, e poco, ò nulla a distendere, avvenutasi immaturamente nella morte, ha lasciato pochissimo di satto, appunto per la vastità de'componimenti, che divisava di dover fare. Se ben dunque, per una parte, dall'imperfezion dell'Opera, la mia amicizia trae maggior diletto; perche affaticando per compierla, hà occasione di più ampia benemerenza;

per

per un'altra, sente dispiacer sommo, di dover al purgatissimo stile del Celebrato Scrittore, metter a canto il mio si disettoso e basso: e solamente si consola allorche considera, l'onor che rifulta agli artefici eccellenti, dal contrapporfi alle lor fatture studiate, e finite, le rozze, ed improporzionate degl'inesperti. Ed affinche, per verun abbaglio de'Leggitori, l'oro non si confonda colle zolle; quelle porzioni di scrittura, che per entro i primi libri, aurà meise la mia penna, le segnerò con quest'indizio ka Dissi per entro i primi libri: perocche appunto i soli primi, e questi manchevoli di molti capi, anzi degl'interi capi primo, esecondo, hò trovati distesi dal prefato Autore: onde in tutti gli altri, il felicissimo stil di lui, sarà solamente oggetto de communi disideri, ed occasion de biasimi, che si daranno al mio: se bene dalla prima confesso, e protesto di bel nvovo, che sono il continvator del lavoro, ma non della maestria: anzi appunto sin dal principio di questa parlata, convien che la mia penna serva d'organo all' Anima del Trapassato Maestro: per significare alquante fue protestazioni, che a gran pena, da certe cartoline ho potuto raccorre, ed accozzare; e da lui folamente accennate, ma non descritte.

olosa

di

ner

ell

la

15-

of-

2-

1-

II. Mette, in primo luogo, in una dichiarazione della sua insufficienza, un'argomento della sua grande umiltà: ed osserva sedelmente il costume dell'huomo savio: il quale, come si dice ne' Divini Prouerbj, comincia i suoi ragionamenti dall'accuse di se medesimo. Ma il nostro Celebrato Scrittore, in maniera tanto ingegnosa, consessa la sua supposta ignoranza; che in quest'atto medesimo sa un sapientissimo contradittorio alle sue consessioni i perocche nel sourapposto corpo d'impresa, assoniglia se stesso, el'opra sua ad una cote, la quale aguzzando il ferro, è manchevole di quel taglio, che provvede ad altrui: e non ha punto di dire,

quella uirti, a cui pur essa dispone gli altri strumenti. Così egli volea dire (e forse per Divina Provvidenza nol potè dire, acciocche il dirlo con verità di me medesimo si riserbasse a me: e'l' generoso concetto della sua umiliazione, sosse una giusta espressione della mia idiotaggine) che nel zelo di giovare al suo prossimo, assaticandosi di mostrargli l'arte di rinvenir la Sapienza, e la Sapienza medesima; esso non avea punto ne di Sapienza, ne d'arte: onde a lui appunto, ed al suo libro, nella proposta similitudine s'adattasse benissimo il motto, che anima il detto corpo Acuit bebes.

III. Il presato zelo dell'altrui istruzione, era nell'animo suo così purgato, e sceuro da qualunque senso d'amor proprio; che lo condusse a protestare, intorno alla veruna parzialità, con cui esso rimiraua quest'opera: da lui amata non già per esser sua, ma per ciò, che v'argomentava di prosittevole al pubblico: onde lasciò accennato, che sommo, e sincero sarebbe stato il compiacimento suo, se se dalla penna di più erudito, e più illuminato maestro, avesse veduto uscir un libro, in cui degli errori commessi in questo, si sosse sua dichiarandos, che di gran lunga più si sarebbe dilettato, di veder i studiosi ben avviati nello studio, che di sentirsi commendar i precetti, e'consigli suggeriti da lui, intorno all'arte di studiare.

IV. Anzi bramoso di leggere, e d'esaminare, quanto infimil materia era stato sin negli ultimi tempi insegnato da altri Autori; si rattristava di tempo in tempo, perche di molte opere principalissime trattanti di questi Metodi, massime delle più moderne, ed oltramontane, da' librari della nostra Italia non si facesse incetta, ne negozio: ed era quasi tentato a dolersi della sua religiosa povertà; che non gli permettea il provvedersene a qualunque costo, da' più rimoti paesi. Ma non lasciò di raccorne con accurata, e vogliosa

ricerea tutt'i titoli, e tutto quel po' di sugo, che ne'giornali de' Letterati, o sien memorie di lottere, se ben da relatori or trascurati, ed or meno intelligenti, potea ottenere.

V. Non avea però egli la scritta avidità di legger tutt'i trattati metodici, perche apprezzasse de'Metodi la moltitudine, ed argomentasse nell'opra sua maggior perfezione, dal maggior numero de'medesimi: ma perche scoprendo quanto più gli fosse stato possibile, co'l'proprio lume, e con quel d'altrui, tutta la sfera di tal materia; disideraua di render il suo lavoro, non già prolisso, ma sinito: e la scuola, che volea proporre, dopo aver riconosciuti i magisteri di tutte l'altre, riuscisse bensì più perfetta, ma non più ampia: sapendo egli benissimo, che all'arte di studiare pregiudica la gran turba delle regole, appunto come allo studio la troppa folla de'libri: ed avvenire all'amante della letteratura stordito da troppi avvisi, ciò che avviene ad un viandante trasportato per molte strade: amendue perdono il tempo: e siccome questi tal volta smarrisce il termine del suo viaggio; così quegli non giugne alla meta del suo profitto.

VI. D'altro dunque, e' non temea se non di trascurare, nella propostasi materia, alcuna delle cose più opportune, che alla traccia d'altri Autori, e colla lettura d'altri libri aurebbe per avventura potuto scorgere. Ma rislettendo egli poscia sù la vassità della sua intrapresa, non lasciava di conoscere, che all'impegno da lui abbracciato, di suggerir sauie, e facili maniere di studiare, non andava unito quel di trovarle, e dettarle tutte: siccome insimigliante proposito, don molta ragione sù detto, non essere mai stata obbligazione d'un cacciator eccellente, raggiugner tutte le siere, e spopolare assatto le macchie più sterminate (a) In magna sylva boni venatoris est, scras quam plurimas capere, nec cuiquam culpe

fuit non omnes capisse.

VII. Così

<sup>(</sup>a) Colunella I.g.c.3.ap. Ola: Bovid: AnaleEla ad cogitationes de lingua latina.

VII. Così da questo discorso, si fosse pur egli lasciato indurre, a contentarsi più facilmente dell'opre sue; come non vedremmo noi ora la presente, in un cieco embrione imperfetta, e monca; per aver egli voluto troppo compierla, e perfezionarla: e non sarebbe la misera, sottoposta a difetti incomparabilmente maggiori, per l'insufficienza di chi proccura darle organo, e corpo; di que'che co'l' fuo lungo studio. e' volea fuggire, troppo sollecito d'abbellirla. Erasi ben egli ridotto, poco di prima d'uscir dal mondo, quasi presago del fuo fine, a volerla dar alla luce, e follecitarne l'impression ne: anzi rinvengo tra le sue memorie, che appunto da una saggia ristessione su la brevità dell'umana vita, sentiuasi stimolare in ultimo, a formare, e produrre il parto. Ma la dottrina di Seneca, da cui egli ad una sì prudente risoluzione, si confessa persuaso, dovea più a buon ora studiarla: accioche più sollecita del suo studio non sosse la sua morte; e non riuscissero i suoi scritti un esemplo pratico, e visibile, dell'accennata teorica del Morale. Maxima vita, & studiorum jactura est dilatio . Hac eripit certa , & prasentia , dum incerta, & ulteriora promittit (b)

VIII. Egli eta però combattuto da motivi, i quali se ben ugualmente suggeriti da buon zelo, ed ordinati alla Sapienza; nulladimeno pareano tra lor contrarj: siccome avviene spessifimo, che le suggestioni d'una virtù sembrino contradire a quelle d'un altra; non perche tra le medessime possa aver contradizione: o pure perche ciò, ch'è di virtuoso in questa, possa opporsi a ciò ch'è di virtuoso in questa; possa opporsi a ciò ch'è di virtuoso in questa; possa opporsi a ciò ch'è di virtuoso in questa; per l'escondo il concorrere, e'l' variar delle circostanze, l'elezion del buono può rendersi viziosa, per l'esclusion dell'ottimo. Egli aurebbe per un verso, seguita volentieri quella massima cautelatissima, di no mettere giammai al pubblico i componimenti, che non agguaglian la persezione de'

Scrittori Primarj: la quale se osservar si dovesse, siccome molti, che logoran penne, ed empion sogli, potrebbono ri-sparmiarsi la fatica e'l dispendios così non sarebbe mai venuto pensiere al nostro Autore di sar gemere alcun torchio: poiche la sua prosonda umiltà, sacea ch'e si riputasse lontanissimo insin d'accostarsi a' secondi, non che d'attignere i primi. Ed oltre à ciò, esso non era al certo del talento d'alcuni, facilissimi à dar alle stampe opere impersette, ed anche di grandi critiche meritevoli: considando nella salva guardia, che metton loro in fronte, d'un'umile parlata al Lettore; e chiedendo degli errori di tutt'il corpo compassione, e scusa: provvedimento, in verità, a ragione riputato ridicolo da quel Franzese, il quale in piacevoli versi pigliò à schernire Scrittori tanto mal avvisati, che dimandan perdono di colpe, che nell'istess' atto voglion commettere.

Un Auteur a genoux dans une humblepreface. Aù lecteur qu'il annvie a beau demander grace.

Il ne gagnerà rien sur ce juge irritè : Qui lui fait son procez de pleine autoritè ( c )

Mà i stimoli, che non ostante il freno della sua modestia, e dell'umor suo dilicatissimo, il ridusero alla risoluzion di stampare; suron due: il disiderio di palesarsi per edificazion del prossimo, qual di verità e'sù sempre, nemicissimo dell'ozio; (prerogativa indispensabile in chiunque voglia persuadere ad altrui l'amor dello studio) e l'inclinazion ch' eglia avea gentilissima, e condescendente, a secondar le richieste de'suoi amici, e molto più quelle de suoi maggiori: tutti rivolti à pregarlo di dar alla luce que'parti, che per la vita ch'e' menava solitaria, e studiosa, e pe'l grand'uso, che facea della penna, giustamente si divisava sossero grandi, e molti.

IX. E grandi, e molti certamente farebbono stati, se la
B morte

<sup>(</sup>c ) Diversis ez curicuses . Part. 4. pag. 52.

morte no ci avesse levato il tempo di conseguir da lui, ciò che i suoi talenti, ed anche le sue promesse ci faceano sperare. Disse le promesse: perocche tra le sue notazioni, io trovo che l' opera presente, esso pensava di proporla come un saggio, con cui l'animo de Leggitori, si disponesse ad aspettarne altre più voluminose, e di più ricca erudizione, e di più profonda dottrina. Egli è ben vero, che dopo aver chiamato questo, tra'suoi parti il primogenito; e promessa con simil vocabolo la seconda e l'altra prole; si ricordò della sentenza di S. Girolamo, Quid primogenitum voco, quem an fratres sequantur ignoro? (d) E considerando la volubilità dell'umane determinazioni, e la brevità della nostra vita, corresse con un sapientissimo dubbio l'espression primiera: e lasciò a noi occasion d'argomentare, quanto antiveduta gli sopraggiugnesse poi quella morte, co'l'cui seriissimo pensiero modificava tutt'i suoi disegni: e che non già per fasto d'apparir lotterato, promettesse volumi al torchio: ne per vana persuasion, ch'egli avesse del proprio giudicio, proponesse Metodi d'applicarsi alle lettere:sapendo ben egli che la riputazione d'esser ricco, prodotta dalle sole promesse, sa un'onore, quanto facile, e communale, altrettanto misero: Pollicitis dieves quilibet effe potest : (e); e che in ogni disetto, quantunque minimo delle sue opere, da cui esso non pretese giammai d'andar esente; sarebbesi reso meritevole di troppo acre censura: se il partito ch'egli prese, di suggerir precetti ad altrui, fosse, nato da presunzion ch'egli avesse, di posseder più d'altrui, accertato, e felice il discernimento. Qui aliis pracepta dare andent, boc ipso ostendunt se prudentiores iis, quibus ea ostendunt videri: ideoque si vel in minima re fallantur, magna reprehensione digni funt. (f) Era stato dunque suo pensier primario, dar à luce

un

<sup>(</sup>d) D: Hyron. contra Eliu; (e) Ovid. l. 1. de Art. um.

<sup>(</sup>f) Ren. Des Cartef. De Metbodo.

un gran corpo d'imprese morali, cominciatesi a crear da lui infin dalla prima fua giovinezza: con facilità, con proprietà, con sale, e con acutezza indicibili : e per darne in prima al pubblico giudicio una semplice mostra, s'avvenne in alguante c'auea fatte, ed unite insieme, appartenenti agli studi: erisoluto di produr queste, prese occasione d' accompagnarle, e d'illustrarle con qualche regola di studiare: onde a nome di lui, amico Lettore, io vi prego d'avvertire, che non sono in quest'opera le imprese ordinate a'Metodi, ma bensì i Metodi ordinati all'imprese : e se bene i Metodi son la cosa dichiarata, e le imprese la dichiarazione; nulladimeno nell'intenzion dell'Autore, le seconde qui hanno ragion di principale, ed i primi d'accessorio: come appunto e' d'vn dipintore, del cui lauoro l'obietto primario è'l' immagine non il corpo: ò pure d'vn compositor di poema, che mira principalmente la descrizion dell'Eroe, non l'Eroe medesimo.

X. Sia però ciò che si vvole dell'intenzion del suo fare; non ha dubbio che il suo fatto, egli è per la Republica Letteraria d'avvantaggio sommo: perocche tra quanti volumi empiono le più ricche librerie; non ve n'ha alcuno più profitteuole, ne alcun più necessario di que che suggeriscono Metodi allo studio. Questi mettono lo studioso, su la vera strada d'artiuare alla Sapienza: e gl'insegnano tutte le scortatoie: in guisa che al paragone d'vn che studii con Metodo, vn'altro che lo trascuri, possa dirsi travviato: e maggior cammino nella letteratura faccia quegli con mezzo ingegno, e con mezzana fatica; che questi con fatica sterminata, e con sublimissimo ingegno: adattandosi mirabilmente a questo proposito l'antico prouerbio: Claudus in via, anteuertit cursorem extra viam: Onde su la citata similitudine, sostenuta dalla penna di Sant Agostino, e dalla dichiarazion di Seneca, s'abbia à conchiudere, che di maggior acquisto sia un lento ftu-

studiar regolato, che uno studiar velocissimo senza regola: Melius est in via claudicare, quam prater viam fortiter ambulare. (g) Melius est Claudus in via, quam cursor extrà viam. (h), perocche correndosi per la parte opposta alla strada; quanto si va più sollecito, più si perde di viaggio: Que ubi in contrarium ducit, maioris intervalli causa sit. (i ) Anzi vna pratica si vantaggiosa, e di cui son così rimarcabili le conseguenze, si dee vgualmente esser solleciti, ed avveduti nell'imprenderla, costanti nel continuarla: perocche de'Metodi medesimi la mutazione nello studio, come quella de'sentieri nella strada, cagiona perdita di tempo, e confusione all' ingegno, sicche non u'abbia cosa più contraria al buon progresso nelle lettere, Quam quod agendi tempus deliberando plerique consumimus: quod inter varia malorum, aut stultorum consiliatorum judicia destituti, dubiique, priùs in ætatem venimus, quam quemadmodum studendum sit certum sciamus (1) Gli stessi letterati più incanutiti su' libri, e giunti dopo lungo stento ad ottenerne il discernimento, se avessero a confessarla con ingenuità; direbbono d'auere scoperti sù la fine, sentieri più dritti, e piani: per i quali se avviati si sossero da principio; aurebbon fatta una più facile, e più spedita, e più felice carriera (m)

XI. Non di poca benemerenza dunque per il pubblico fervigio, fù la risoluzion del nostro Scrittore, nell'applicarsi 2 quest'Opera: e la nostra di rilevar la medesima da'innumerabili cartoline, e compaginarla, ed animarla, e ridurla in corpo visibile e parlante. Ma qui ha luogo la protestatione, ch'esso in parlando al Lettore, su' primi fogli volea fare, per corrispondere ad un dettame di sua umiltà: e da noi con tutta chiarezza si vvol esprimere, per confessione sincera,

egiu-

<sup>(</sup>g) D: Aug: ser: 55. de verb. Domini (h) D. Aug. de Verbis Apost. Serm:15.

<sup>(</sup>i) Senece cap. 1. de vita beata. (l) Io. Fred. Gronocius ap: Thom. Crevium in pr.ef. ad le&. (m) Ingemens. def. Sauanf. Tom. 1. avertifiment. au le Eteur.

e giusta della nostra conosciuta insufficienza: cioè, che per fuggerir buoni Metodi ad apprender le scienze, non si richiede posseder bene le scienze: e ne pur è necessario, aver ne propristudi i medesimi Metodi sedelmente osservati: anzi ficcome in alcuni paesi anticamente avea costume, di riputare, ed approvar idonei a curar ciascuna infermità, que soli che l'avean patita; quasi niuno fosse più atto ad insegnar i rimedi del male, e' perservativi; di colui che n'avea patiti gl'incomodi, o almen sentiti gli attacchi; così salva la proporzione possiam dire, che a mostrar le maniere di studiar ordinatamente, sia più opportuno, chi ha sperimentati, e conosciuti i pregiudici dello studiar senz' ordine. In fatti noi medesimi veggiamo tutto dì, coloro saper più segreti, per medicar un morbo, che più gli vivon foggetti: que'vian-"danti aver più talento per guidar alcuno ad antiveder i perigli, e preservarnelo; che nelle prime lor gite, andaron più travviati, ed inciamparono con maggior rischio. Perciò il celebratissimo Monsignor della Casa, intorno all'arte di render l'huomo civile, dicea il medesimo, che noi ora applichiamo a quella di renderlo letterato: Che ben può l' huomo insegnare ad altri quella via, per la quale caminando egli stesso errò: anzi per avventura, coloro che si smarrirono, hanno meglio ritenuto nella memoria, i fallaci fentieri, e dubbiofi, che chi si tenne per la dritta. (n) Io sò quanto applauso abbia ottenuto comunemente quella massima insegnata dall'Oratore Isocrate a Demonatte, di provar la bontà, e l'opportunità de'partiti, e de'configli suggeritigli da'tal uno: con osservare quanto selicemente costui così regolandosi guidasse le cose proprie. Ma un principio per altro sì commendato, e d'un Maestro sì commendabile, a voi forse Lettor mio, non sembrerà ben inteso, qualunque volta consideriate, una cosa esser la Teorica, ed un'altra la Pratica: uno il saper i precetti della scherma, ed un'altra l'aver occhio pronto, man gagliarda, piè sicuro, per ben eseguir coll' opra, ciò che si sà solamente per regola. Sò ancora la risposta, più coraggiosa che fondata, data dal gran soldato Cleomene a quel Filolofo, messosi con esso lui a disputar di milizia, e dell'ordine di schierar gli eserciti, e della maniera, e del tempo di dar battaglia. Altro non fece l'altero capitano, che voltargli le spalle : lasciandogli detto nell'atto di tal disprezzo, voler esser aquile, che di continuo maneggian fulmini, a parlar di guerra: non già rondini infingarde, attente a covar il nido (o). Ma io non capisco, per qual cagione il Filosofo, non potesse teoricamente trattar di guerra; siccome potea pur il Guerriero proferir aforismi di Filosofia. E quando pur vogliasi costantantemente sostenere, non essere buon precettore, quel che non appoggia i suoi precetti alla pratica; qual ragione potrà convincere, che una tal pratica degli accennati precetti, debba esser fatta dal medesimo, che gl'insegna: e non basti ch'esso l'abbia raccolta, e combinata dall'esempio altrvi? Il vero si è, c'hà gran differenza tra'l dettar regole politiche, e l'esser politico : tra'l' fabricar i freni, e'l' saper frenar i polledri: e come appunto in questo proposito dicea Platone, il dipintore che dipigne palaggi, vestimenta, armature, non perciò dee saper fabbricare, o pur cucire, o combattere. Cosi il Cardinal Pallavicino, antivedendo che'l' potean cogliere violator di quelle leggi, che nella sua arte dello stile prendea a dettar altrvi; protestò su'l' bel principio, che non doveansi le medesime apprezzar meno, perche da lui non si vedessero osservate: non essendo di mestieri, che chiunque ha occhi per veder il sentiero, il qual conduce all' alta cima d'un monte; abbia gambe altresi per falirvi. (p) Non

<sup>( 0)</sup> Plutare, opuse, lac. (p) Lettera al Lettore

Non s'argomenti dunque poça bontà in questi Metodi di studiare, dal poco progresso fatto ne studi, da chi gli scrive : una cosa essendo aver occhi per iscoprir con un guardo una lunga strada, ed un'altra aver gambe per trascorrerla speditamente. Anzi non u'ha alcuno, che sia più discernevole delle strade più piane, e più corte, di colui, che si conosce men provveduto di lena per trapassar le più lunghe: studiandosi così di compensare il pregiudicio della propria debolezza, colla facilità del cammino. Senza che potrebbe taluno avvedersi delle strade buone, dopo aver perduta la lena e'l'tempo, aggirandosi per le non buone : ed in tal caso sarà impresa di carità, ed opra d'animo ingenuo, additar altrvi que vantaggi, de quali a lui giugne il conoscimento, fuor del tempo di giovarsene. Queste disese di cui l'Autor nostro, nell'erudizion profondo, e nel corso de suoi studi felicissimo, non abbisognava punto; ed egli per eccesso di sua modestia si riputò bisognevole; io senza difficoltà le aurei potute trascurare: se giustamente non avessi creduto, che dalla causa di lui dovesser passare alla mia : perocche avendo io una gran parte o quasi il tutto in questa fabrica, di cui esso oltre pochi angoli gia finiti, non ha lasciato, che alquanti materiali in mucchio, punto bastevoli all'edifizio: ben posso immaginarmi, che i Lettori, de'disetti della medesima mi voglian riconvenire: e le contradizioni, a cui esso si riputò soggetto per la bassa openione ch'egli avea di se stesso; contra di me si scaglino: atteso il bassissimo concetto, che in mente de'Letterati, può e dee aver delle cose mie.

XII. Ma sia pur quanto si vvole, immeriteuol di stima la man che stende questo dono; non potrà già dirsi tale il dono medesimo: perocche ne presenti Metodi, è il distillato di tutto ciò, che in tal materia è stato da primi ingegni conceputo, escritto: sicche quand'anche non u'auesse nulla di huovo, ne di proprio, in regole, in rissessioni, in varjim-

portantissimi avvisi; il cui giudicio rimettesi interamente, all'erudito, e non invidioso Lettore; basterebbe a render l' Opera degnissima di gradimento, la comodità ch' ella offerisce di legger raccolto in uno, tutto ciò che in altri Autori, a gran pena si troverebbe sparso. Anzi se alcuno volesse riputarla inutile, e superflua; per la gran turba uscita a luce di simili trattati metodici, onde oggidì son più i dottori che i dotti; in maggior numero i direttori di studio, che i studiosi; io per questo capo medesimo dirò, ch' ella non pur è vtile, ma necessaria: perocche non essendo per altra cagione a' giorni nostri abbandonata la Sapienza, se non per il rincrescimento di ricercarla; u'abbisognaua un libro, il quale raccolte tutte le regole di studiare distribuite in altri, fosse come un capostrada per rinuenirla: anzi per la cui facilità essa medesima a' suoi amadori venisse incontro. Ed appunto questa facilità, che nasce non solamente dall'union di tutte le regole, ma dalla maggior ordinanza, e dalla miglior maniera di suggerirle; è tutto il pregio, che in libri di tal natura più si può bramare: poicche per altrojoue si tratta d'istituzion di precetti, o pur di dottrina morale, di cui ne'nostri Metodi entra una buona parte; il ricercarvi novità, sarebbe una impertinenza assai classica: come già disse il famoso Oratore Isocrate al Rè Nicocle, (q) In fimili ragionamenti il più eloquente, e'l' più dotto, sarà sempre quegli, che metterà in miglior lume, ciò ch'intorno al foggetto ch'e' vvol discutere, gl'intelletti più illuminati, e più chiari han divifato prima di lui.

XIII. E seschernita la sudetta classe di criticatori naufeanti, s'avvenisse il nostro libro in qualche altra d'ignoranti, e maligni, che accusarlo volessero di plagiario; perche apporta invenzioni, e pensieri altrvi; non attenda punto, siccome in veruna maniera attendiam noi, ad una censura, che siam

( . . l . . l . p ...

<sup>(</sup>q, I/ocrat. brat. de Regno.

siam sicurissimi di non sentirla giammai proferire, dal tribubunal degli huomini dotti, e benigni: i quali le cose altrui maneggiate da noi, le giudicheranno nostre dal vederle migliorate: seguiteranno il parer di Seneca, Per ordinario gli argomenti migliori, essere i più communi: e sentenzieranno co'l'medesimo buon Giudice de'Letterati, che un sentimento levato di fotto ad'un'altra penna, ed avvantaggiato nella stensione, nell'applicazione, nell'induzione, e nell'ordine; appunto nello scoprirsi onde su preso, si conosce ch' egli è un altro da quel ch'egli era . Vnde etiam si apparverit , unde sumptum sit, aliud tamen est, qui à unde sumptum sit appareat. (r). Anzi in certe materie istruttive, e fondamentali, il prudente, e saggio Lettore, aspetta non meno gli argomenti antichi, quando sien primari, e validissimi, che i moderni: ed aurebbe giusta ragion di sdegnarsi contro quel Precettore, il quale per una vana parzialità di mostrar solamente i secondi, trascurasse i primi: siccome appunto adirar si dourebbe il viandante, contro quel condottiere, che per ostentar notizia di fentieri nuovi, tutto che malagevoli, e fenza luce, guidasselo fuori della battuta, e piana, e più corta, e più sicura, e più commoda. Ella è debolezza di spiriti limitati, condannar fubito di plagiario, chi propone un argomento sentitosi altre volte, e non potutosi tacere senza tradir la causa; e senza privar l'huomo studioso di quel pensier nuovo, che non si può addurre, senz'anteporre la dottrina antica, a cui egli fa aumento, e dichiarazione. Ma noi le sentenze di giudicatori tanto mal avvisati, non le curiamo punto: sapendo di certo, che i più sapienti, e discreti, non pretendon altro, allorche un letterato usa de' concetti altrui; se non ch'esso ve n'aggiunga de' propri: come appunto in questo proposito, dicea un celebrato Maestro della

<sup>(</sup> r ) Senec. Epiftol. 8.

della Francia, schermendo un suo simil lavoro da censura

fimile (s).

XIV. Egli è ben vero, che dal racorre insieme, e produrre, e creare, è nato il pregiudicio, se pur tale con giudicio dobbiam chiamarlo; della lunghezza de'trattati, e della mole dell'Opera. Ma il giusto, e grato Lettore, non vorrà forse disdegnarsi d'vn essetto, che conoscerà deriuato, non già dal molto dire, ma dal dir molto. Il libro, di verità, egli è cresciuto assai, oltre l'intenzione di chi ha principiato a scriuerne; ed anche di chi l'ha continuato, e compiuto. Anzi amendue ci siam forzati di non inciampar in quella colpa, di cui si ravvidde Plinio su'l'fin della lunga lettera, che scrisse a Fusco: cioè d'impedir a'studiosi, il tempo dello studio, colla prolissità de'Metodi di studiare. Tam immodice epistola me extendi, ut dum tibi quemadmodum studere debeas suadeo, studendi tempus abstulerim. (t) Ma dopo auerla commessa, in veruna maniera non abbiam saputo pentircene: considerato che d'vn volume ben grade, ageuolissimo ui riuscirà farne vn piccolo: leggendo di ciascun capo il puro sommario, con solo quel più, che dal sommario comprenderete, far grandemente al genio, o pur al bisogno vostro. Se ogni capo, misurato come semplice capo ui sembra lungo; no'l riguardate come capo, ma come vn intero libro, che tutto tratti d'vn folo argomento: e scorrendo il sommario figurateui, che il periodo corrispondente a ciascun numero, da se solo formi un capo: ed eccovi tutta l'opera ridotta in capi brevissimi: e quella che vi stancava, e disanimava il guardo colla smisuratezza del corpo; u'alletta, e vi mostra del medesimo corpo un'altra statura giusta, nella simetria del volto. Aggiugnete, che la lezion de'nostri Metodi, non è come del Metodo di qualche scienza, che bisogna scorrere interamente.

<sup>(</sup>s) Motthe le Vayer, awant, propos du tom.4. e tom. II. lettre. I. (t) Plinius. lib.7-Ep. 9.

mente, per capirne il filo: dipendendo ben, e spesso, dalla cognizion delle cose precedenti, l'intelligenza delle seguenti: ma essa nell'unità del suo tutto, contiene una tale disgregazion di parti; che vien a formare come un prato amenissimo: in cui la grande abbondanza de'fiori, serue a maggior comodità dell'api, le quali da questo, ò pur da quello vadan raccogliendo il sugo più ad esse adattato; e più opportuno, e migliore: onde a tempo dirò con Marziale,

Si nimius videor, seraque coronide longus Esse liber; legito pauca: libellus ero.

XV. Direte, che almeno poteasi fuggir quella lunghezza, la qual nasce dal ripetere l'istessa cosa più volte. Ed io che di tal difetto, se difetto s'avesse a dire, pretenderei giusta scusa; attesa la difficoltà, e quasi dissi l'impossibilità di non incorrerlo; (che lascio al giudicio di chiunque s'intende di compor libri voluminosi; e libri, che voglian tal volta lo spazio di qualche anno, tra la stension d'un capo, e d'un altro; onde malagevolmente nel seguitar a scrivere, si tien presente alla memoria tutto lo scritto; ) vi rispondo, che se bene co'l risparmio accennato, il volume riuscirebbe men grosso; sarebbe però ben anche men profittevole: e qui s'è fatto sovente per zelo di più giovare, ciò che sembra originato, da difetto d'accorgimento; o pur da troppo tenera dispiacenza di troncare. Degl' insegnamenti essenziali, e primarj, egli è come de'medicamenti più utili, e più efficaci dicea un altro Precettore : non si loda la variazione, ma la replicazione. Que'che sempre son giovevoli, non si riducon giammai ad esser importuni, e superssui. Nunquam nimis dicitur, quod nunquam satis discitur. (u). Non crediate giammai, che il tornar a toccare, il nuovo ritoccare, e'l ribattere il medesimo argomento, talora etiandio in un medesimo capo, sien circoli viziosi, o pur almeno inutili: perocche non fofolamente in buona coscienza, ma ne pur in chiara sperienza, si possono chiamar tali: poiche conducono a conseguir l'intento con maggior agevolezza, ed in miglior maniera: ficcome inutili certamente non si voglion dire le girate del torchio, o pur dello strettoio, che servono a far più profonda impressione, e miglior presa: o pur quelle del trapano, per il cui mezzo più altamente si penetra: o pur quelle della fionda, che aggiungon tanto d'impeto, e d'aggiustatezza, e di forza al colpo che si vvol fare. Gli oriuoli di ripetizione sono i più apprezzati : non tanto perche contengono maggior artificio; quanto perche riescono di maggior comodo, e producono migliori effetti: supplendo spesse fiate al difetto dell'avvertenza, ed alla durezza dell' orecchio. Talvolta in leggendo, l'intelligenza non si troverà sì sollecita, o pur la volontà non così applicata a raccorre, ed imprimere nella memoria tutto il midollo della lezione : sicche di quanta comodità, e di quanto avvantaggio sarà egli, rincontrarsi nelle cose dianzi non intese, o pur trascurate: e veggendole or in aria, che diletti più; ed ora accompagnate da dottrine, che più fissino l'attenzione?

Oltre a ciò convien sapere, che nell'ideare, e nel distender quest' Opera, ciascun capo è stato considerato, come un tutto da se: sicche cadendo grandemente a proposito in più d'uno il medesimo avviso; non per averlo detto la prima volta, s'è voluto tralasciar di ridirlo la seconda; e sovente in maniera più dissus e con maggior forza distenderlo: o per averlo in tale opportunità giudicato più importante; o pure per essersitato potra la penna più dissosta de sprimerlo. Niuno dunque si potrà lagnare, se gli s'appresenta un corpo un popiù grande, per non osseriglielo storpio. Allora simil querela meriterebbe qualche compatimento; quando una stessa cosa si venisse a ridire con le medesime parole, e con le medesime espressioni. Ma poiche in queste, ed in ogn'altra

circoffanza, ella è sempre variata, ed accompagnata da nuovi lumi, e da nuove induzioni, non si può senz'aperta ingratitudine, accusar una provvidenza dello Scrittore, che apparisce sotto un mezzo sembiante di trascuraggine. In ogni caso, ciò che con nausea ostinatissima in niun modo si vuol rileggere, puo saltarsi: godendo del bell'avvantaggio del sommario, che somministra al Lettore la comodità di discernere con maggiore arbitrio; siccome ha data occassione agli Scrittori d'allungare, ò pur d'abbreviare con mi-

nore scrupolo.

XVI. Dolersi poi di quella lunghezza, la qual procede dal gran numero delle similitudini, e dell'erudizioni, che accompagnano gl'insegnamenti; vguaglierebbe la sciocca ingratitudine, di chi ricevendo un presente, si lagnasse del troppo peso d'un bacil d'oro, o d'argento, in cui gli venisse offerto; e di cui parimenti gli si facesse un dono. Spesso una comparazione, o pur una storia, son più commendevoli della stessa dottrina, per cagion della quale si producono: perocche oltre il pregio della propria notizia, e la stension, che danno alla dottrina medessima, la quale senza l'aiuto di tali insinuazioni, non verrebbe si ampia, e prosondamente intesa; aprono altresi la mente ad altre cognizioni: ed alla non pensata fannola venir in acquisti, da cui teneasi rimotissima.

Ma quand'elleno ad altro non servissero, che a conficcar come chiodi nella memoria, le cose esemplificate; ed a rifletterne come specchi all'intelletto la verità; ch'e' l'essetto di tutte le simiglianze, anche spogliate di particolar erudizione; si potrebbon mai con saviezza biasimare, ò vilipendere? Meriterebbon censura se togliesser luogo alle materie principali, ed all'istruzioni sostanziali, e necessarie: siccome la gran copia delle frutta, e delle paste di zucchero, sarebbe dannabile in quel pasto, in cui avesse scarsezza di cibi più

piu sodi: non già oue l'abbondanza di que gli, seguitasse la

maggior abbondanza di questi.

Il maturo Lettore scorgerà nell'opera presente, tanto numero, e tanta forza di ragioni; che non saprà riputarla pregiudicata dalla folla degli altri ornamenti: messivi per diletto insieme, e per profitto della gioventù, a cui essa nella sua prima intenzione su indirizzata. Pigli dunque per se, quando la moltitudine delle cose lo fastidisca; ò pur l'ingombri, il più forte, e'l' più ferio : e le riflessioni men grandi, e' paragoni men necessari, lasci all'istruzion de'giovani: a' quali dovendosi in fin di questa scuola dar un piccol trattato delle selve; s'è pensato, nel corso della medesima, di mostrar loro con la moltitudine dell'erudizioni, un esempio pratico della dovizia, e dell'onore ch'esse selve arrecano, a chi sa farle, e servirsene. Ma essendo la Sapienza un tesoro, che quanto piu si possiede, più di possederlo si desidera, e d'aumentarlo; io mi lusingo, ch'anzi i più dotti, saranno i meno nauseanti di questa lettura: eccitati a divorarla, non che a gustarla, dalla virtuosa ingordigia di provvederne in qualche parte i propri componimenti: e quantunque l'intento nostro sia di proporre Metodi di studiare, non di radunar materia per gli studi; nulladimeno no giudicheranno biasimevole, l'union di questo con quello: siccome non saprebbon condannare quell'architetto, il quale nel dar le regole di costrvire una gra fabbrica, e fabbricando per modellare, facesse dono a' fuoi scolari dell'accennata massa di materiali, per alzarne altre fimili.

E poiche nominammo modelli, qui si potrebbe opporre, che appunto il modello nostro è contrario a' nostri precetti: usando quella turba di risfessioni, di storie, e di similitudini, da cui insegniamo, che debban i componimenti tenersi lungi. Ma convien' avvertire, che se ben questo libro, in alcuna sua parte è modellator de'libri; non però esso è modello d'

un libro. E quando pur si volesse fargli l'onore d'un tal titolo; non aurebbesi ragione di riputarnelo immeritevole; perche in certi ornamenti, di cui esso ha preso a dar norma oltrepassi la misura ordinata da lui medesimo : siccome non sarebbe da condannarsi un' orazion lunga, la quale mostrando l'arte di far le orazioni, trasgredisse la brevità annoverata tra' suoi precetti : perocche la trasgression di questo precetto, verrebbe fatta lecita dall' offervanza d'un' altro maggiore impegno: qual sarebbe quello di riferir tutte le ragioni, che comprovassero i suoi precetti. E similmente non potrebbe vituperarsi quel dipintor di rabeschi, il quale dopo aver configliato di non fargli troppo confusi; per mostrarne poi molti disegni, e sar pompa di più ricche idee, non offervasse in talun saggio dell'opre sue, la prefata distinzione. In simigliante maniera il Pallavicino, scusò gli ornamenti del suo trattato dello stile, eccedenti per avventura le leggi quiui medesimo da lui prescritte, dicendo che, non avea per biasime voli que' Maestri della scrittura cancelleresca, i quali nell'opere, che insieme compongono, e scrivono, per infegnarla co' precetti, e coll'esempio ad un'ora; usano più frequenti, che non configliano, gli artificiosi tratti di penna, e le dilicatezze del carattere vistofo.

XVII. Ma per conoscere che la nostra abbondanza, non ha punto di sasto, ne d'invidia; basterà considerar la copia delle sentenze altrvi, seminate per entro l'opera. E se alcun da questo medesimo volesse trar pretesto di critica; noi lungi dall'arrossime, anzi ci glorieremmo di non aver imitata la corta politica di coloro, i quali tengon lungi da propri componimenti que detti arguti, e sublimi, de più Eccellenti Autori; dal cui splendor predominante, l'opacità de lor sentimenti, rimarebbe scoperta, e vituperata: essendo di verità un'infelicissimo inganno dell'amor proprio, il quale non gli lascia avvertire al contrario, e maggior pericolo,

24

che non avendo niente di singolar da se, e non volendo prestarsene da altrui, si riducono a comparir per ogni parte volgari, e miseri. Chi non ha luce bastante a poterla far da Sole, si contenti di risplendere per aiuto del Sole: che questo medesimo non sarà piccol vanto, sapersi far chiaro co raggi altrui. Ecco la disferenza tra l'oro, e'l carbone: quegli in lontananza d'ogni luce estranea mostra la propria; in vicinanza, aiuta la propria coll'estranea: e questi, o vicino ch'egli sia alla luce, o pur lontano, altro da questa non riceve, che scoprimento della sua caligine, ed altro non può mostrar che caligine. Non parlo poi di que' nemici di vilissimo cuore, i quali per sostener infelicemente la rivalità. che passa tal volta, tra un'ordine di Letterati, ed un'altro, affettano ignoranza dell'opere, e de gli Autori della parte avversa: ove per solo aiuto di questi non appaiono ignoranti : e se non sosse per le penne, che piglian dall'aquile invidiate, o comparirebbon nudi, o pur non comparirebbono. Voi ben sapete, Lettor mio prudentissimo, che la carità non permette su questo punto maggior chiarezza: ma stupireste al certo, se io vi mostrassi al tavolino, i furti, e l' îngratitudine, di taluno che abbaglia il Mondo con fortuna tanto più grande, quant'è maggior la negligenza di certi ingegni, e di certi genj servili, che non si curan di scoprire, da qual'altro maggior Pianeta gli venga il lume .

Se vi dispiace il gran numero delle sentenze latine; non vi potrà certamente dispiacere la disinteressata, e libera sedeltà, d'averle lasciate in quell'idioma, in cui di prima suron dettate: ne il riguardo avutosi al maggior profitto, ed anche, se una giovanil passione non vi previene, al diletto vostro. Dissi sedeltà libera, e disinteressata: perocche chi non vede, che le dette autorità, potean agevolmente ridursi al volgare, e con alquanta alterazion di frase, e di figure, usurparsene il pregio, consondendole co'l testo no-

ftro?

stro? Un Autor di Metodi di studiare, volete voi riputarlo così ignorante delle malizie dello studio, che non sapesse (come senza ben saperlo lo fanno alcuni) apparir architetto, e fabbro di grandi edifici, accozzando fole pietre composte, e lavorate per altra mano? Vna fedel dunque, e costante volontà di lasciar senza invidia ad ogn'uno il suo, ha fatto quì riferir le propofizioni d'altra penna, nel proprio lor idioma: ed anco per non farle scemar di forza, portandole ad un'altro: accadendo in questa parte a molti passi de' grandi Autori, come a certi liquori spiritosi, che perdon molto di vigore, e di fragranzia nel travvasarsi. Oltre a questi motivi, s'è fatto, come accennai, anche per dare a' Lettori saggi, e maturi, maggior gusto: accostando alle labbra de'loro ingegni la forgente vergine; ove la bevanda. è più naturale, e la sete dell'erudita curiosità più sodisfatta. Gratius ex ipso fonte bibuntur aque. Da ciò si raccoglie, che non auremmo noi tenuta la medesima regola, scrivendo in altra via: o pure stendendo componimenti da recitarsi: oue fosse stata necessaria maggior chiarezza; e la troppa varietà de' linguaggi, avesse potuto alterare l'armonia dello stile, o vero recar all'orecchio durezza, e confusione.

XIX. Dichiarati i giusti motivi di produr molte sentenze altrui; rimane a giustificar la diligenza, e la maniera, che noi usiamo di citarne i luoghi, e gli Autori: nella qual parte abbiam procurato di sar sì, che i Lettori trovin nell'Opera nostra, ciò che a'noi è stato sempre caro rinuenir nell'altre: cioè la fedeltà, e la pienezza delle citazioni: ed avvegna che non ci sia ignoto quel Cefaleone antico Grammatico, il quale sù sgridato da Fotio, perche a ciascun de'suoi nove libri, volle troppo minutamente, non sò se mi dica, o pur troppo vanamente, far distinto catalogo di quanti Autori gliel'avean fornito: come il primo da ventuno; il secondo da venticinque; il terzo da

D

ventisei; e così de'rimanenti: onde il riferito Censore gli ebbe a dire, Animi nondum prorsus inanem, puerilemque gloriam repudiantis, magnum satis argumentum effe, e quot, quantisque scriptoribus, Historia collecta sit iacture; (a) nulladimeno la vanità, di cui nella riferita sentenza si mette scrupolo; ella è per avventura più grande nell' artificiosa negligenza di citar gli Autori; onde i loro detti si tenta d'usurpare, ed abbigliarsene, come di robba propria; che nell'ingenua, e giusta dichiarazione, con cui ad ogn'uno attribuiscasi ciò ch'è fuo. Quinci non paventando punto il giudicio di Fozio, più volentieri seguitiamo quel di Plinio: il quale applaude al costume di nominar con grata sincerità, i Sapienti Provveditori, c'han somministrato materiali alla nostra sabbrica. Etenim benignum est, & plenum ingenui pudoris, fateri per quos profeceris. (b) Confessiamo bensì, che nell'una, e nell'altra parte, s'hanno ad evitar gli eccessi, come del citar nulla, così del troppo. Perocche se i seguaci del primo costume, rendon se medesimi sospetti di vanità, e di plagio; e le lor opere abbisognose di crivello, e di staccio; que del secondo, facendo ad ogni coferella uno sterminato corteggio di citazioni, non folamente de'scrittori, e de'libri, ma de' capi, degli articoli, de'paragrafi, de'numeri, e delle pagine; e rendendo più di citazioni abbondante il volume, che di concetti, come di quel Crisippo ebbe à dire Apollidoro; palesano se medesimi per computisti di poco conto: e mettono in abborrimento i loro scritti, come apportatori di molto tedio. A fin dunque di tenerci lontani dall'uno, e dall'altro scoglio; ci siam contentati, come d'una via di mezzo, in citar gli Autori più celebri, e trattanti una materia fola, d'accennarne folamente i nomi: fupponendo i loro parti, o già noti, o pur facili a rinuenirsi: e nel nomina-

(a) Ap. Mascard. art. His. (b) Prasat. Hist. Natur.

rei men conosciuti, ouer questi, e quegli in ordine a cose più rilevanti, ed in altre più ragguardevoli circostanze, d'usar citazioni più lunghe, e più precise: ma per non intera rompere con le medesime il filo della lettura, sonosi collocate in margine. Per mezzo di questa economia, proccuriamo d'accordare la comodità de Lettori, con la riputaziondelle cosse, che diamo a leggere: alle quali aggiugne sempre gra sorza, l'autorità di Maestri antichi, o classici. At tum à veteribus, à magnis dista referimus, ipsorum Authorumdignitate desendimur. (c)

XX. Ovinci si raccoglie, che se dalle penne altrui vogliam sostenuta, ed accreditata la nostra; convien, che sia Iontanissima da questa, la pretensione di sindacar quelle : perocche avendo ciascuna, anche delle meno commendabili il suo partito; sì la lode, come il biasimo d'esse, provvocherebbe la contradizione, or de' sprezzatori, e de'nemici della lodata, ed ora de'stimatori, e de'partegiani della biasimata. Anzi tal volta il folo nostro silenzio, oue per altro avessimo costume di proferir sentenze, sarebbe contro noi medesimi un fecondo seme d'inimicizie: perocche chiunque pretendesse applauso; della qual pretensione è rarissimo lo scrittore che non sia tocco; allorche si vedesse trascurato, riputerebbe ingiuriosissima la taciturnità del censore; ed isso fatto si renderebbe loquace per discreditarlo : come tra' moderni abbiam del Padre Macedo, animatofi a scrivere contra il Cardinal Bona, perche non ebbe luogo tra' laudati, e commendati da lui. Si richiederebbe per avventura all'istituto di quest'Opera, che almen là dove trattasi dello studio delle scienze particolari, si proponesser gli Autori d'ottima, e maestrevol lettura: segregandogli da' mezzani, e sublimandogli quant'è dovere sopra gl'infimi. Ma chi non vede, di quanto cimento sarebbe un tal giudicio? E poi, se u'attenete agli antichi, v'è chi dice; che il vostro gusto non è per il

sal moderno: se commendate i moderni; altri u'oppongono, che u'arrestate alla superficie, e non avete acutezza da penetrar il fodo degli antichi: se date la lode a'morti; mormoran che l'invidia favvela risparmiare a' vivi : se la rivoltate a questi; eccovi non giudice giusto, ma adulatore: se ommettete taluno, che a voi non piace, e da alquanti collegati (d) si vvole spignere innanzi; avete un pessimo gusto: o pur almeno vi condannano a cento punti di negligenza. Il più vero si è, che noi no ci riputiamo atti a bilanciar il merito degli Autori: non essendo per la Dio grazia arrivati a segno d'aver del discernimento nostro un'openion sì ardita. Ne la nostra cautela pregiudica all'indigenza, o pur al disiderio de'nostri Lettori: perocche oggi, di tutt'altro u'ha penuria, fuorche di tribunali, che sentenzino sopra'l talento de'dotti. Anzi sono in tanto numero i criticatori affannosi, che ormai è maggior lo studio di giudicar la Letteratura; che quel di posseder bene le lettere. In ogni caso a chiunque brami tai notizie, men passionate che sia possibile, provvederalle l'Euphiandro del Fabro, ed altri simiglianti Discernitori.

XXI. Non curandoci dunque di quel faggiatore, che pesi il profitto procedente dalla lettura di questa, o di quell'Opera; ci basta aver impiegata ogni diligenza, acciocche a tutti, massime a' più bisognosi, riesca profittevole il nostro. Dissi, massime a' più bisognosi: perocche il presente nostro lavoro, e gli è, come di sopra accennammo, indirizzato specialmente a que' soggetti, i quali, o per aver meno studiato, o pure per esser mena atti a studiare, han più bisogno di studio. Perciò scendiamo sovente in tali minuzie, da riuscierne agli huomini provetti, ed agl'issess principianti di suegliato ingegno, stucchevoli, e disprezzevoli. Ma purche dicansi cose, che possan giovare ad alcuno; ed aiutar cert'

cert' intelletti più tardi, e per così dire di cortissima gamba, i quali senza questi bassi gradini non salirebbon giammai alla fommità della scala; non ci curiamo di pregiudicare a quella stima, che meglio si procaccerebbe, e risulterebbe maggiore, a forza di splendide, e grandi. Ne in alcuna maniera si potrà dire, che questa nostra sollecitudine sia vana, e superflua: perocche pur troppo si trovan persone, c'hanno ignoranza delle cose più communi : e queste, che dichiam communi cose, son per ordinario le più gióvevoli, ed importanti: anzi non per altra cagione son communissime, se non perche utilissime. Dicea ben in tal proposito un Autor Franzese (e), che chiunque imprende a mostrar altrui le tracce dello studio; non dee additar quelle rare, e malagevoli, che per avventura saranno state seguitate da lui: avvegnacche per le medesime avesse fatti progressi immensi, e raggiunta la Sapienza per le scortatoie: ma bensi le più facili, e battute, e dritte: su le quali a' spiriti più lenti, riesca dolce il camminar di buon passo; e dolcissimo a' più solleciti il correre: perocche avendo tra'gli huomini tanta diversità di talento, che a gran pena si trovarà d'essi una coppia in total simiglianza; e taluno compirà in un giorno, ciò che altri non abbozzerebbe in un mese; non potendosi agevolmente decidere, s'ella nasca da'temperamenti, o da gli organi, o pur da altra cagione; sarebbe imprudentissimo configlio, del profitto dell'uno, o pur del pregiudicio dell'altro, e de'mezzi, e del tempo, e delle misure necessarie a questo, ed a quello, farne leggi all'universale. Per questo motivo dunque, e per non urtare nel prefato scoglio, ci siam astenuti dal discendere a sì fatti particolari: contentandoci solamente, se non d'appianare almeno d'additare una via Regia, per cui l'andata sia facile ad ogn'uno: se bene con questa differenza, che chi aurà miglior lena, e migliori gambe, correrà d'avvantaggio : ma non perciò il debole perderà il fuo profitto: avvanzando sempre, ed avvalorandosi

fopra la stessa linea.

Sicche salvo il rispetto che deesi a quegl' ingegni di comprension vastissima, i quali, come dicea il Caramuele, passano in istante dall'alto al profondo, e quindi rimontano all'alto; e non u'ha caligine che lor s'opponga, ne oggetto, che si nasconda; noi che ci riputiamo immeritevoli d'andar alla loro scuola, non che di chiamargli alla nostra; speriamo d'incontrarne più tosto il compiacimento, che lo sdegno: poiche mostriamo d'aver a cuore ch'altris' appressino per industria, ou'essi giungono per natura: ed in leggendo le cose trite, e communali, che compongono questi Metodi, prenderanno il piacer medefimo, che prende un navigante, il quale incontrando a vele gonfie, con velocità rapidissima il suo porto, vede la lunga sponda e i torti, e vasti seni, e le salite, e le chine, che debbonsi passar dal pedone, pria che vi giunga. Anzi ben lungi dal biasimar, la bassezza di que'documenti triviali, che vengon ordinati a' principianti; sarebbon più tosto dispostissimi a schernire la troppa sublimità dell'idee, e de'concetti, improporzionata per un tal fine: siccome saviamente ella è biasimata in quella sentenza, la qual da che l'incontrammo, ebbe gran forza di radicarci nell'animo questa massima: e si troua nelsecondo tomo della Republica delle lettere : (f) [Ce defaut de jugement, (E parlaua allora della Logica, o sia Arte di pensare, così qual prima fu data a luce da'Signori di Portoreale, come poiche restò corretta, se più tosto non vogliamo dir difformata, dal Sig. di Bois -- verd. ) me confirme dans la pensee, que j ai long temps, c'est qu' il n'y a point de liures, dont la composition, soit plus difficile, que ceux

<sup>(</sup>f) Ann. 1704 pag.8.

qui sont destinez aistruire les jeunes gens de ce qu'ils ne savent pas. La sote vanité de passer pour savant, sait presque toviour, inserer dans ses liures, des choses qui ne sont pas de

la portee de ceux auquels on les destine.]

XXII. Ne fia chi venga a ripigliarci, che il dozzinal delle cose, secondo la lor sostanza doveasi almeno compensare con la rarità della frase, e con la sublimità dello stile nel riferirle: perocche d'una tale industria si potrebbe sar legge, ove si recitasse un opera in musica: ed avesse bisogno di supplire al trivial, ed allo stantio delle parole, e de'concetti, con l' eccellenza, e con la novità delle parole, e de'concetti, della nota, e del suono. Non enim cantilena sunt hac, quibus novitas, ut ait Telesnarbus, conciliat gratiam : sed præcepta, quibus vetustas addit authoritatem: & si vera, viilia, apta ad id quod mihi propositum est attulerò; quibus, excumque verbis, extulero hoc ipso me satis ornate dixisse arbitrabar. Tutto il pensier della nostra penna in distender quest'Opera, egli è stato a far sì, che lo stile serva alla materia, non già la materia allo stile : per non dare a' nostri Lettori lo scandalo, che diede Virgilio a Seneca, allorche scrivendo d'Agricoltura, trascurò molti precetti di quest'arte: le cui espressioni mal si confaceano con le sue rime : e su più sollecito di render sonoro, ed elegante il verso, che compiute le lezioni dettate in verso: onde dal Sapiente Censore, sunne con pienissima libertà biasimato, e rimproverato: senza che lo salvasse l'apparir Eccellente Poeta; ou'egli avea preso impegno di palesarsi Perfetto Agricoltore . Virgilius malus agricola, non quid verissime, sed quid decentissime diceretur aspexit: nec agricolas docere volvit, sed legentes delcctare. (1)

Nel Metodo di fare un Letterato, siccome in tutte le cofe c'hanno ragion di Metodo, s'attende alla proprietà, non all'ornamento. Regula non quam formosa, sed quam resta sit quaritur. (h), Anzi sarebbe da deridere quell'architetto, il quale badasse alla materia, più o men preziosa, non alla rettitudine della quadra: al bello, non al proporzionato dell'archipendolo. Ed oltre a ciò qualunque volta s'ammaestran giovani; egli è sempre miglior consiglio, far ch'essi non veggan altro d'amabile, ne di dilettevole, oltre alla fostanza ed oltre al buo effetto dell'ammaestrameto medesimo: perche quantunque le cose più ornate allettin più; egli è altrettanto vero, che più divertono: e maggior sarebbe il pregiudicio d'un principiante, divertito dal frutto della lezione, per troppo compiacersi dell'amenità; che non potrebbesi sperarne avvantaggio, allettandolo con l'amenità a ben apprendere il frutto. Tutte le cose indirizzate al giovamento altrui, richiedon perfezione in quell'ordine, in cui debbon giovare: e siccome in quelle, che s'eleggono per il solo ornamento, non s'attende al peso; così in quell'altre, di cui si considera solamente il peso, non curasi l'ornamento. Chi fa professione di riporre tesori, sa più conto d'una gemma, o pur d'una moneta aggiunta ad un'altra, che di cento fiori, o pur d'altrettanti smalti, con cui possa abbellir la prima. A conchiuder questa protestazione, noi nell'arte di formare il Savio, amiamo più d'additargli l'arie, per cui veggafi, e si contempli il volto della Sapienza; che quelle per cui si discernino le lisciature. Malim ego (direm meglio usando gli stessi termini d'un valente Maestro di studio ) in didactico argumento, sermonem pulvere, sed erudito oblitum, quam cerussa, & pigmentis incrustatum. Qui majorem bic a me ornatum defideraverit, horrea hic me strvere meminerit: in quibus nemo marmoreas, varioque opere elaboratas columnas, nemo perystilia, & porticus, nemo parietes auleis superbos, sed pro congerendis frugibus apta spatia requirit. (i)

XXIII. Ta-

<sup>(</sup>h) Senec. ep. 76. (i) Polybystor. Prefat. ad Lestor .

XXIII. Talun di genio troppo inclinato al secco, ed al rigido, dirà che noi ora abbiam protestato contra'i fatto; e giudicherà almeno in qualche parte troppo fiorito quello stile, che s'è preteso di scusare, come penuriante di fiori. Ma il vero siè, che quell'ornato, di cui non s'è fatto studio; non Perciò s'è studiato d'impedirlo affatto. Anzi per il medesimo fine, c'abbiam sempre mirato fedelmente, di recar profitto a'giovani; siccome s'è sfuggita la troppa coltura; per non fargli arrestare nella superficie della lezione; così ne pur s'è voluto del tutto dar nell'incolto: acciocche la lezion medefima non venga loro a tedio. Convien pur troppo alcuna fiata, anche negli argomenti più gravi, dispensarsi da quel seriissimo portamento, che lor si dourebbe per ogni titolo: acciocche spogliati d'ogni diletto, non sien posposti a que' libri di sugo velenoso, e pestifero, che si bee senza ritegno, per la tazza d'oro, e fiorata, in cui si mesce. Allora sì sarebbe ragionevol la critica, e degnissima di venirne lodata, e ringraziata; quando le regole, e le ragioni, per essere oltre mifura lumeggiate, ed infrascate, ne divenisser confuse, e snervate. Ma oue senza indebolirsi, riescan per tai ornamenti più amabili; studiandosi con maggior piacere, s'intendono con minor fatica. Ed oltre a ciò gl'intelletti, che si conducono allo studio; se in questa condotta non radono la piana terra, son piu disposti a cercar la virtù: la qual siccome rissede su'l erta, non è accessibile che co'l salire: onde quì si riduce quella nobil massima, che tutte le cose scientisiche, venendo ordinate a segregar i studiosi dal volgo; voglion trattarsi in maniera non affatto volgare: per la cui osservanza Salomone nella Divina Scrittura, meritò onore, e laude: dicendosi di lui ne'Macabei (k), che maneggiava la Sapienza con cert'aria di grandezza, e di maestà Magnifice sapientiam tractabat .

E

XXIV. Egli è ben vero, che seguitando i motivi or accennati, sarebbesi dovuto dare a quest' Opera, il decoro, e l'eleganza della lingua Latina : e benfi sà con quanta ragione. fù detto, che lo scrivere nel Latino idioma dourebb' esser commune, e saggia economia, di chiunque voglia rendere i suoi volumi più universali, e più durevoli. Quamquam optime norim, ei qui suos libros orbem pervagari, & omnium gentium manibus teri cupiat, ea lingua scribendum esse, que licet nullius navionis iam sit propria, tamen multis in Regionibus viget, & celebratur : nec a vetere sua possessione, nimirum, ut toti fere Orbi communis esset, excidit. Nec verò sum nescius, etiam ei qui aternitati scribere velit, non also sermone utendum: proptereà quod que Gallice sunt scripta, non ferant atatem : & ob continuam lingua nostra mutationem. (1) Ma questo per più d'un capo s'è scritto in Italiano: primieramente perche alla modestia dell' Autore, non cadde mai in pensiero, che un Opera da lui riputata dozzinale, ed ingloriosa, dovesse aspirare all'eternità: anzi in vna sua cartuccia io trovo scritto, esfersi egli animato a farla in volgare : perche siccome di ciò che mal si dice , è temperamento in parte, se non piena scusa, l'aver detto breve; così alleggerisce l'errore dell'averscritto male, l'aver imposto a'suoi scritti men ampi confini . Secondariamente perche scrivendo, come tante volte s'è ridetto, a'principianti, s'è riputata più opportuna, e più gradevole la volgar favella. Ed in terzo luogo, perche essendo ella non solamente un saggio, secondo ciò che di sopra abbiam accennato, dell'altra Maggior Opera dell'Imprese Morali, che dall'Autor si meditava; ma un saggio anche di se medesima; s'è pensato di darla a luce nel linguaggio nostrano, come in pruova: con disegno di poter agevolmente portarla al Latino, qualunque volta il comun gradimento, di questo miglior vestito giudicassela meritevole. Aggiungasi, che de'libri di Meto-

<sup>(1)</sup> Maref. lib. 1. ep. 30.

Metodo di studiare se ben poveri, e ristretti, in Latino ce n' hanno molti: ed in volgare, per ricerche che n'abbiam satte, nessuno: onde non aurebbe a dispiacere, che con questa novità, avessimo tentato il gusto, e la comodità de' Lettori.

XXV. S'è proccurato bensì d'osservare nel Toscano Idioma la purità. Ma di questo fine, che l'Autor nostro ne' pochi capi stesi da lui ha conseguito felicemente; io sò, che a gran pena mostrerò un semplice disiderio. Consido però nella discretezza, e nella bontà de'Leggitori, che condoneranno i difetti dell' opera, alla rettitudine dell'intenzione : e conosciuto il mio zelo, di recar alle communi indigenze de'studiofi opportuno provvedimento; non vorran fare come gli Ateniesi, i quali mentre un cortesissimo huomo, in tempo che pativano estrema necessità, offerse loro gran copia di danaro; perciocche favellando commise un barbarismo; come se un detto rozzo avesse avvilita tutta la sua moneta; con peggior folecismo d'ingratitudine, lui, e'l suo dono villanamente ributtarono. (m) Senzacche potrebbe a me toccar la buona sorte, d'avvenirmi in que saggi pesatori, più della so-, stanza che degli accidenti; i quali non vogliono inceppar le lingue, e le penne tra tante leggi inutili, e poco autentiche: e falvando la proporzione tra le licenze, che si posson pretendere nella via del dire, e quelle che pur troppo si pretendon nella via del fare; vengan finalmente a conchiudere, che siccome nella Morale la moltitudine delle operazioni, ha mostrate molte cose, che dianzi eran incognite all'arte del ben vivere; così nella favella, le innumerabili sentenze ogni di più feraci, e contradicentisi, concedon senza reità, ne da Purgatorio, nè da Inferno, qualche immune libertà all'arte di ben parlare.

XXVI. Ma o s'avvenga quest'Opera in que'che son troppo zelanti del parlar bene; o pur in coloro, che troppo

E 2 ama-

amano il dir male; noi siam contenti di non aver secondato il peccato loro, con un nostro forse maggior peccato: cioè di non avere, temendo la sfrenatezza delle lor lingue, mefse in clausura le nostre penne: poiche di verità non sapreste agevolmente decidere, chi sia più dannabile, se il maledico, che mormora a torto d'vno Scrittore; o pur lo Scrittore, che per tema di tali maldicenze, s'astiene dallo scrivere: mercè se quegli mormorando offende un solo c'ha scritto; questi lasciando di scrivere, pregiudica a tutt'un Pubblico, a cui toglie l'utilità del leggere. Non è già, che da' noi si pretenda di riuscir infallibili: o pur di fallire con pienissima impunità: anzi quanto facili ci conosciamo al difetto; altrettanto ci presentiam docili alla censura: e se ben oggi, appresso molti ( e sono i meno atti a pronunziar tai giudici) la critica de Letterati, ella è un traffico vilissimo dell'interesse, dell'amore, e dell'odio; nulladimeno il beneficio d'un'amorevol correzione, che nell'infedeltà di questo secolo non può sperarsi dagli amici; il riceveremo volontieri dalle maligne offervazioni degli avversari: ma non vorremmo, come in simil proposito protesto un'Autor Degno (n), che gli occhi troppo passionati creasser soggetti di correggimento, e nei, e macole ove non fono: e che taluno volesse avvalersi, d'un po'di credito sattosi a sorza di schiena, e di partito, per tenersi addietro chiunque gli potesse far ombra: perocche se alle colpe reali del nostro libro, che noi veggiam molto bene; e di cui replichiamo, più che per la terza volta le confessioni; s'aggiugnessero le immaginarie di ch'il mirasse di grosso, e volesselo mal veduto; sarebbe di verità troppo infelice la sua sorte. Per altro, se ben si considera, non sarà men difficile sar un componimento, che quadri al gusto di tutti ; che trovar la quadratura nel circolo; o pur la tanto studiata, e non mai accertata Panacea, giovevole a tutt'i morbi: siccome ben disse quel Valentuomo Franzese, ch'egli avea ugualmente, e ad un'istess'ora, rinunziate le speranze, così di meritar co' suoi scritti l'approvazione universale; come di rinuenir co' suoi studi, la vera pietra filosofica. (o) Noi dunque lontanissimi dall'ardita pretensione, e cieca, d'incontrar il genio di tutti, ci contenteremo, che la nostra letteraria imbandigione, abbia miglior fortuna, che non ebbe il convito d'Orazio, non arrivato ad aver trè soli convitati d'un medesimo gusto. Poscentes vario nimium diversa palato. E non ha dubbio, che ove i Lettori sien discreti, e sappiano se non compor libri, almen considerare l'impossibilità di comporgli innammendabili; non saranno sì schizzinosi, da volere per ogni cosa, che tal volta lor dispiaccia, sdegnare, e riprovar la lettura: fapranno quanto inevitabili sieno i difetti, massime ne'corpi grandi: ed anche que', che non sono difetti, se non per sola relazione al genio contrariante, e per mera antipatia, di chi gli condanna: anzi quegli ancora, che fon tali fenza scusa; e per l'eccellenza degli Autori non dourebbon efferlo : onde con verità eguale all' eleganza, fù detto da quel Poeta, che,

Cespitat in media nonnunquam offensus arena,

Ter licet Ælao pulvere victor equus .

Dent veniam, quandoque bonus dormitat Homerus. Qua modo dulce canit, stridula sape lira est. (p)

XXVII. Finalmente rendendo conto a' nostri Lettori più zelanti, del tempo speso in quest'Opera da due Religiosi, de' quali per avventura si dirà, ch'essendo essi per istituto, e per esercizio, applicati a proccurar la salute dell'anime, con l'amministrazion de'sagramenti, e con la Predicazion Euangelica; potean l'ore di studio impiegarle a sar libri spirituali: ò pur in dichiarare ed insegnar dottrine, più imme-

dia-

<sup>(</sup> o ) Motthe le Vayer to: de l'elequence Francoise . ( p ) Ma(enius arf. ar2ntiar. ad criticof. en princ.

diate conducenti al detto fine; risponderemo, che il sentier più dritto non e il più oppurtuno, per condurre al termine colui che non vvole andarui: ne le diligenze più aperte, di lor natura più efficaci, son sempre le più valevoli a conseguir l'intento. S'ottiene spesso con l'industria, ciò che non guadagnasi con la forza, ne con l'autorità. E Dio volesse, che appunto l'industrie, nella caccia dell'anime non fosser necessarissime: e non si facesse più profitto co' stratagemmi. e con le finte, che con gli assalti regolati, e palesi; e di verità trattata di proposito, e non di passaggio. Quando pur dunque un libro, che insegna l'arte di'studiare, non sosse di fua natura giovevolissimo alle coscienze; poiche guida a conoscer più agevolmente le cose eterne; e mostra la più dolce maniera di fuggir l'ozio, ch'e il padre di tutt'i vizi; il tempo da noi impiegato a compor questo, dourebbesi anche per un'altra ragione dir bene speso; e con economia, da sperarne dalla Divina mano approvazione, e premio; perocche essendoci ingegnati, di seminarvi di luogo in luogo documenti morali; ed avvertimenti frizzanti, e massime d' immortalità; l'abbiam disposto a santificare, que' che per tutt'altro fine si faranno a leggerlo: rendendolo come una rete nascosta, sotto grato cespuglio, in cui alla non pensata venga ad incalappiarfi, qualunque maggior amico della libertà, e più nauseante di quelle, che i libertini chiamano bibbie da pulpito, e stiticherie da'chiostro: sicche ove con altri libri, trattanti per professione di cose ascetiche, e volti a ssidare il vizio, auremmo spaventate, e fatte da noi lungi le fiere; con questo d'argomento indifferente, ma sparso con artificiosa diligenza di laccivoli, e di stimoli salutari, dobbiamo sperar d'allettarle: e di fare talvolta co'l Divino aiuto di quelle prede più malagevoli, e disperate, ogn'una delle quali debba riputarsi per mille: essendo pur troppo vera quella sentenza, da cui pigliammo grand'eccitamento, per esercitar dal tavolino quest'Apostolato nascosto, più operoso alcuna fiata, e più efficace di qualunque tuoni dal pergamo. Sicut in concione frustra quodammodo admonemus quia non comparent pessimos; ita in claris codicibus, quià lecturi non sunt, pigerrimos. (q)

XXVIII. Piacciavi alla per fine, Lettor mio Onestissimo, ch'io vi mostri un piccol ritratto della bell'Anima di quel Maestro, alla cui zelante sollecitudine di riuscir giovevole al Pubblico, Voi co'l Mondo tutto dourete confessarui eternamente obligato. E non vi rincresca, che le morali virtu di Lui, vi somministrin qualche modello del ben vivere : siccome la sua Dottrina, vi suggerisce sì bei Metodi di studiare. Questi su il Padre D: Giuseppe Maria, Cherico Regolare, Messinese, dell'Illustrissima, ed Inclita Famiglia Cigalà, segnalatissima, come ogn'un sà, nell'Armi, e nelle Lettere, nelle Dignità Ecclesiastiche, e nelle Secolari: nato in Messina adi 13. di Settembre, del 1661. da Don Filippo Cigala, Cavaliere, e più volte Maestro dell'ordine Militare della Stella: ed assunto nella sua Patria al grado di Senatore, e ad altre onoranze simili: e da Donna Rosalia Barzellini, de' Baroni di San Benedetto, procedenti dalla Casa Senatoria di tal cognome, che risiede in Bologna: entrato in età da' anni dieciotto nella Religione di San Gaetano: dopo il noviziato e la professione che fece in Roma a' nove di Maggio del 1680.passato a' studj della Filosofia in Bologna medefima; e laureato poscia nella Sagra Teologia: vivuto incessantemente in esercizio di sapientissima carità, or insegnando dalle cattedre, ed ora predicando da' Pergami; e finalmente trapalfato in Roma à dì 28. d'ottobre del 1709. Fù Religioso di gran purità di costumi, di gran zelo dell'onor di Dio, di gran Let. teratura.

Argomenti della sua prosonda umiltà erano la maniera abbietta del suo vivere, del suo vestire, del suo andare: il 40

rispetto sommo, che professava a tutti: massime a' maggiori di se, ed a'suoi Superiori: il costante abborrimento di tutte le dignità, sì di quelle, che gli vennero conferite, e rifiutò; come delle maggiori, alle quali, per i meriti propri, e per l'autorità de suoi Congiunti, e di Personaggi, c' avean di lui alta stima, aurebbe potuto aspirare: la docilità, con cui sottomettea i suoi componimenti, e le idee de' suoi studi, a soggetti ch'esso dovea conoscere, assai men dotti, e meno eruditi di se. Aggiungasi quello, che dell' umiltà religiosa, e persettissima, è il testimonio più veritiero, e più raro, la pazientissima tolleranza: per opera della qual virtù, da un atroce calunnia, che sofferse, e di cui, per non contradire alla cara fua mansuetudine, si tacciono le circostanze; non trasse altro sentimento di vendetta, se non un fermo proposito, di proteggere in avvenire, e difendere l'innocenza del suo prossimo, qualunque volta gli fosse accaduto, di vederla dall'invidia, o pur da altra iniqua passione oppressa, o insidiata.

Non s'udivano dalla sua bocca parole sconce: anzi s'affliggea dell'altrui scurrilità; e con la modestia degli occhi, e del passo, con l'incolto della propria persona, conla pulizia, e con la nettezza delle cose di suo uso, con l'abbominio del fasto, e delle conversazioni mondane, massime delle donne, dava segni evidentissimi, della purità della sua mente, e del

cuore.

Auea gran carità per il suo prossimo: le cui miserie corporali, allorche gli s'appresentarono, non lasciò mai, quanto la sua povertà gli permise, di sovvenire. Accorse alle spirituali, con santi consigli, con prediche di molto frutto, e riducendosi anche a sentir frequentemente le consessioni: non ostante la natural difficoltà, ch'e' sentiva, a professa questo ministero; causata dalla-gelosia ch'egli avea, della purità di sua coscienza, e dall'amore a'suoi studj.

Era

Era Zelantissimo dell' onor d'Iddio: e nutriva un ardentissimo disiderio, di vederlo sempre più avvantaggiato: e quando si trattava di cose, o pur s'entrava in discorsi, che concernessero il medesimo, s'accendea anche in volto d'un' ardor grande: e riprendea con efficacia veramente Apostolica, qualunque massima, qualunque espressione, da cui conoscea che la gloria del suo Signore potesse rimanerne pregiudicata. Perciò abborriva, con quell'odio perfetto, di cui parla il Profeta, tutt'i nemici di Nostra Cattolica Religione: s'affliggea oltre ogni credere per gli avvantaggi dell' eresia: amava tenerissimamente i Prencipi più zelanti del Divin Culto, e de diritti di Santa Chiesa: e chiunque hà avuta piena pratica, dell'innocentissime passioni di questo Degno Sacerdote, può attestare, che la morte gli è stata probabilmente accelerata, dal dolor grande ch'e' fentiva, in veder la purità della Nostra Fede, macchiata da nuovi errori: ed i progressi degli Eretici, per la via dell'armi, e per quella dell'infami dottrine.

Professa specialistima Divozione, alla Sagratissima passione di Giesà Cristo Salvator Nostro: della quale parlava con tenerezza sensibilissima, che muovea gli assetti di chiunque l'ascoltava: ed in lei riponea tutta la sua fiducia: ed in onor della medesima, istituì alcune preci, e le diede allasstampa in certo libriccino, in cui eccita fortemente la considenza d'ogn'uno, ad appoggiarsi interamente, e con amor vmile, e siliale, su'l', valore del Preziossisimo Sangue: e lasciò supplicato in iscritto, che nell'ultima sua agonia, a cui anche quand'era piu sano pensava incessantemente; gli si rammentasse sovente quel versetto, ch'egli era uso di ripetere innumerabili volte: Te ergo quassumus tuis famulis subveni, quos

pretioso Sanguine redemisti.

Non si può agevolmente descrivere, quanta fosse la sua letteratura, che gli produsse l'amore, la stima, e le corris-

F pon-

42

pondenze de' Letterati di prima riga, di dentro, e di fuor d'Italia: fostenuta da' un intelletto, pronto, profondo, chiaro, illuminato, e da' una erudizion vastissima. La sua vita su un continuo leggere, ed uno scriver continuo. Levò sempre una gran parte al necessario riposo, per darla allo studio. Ne i rigori delle stagioni, ne mill'altre incomedità, gl'impedirono mai le sue letterarie applicazioni: le quali venivan da lui anteposte, al cibo, al riposo, a qualunque divertimento.

Fù sommamente vago di comporre corpi d'imprese, de quali ha composto innumerabili: e non ha dubbio, che se avessene dati alla luce, aurebbe oscurata la gloria de'più Eccellenti Autori d'Opre simili: perocche nelle sue imprese, si scuopre un sal particolare, ed una proprietà incompara-

bile.

Concepì molte idee di libri, che cominciò a comporre, con pensiere di metterle sotto il Torchio: ma il disetto di questo Gran Letterato, pregiudiciale all'util pubblico, ed alla gloria di lui, su nell'eccesso del suo sterminato intendere: per cagion del quale, veggendo i parti quantunque bellissimi della sua penna, inseriori a' concetti sempre nuovi della sua mente, non seppe mai risolversi di darne alcuno alla luce.

E di verità, ella è cosa deplorabilissima nella Republica Letteraria, che di questa grand'Opera da lui ideata intorno a'Metodi di studiare, appena abbia lasciati già stesi quattordici Capitoli: ove, secondo il suo pensiere, debbon essere più di cento. Han disiderato dunque i miei Superiori, che raccomandati i suoi scritti, anche per disiderio mostratone da lui vivente, al maggiore amico ch'egli avesse nel Mondo, e compagno familiarissimo de' suoi studi, e della medesima Religione; veggasi questo Seme di Sapienza, risuegliato da un fratello del Dottissimo Defunto: il quale all'indigesta, se ben ricca mole, dando ordine, e purità, faccia dalle sue ceneri risorgere la Gran Fenice, rallegri con la luce di questo libro gli

amatori della Virtù, afflitti per sì gran perdita: e mostri al tribunal della vera amicizia, d'aver saputo donar buona parte della sua vita, per animar la memoria, di chi era la metà della sua stess'anima. Ecco, Benignissimo Lettore, il grand' impegno a cui m'ha condotto l'ubbidienza: ed al cui giogo m'inchino di buon animo, dissidando dell'infelicità del mio crivere, e considando nella discretezza del vostro leggere.



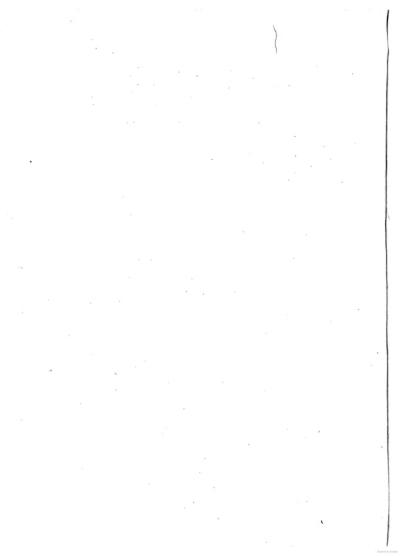

## LIBRO I. PRELIMINARI DELL'OPERA

Invocazione di Dio, alla Cui Maggior Gloria dobbiam dirizzare tutti gli Studj: fenza ciò vano essendo tutto il sapere: e quegli veramente sapendo, che ben sà regolare non men degli Studj i costumi, in ordine al conseguimento dell' Ultimo, e Beato suo Fine.



## SOMMARIO

I.

Anità delle scienze, che nulla giovano senza
Dio.
E nulla sono senza la scienza d'Iddio.

III. V Il difetto della cui scienza rivolta l'intelletto umano ad un saper difettos si ridicolo.

umano aa un japer ai jettojijimo, e riaicoio. IV. Perduto Iddio a nulla giova l'aver tutto faputo.

V. Co+

46

V. Come in chiariffini esempli si scorge, e si comprende.

VI. E come nella lor maniera conobbero infino i Gentili.

VII. Vanità della Fama senza Dio.

VIII. La qual ben e spesso è ingiusa, ed ha poco fondamento:

IX. Ed anche tal volta è assolutamente bugiarda.

X. Le quali bugie,e cent' âltre cafualità, le permette la Provovidenza Divina, alla riputazion de'letterati, per difinganno nostro.

XI. Oltracche douremmo facilmente intendere, che l'istesso tempo, a cui confidiamo la nostra rinomata, egli è nemico della medessima.

XII. Come si vede chiaro nella memoria di tanti Celebratissimi Letterati, che il tempo ha sepolta.

XIII. Ne diversa sorte debbono sperare i letterati che lor succedono.

XIV. E'sapienza in gloriosa, e miserabile, quella che non sa regolare i costumi:

XV. Perocche l'Innocenza, e la Scienza, fi reggono, e s'aiutano fcambie volmente : ed è cieco, e stolto chi no'l conosce

XVI. Ed è cecità, ed è stoltezza obbrobriosissima per i Letterati del Cattolichismo: poiche n'andarono esenti, anche i Sawj della Gentilità.

XVII. Perche la stessa natural ragione, persuade che la prima sapienza è nel saper vivere : e la prima pazzia nel trascurar questa massima.

XVIII. La qual trascurando, quanto poco sappia eziandio chi sà as-

faissimo.

XIX. Quel più, che oggi impariamo, con vince la nostra ignoranza del giorno antecedente.

XX. Quanto ogni scienza sia incerta, e suggetta a contradizioni.

XXI. Quante cose sa ogn'ignorante, ogni artegiano, &c. che non sappiam noi: e quanto in ogni momento soggiacciamo a gran pericolo, di venir consutati da chi sa tanto meno di noi.

XXII.Tra tutte le cose vane, la men vana esser le Lettere.

XXIII.Consolazione immensa, anche in questa vita, che gode chi dirizza i suoi studi a Dio, coll'Instinto Bene, che aspetta, e coll' Immenso, che fra pochi momenti potrebbe sapere.

Que-

## Libro I.

47



1.

Uesta, che di tutte le regole di studiare è la più importante; da collocarsi per natural diritto alla testa di

tutte, poiche da lei dipendon l'altre; e senza di lei si confondono, e vanno a vvoto; non ha perciò bisogno d'esser la più dichiarata, ed inculcata: perocche ad intendere quant'ella fia necessaria, al cominciamento, al progresso, ed alla felicità di qualunque impresa, basta aver lume di ragione: ed anche d'una ragion crassa, e fosca : come l'ebbero i Pagani : i quali conoscendo la dipendenza indispensabile di tutt'i mobili, da un primo Motore Assoluto, ed Indipendente; fecer di questa conosciuta, e riveritissima verità, un articolo incontrastabile, alla loro quantunque cieca credenza: allorche dissero, Ab Jove Principium: ed una legge sagrosanta a tutte le loro operazioni, d'invocare in cominciandole l'aiuto della superiore assistenza. Noi dunque, che dall'occhio d' un'discernimento più chiaro, e dalle direzioni d'una Fede Infallibile, sappiamo il nulla dell'esser nostro, e del nostro operare; ed il tutto dell'essere, e del poter Diuino; quan48 Capitolo I.

to più dobbiamo restar convinti, insin dal primo istante, in cui conosciam di conoscere, e riconosciamo un Sommo Autor d'ogni bene; che da lui solo ogni nostro fatto vvol aver principio: e dalle invocazioni del fuo clementissimo concorso, debbono in prima i nostri studi, sperar felici le mosse, e vantaggioso il termine? Chiunque, cominciando a studiare non comincia così; egli è di verità il più bisognoso di studio: perche non intende il vero principio di ciò che si mette a fare: e non conosce se medesimo; ne qual dourebb'essere il primo oggetto delle sue cognizioni. Abbia pur egli ingegno vivo, e follecito, e penetrante, da scuoprir, e misurare con un pensiero, tutto l'ampio, il lontano, e'l' sublime, e'l' profondo: se non rende subordinato al Dator di tutt'i doni, quanto egli è, e quanto può; e se di continuare, e d' avvalorar le sue grazie, e d'insegnargliene il buon uso, no'l' supplica a buon'ora; questo sarà, come dicea S. Agostino, aver un occhio di buona vista, ma rimanendosi fra le tenebre: Quid prodest patens, & sanus oculus, si lumen desit ? (a) perche essendo l'intelligenza delle cose create, tutta ordinata al riconoscimento del Creatore; chiunque dal suo canto trascurasse un'ordination così giusta, e profittevole; somiglierebbe uno sciagurato viandante, il quale avendo strada aperta, e scorta, e piede, e lena per caminare; e camminando ad ogn'ora; non facesse mai ne pur un passo di cammino, atto ad avvicinarlo al termine.

Ecco perche tanti studj son tardi, tanti inutili, e tanti a ncora perniciosissimi. Anzi questa è la fatal cagione, per la quale ben e spesso, Letterati di gran taleto, e di vasta dottrina, smucciano in errori orribili, da scomunica, e da siamma: o pur s' arrestano sopra soggetti di veruna specolazione; e si consondono, e non seriscono il segno: onde avviene, che ne'loro ragionamenti, e ne'scritti si scorgono sbagli, o pur inezie, che non si sa come s'accordino, con mill'altre cose, astruse, e difficili, da essi ben intese, e ben dette: perch' egli è come un impegno della Sapienza Divina, a tempo, a tempo acciecargli, e disonorargli: poiche non vogliono, con sollecito umil ricorso, render fedelmente a Lei il dovuto onore: Perciò gli vedete vituperevolmente inciampare, o incalappiarsi, in argomenti di nessun inviluppo: o pur trascorrere certe verità più prossime, e più discernevoli, senza mai colpirle: appunto come accadde a quel Saracino Elieze, riferito da'Leonico Chalcondila, il quale (b) essendo cacciator sì bravo, che non mettea mai colpo in fallo; un dì, contro una lepre afsai vicina, postasi saporitamente a dormire in cortissima distanza di là da un fossato, ebbe a vvotar di quaranta saette, che v'avea, tutto il turcasso; senza punto accostarsi a leggermente ferirla: stranissima disficoltà, che bastò a dirozargli la barbara incolta mente, e renderlo Filosofo: facendogli conoscere la rispettosissima dipendenza, che debbono aver tutti gli huomini dalla Provvidenza Divina: siccome a noi dee suggerir una lezione, ordinata ad un'altro incomparabilmente maggior acquisto : cioè dire, senza l' influsso del celeste aiuto, andar a vvoto tutte le nostre speranze, di scoprir, e di raggiugnere nelle scienze, le verità anche più palesi, e paratesi a noi davante, e ferme, senza intermission veruna: ove per lo contrario, se riguarderemo noi medesimi quai Navi, che senza vento, non possan muoversi; e spiegate le vele dell'ingegno, come nell'addotto corpo d'impresa, supplicheremo umilmente al Divino Spirito, che di gonfiarle si degni, e di condurle in alto; Spiritus Alme Ueni; conosceremo d'aver compiuto su le mosse, non pur una gran parte del cammino, ma tutto intero: ed intenderemo con quanta ragione fu cantato, da quel Valente Poeta Italiano.

G

Chi

Chi comincia dal Ciel, può dir ch'è giunto, Non dico a la metade, al fin dell'Opra. (c)

II. Ma particolarmente trattandosi de'studi, egli è detto con gran sapienza, che cominciandogli da Dio, si compiscono nel cominciargli:perocche si viene a sapere il medesimo Dio: senza la cui scienza ogni saper è vano: siccome sapendo Lui Solo, si comprende il tutto; ne v'ha ignoranza, che meriti questo titolo: e disimparandolo si disimpara il tutto; ne v'ha nome di sapienza, che non sia una bugia di se medesimo. Quanto meglio sarebbe stato per Protagora, rimanersi così villanello idiota, traendo sua vita a stento, con caricarsi di legna; nel quale stato e' si trovava, allorche primieramente fu da Democrito chiamato alla fua scuola; (d), che divenuto poscia Sosista Esimio, così co'l'crescere nelle scienze, esser ito scemandosi in ogni buon senso, che niuna differenza a lui parea di scorgere, tra anima, e corpo? Dicebatque nihil esse animam prater sensus. (e) Ne di ciò deè aver maraviglia : mentr' egli era tutto sì applicato all' investigamento delle cose sensibili, che riputaua perduto ogni tempo, in cui auesse speso un sol pensiero, al ricercamento delle sourane cose, ed infinitamente più importanti di tutte l'altre : raccontandoci di lui il medefimo Lacrzio, che non solamente e'fu bandito dagli Ateniesi; ma tutt'i suoi libri fatti cercare ad ogni gran costo, venner nel pubblico foro inceneriti: e non per altra cagione, se non perche nel cominciamento d'un solo di tai libri, dicea che della Divina Essenza, non dauasi cura di cercare : sì per la malagevolezza della cosa; come eziandio per la brevità della vita, la quale per fimil ricerca non avea tempo. Questa sola introduzione d'un libro, parve così empia agl' isicssi Gentili,

<sup>(</sup> c ) Gio: Soranz. nell' Armidoro Cant. 30.1.7.

<sup>(</sup>d) Gellius lib. 5. c. 3. (c) Laert. lib. 9. in ejus vita

che in odio, e detestazion di lei sola, bruciarono co'l' medesimo tutti gli altri: e con perpetuo efilio scomunicaron l'Autore . Ob hoc principium operis , pulsus ab Atheniensibus est librique illius in foro cremati funt : fub praconis voce, à fingulis qui illos habebant investigati. (f). E qual cosa, di verità, più mostruosa, quand'anche l'esistenza d'Iddio non fosse stata la più facil cosa, e la più apparente, di quante n'aveano al Mondo, sicche per iscoprirla bastava non esser cieco, e non voler a caso pensato affettar traveggole; e quand'anche intorno alla fola verità d'vn Sommo Bene, fosse stato necessario per accertarsene, spender i studi di tutto'l'giorno, ed i giorni di tutta la vita; qual cosa più mostruosa, io dicea, che udir un huomo, il qual tanto spazio impiegava, e tanta applicazion di mente, in cose vane, e frivole; come chiarissimo si scorge ne'soli titoli delle sue Opere; protestarsi, che non gli avvanzava tempo da pensare a Dio; e da rinuenire l'Autor delle grandi cose, e delle piccole; mentr'esso nell'inutil osservazion delle sole piccole, fi logorava l'ingegno, e consumava gli anni?

III. Questa è la prima infelicità, e'l'primier castigo, di chi trascura l'Infinito, a cui dourebbe attendere: perdersi tra gli oggetti infimi, e vilissimi, e di veruna conseguenza, e di sommo scherno: come su ben osservato, ed a perpetua lor consusione rimproverato, ad Angelo Poliziano, ed a Domizio Calderino: il primo de'quali sprezzava tutta la Sagra Lettura; ed occupavasi tutto in quissionare, se in alcuni vocaboli, doveasi di due sillabe farne una: ritenervi, o pur levarne una lettera: e l'secondo lasciava sempre d'ascoltar Messa; mentre il tempo rubbato ad un'azion così dovuta, e sublime, impiegavalo in dichiarare argomenti laidi, e sozzi, ed indegnissimi di rammentarsi. Angelus Tolitianus totam Sacram lestionem aspernabatur: Domitius Calderinus ne Missam que dem volebat à idire: Sciamus que tandem erant occupationes isso-

52 Capitolo I.

rum: pro quibus sordebant eis sacra, & pietas? nam maximas, & praclarissimas esse oportet. Domitius erat occupatus in exponenda Priapeia Virgilii, seù Ovidii potius. Quid potest dici fadius, & detestabilius? Politianus quarebat, dicendum ne esset, Carthaginensis, an Carthaginiensis, primus, an praimus; Vergilius, an Virgilius : & de hisce nugis instituebat centurias; quibus ordinandis defessus, transferebat se ad componendum fatidissimum aliquod annagrammaton de mascula Uenere. O hominum curas, propter quas meritò pietatem, vel contemnerent, vel negligerent. (g). Le stesse cose d'onesta curiosità, e di vasta, e prosonda Filosofia, senza lo studio dell'Vltimo, e Beato Fine dell'huomo, sono oggetti indegnissimi d'un ragionevole: siccome al primo punto di scuoprir le Verità Eterne colla pratica, saranno rimproveri obbrobriofissimi della sua cieca Teorica: e soggetti atrocissimi del suo interminabil rimorso. All'ora egli imparerà a discernere, il savio dall'ignorante, e la vera dalla falsa sapienza: e conoscerà quantunque suor di tempo, che un Letterato istrutto d'ogn'altra cosa, e non ammaestrato di Dio, pieno delle scienze temporali, e digiuno dell'eterne, somiglia un pellegrino stolto, il quale spenda tutto il fuo valsente nell'albergo, in cui dee dimorar poche ore : e di quel paese medesimo, ou'egli è solamente di passaggio, s' affatichi di saper l'idioma, la Topografia, la Cronologia, premuroso d'apparirne erudito, nella conversazione c'ha a tenerui brevissima d'una cena, o d'un difinare; mentre non gli caglia d'arrivare alla Città, ove tutta sua vita vvol menare, mendico, ignudo, immondo, e privo affatto del linguaggio, de'talenti, e delle cognizioni, che potrebbon renderlo gratissimo al Principe: e procaciargli dalla ricca, e generosa mano di lui, onoranze di prima riga, e guiderdoni, e felicità perpetua.

IV. Inutile, e vana, anzi obbrobriofa riputò Seneca la

vita mortal d'un'huomo, che non si tragga fuori della propria mortalità, colle meditazioni, e colle speranze dell'eterna vita. Nisi ad hac admitterer, non fuerat opera pretium nasci. Quid enim erat, cur in numero viventium me positum esse gauderem? An ut cibos, & potiones percolarem? & hoc corpus casurum, ac fluidum, periturumque, nisi subinde impleatur, farcirem, & vieverem agri minister? ut mortem timerem, cui omnes nascimur? Detrahe hoc inestimabile bonum: non est vita tanti, ut sudem, ut ast vem. O quam contempta res est bomo, nisi supra bumana se erexerit? (h) E noi con egual ragione potrem dire, che ozioso, e vituperevole sia l'acquisto delle scienze umane, il quale non venga occasionato, introdotto, e continuato dal disiderio delle Divine: e siccome il riferito Moral Maestro, dicea che un huom disapplicato dagli oggetti immortali, è come un setido lambicco de'cibi, e delle bevande; così può dirsi, che la mente d'uno studioso, il qual non cominci i suoi studi da Dio, ed a Dio non gli ordini; egli è come un vase d'orivolo a polvere; a cui non giovan nulla i granelli che per lui scorrono: ed è uno stupido stromento del tempo, un'insensata misura di quelle ore, di cui non intende, ne la carriera, ne l'ordine. Bella felicità in vero, di chi cerca la Sapienza lungi dal suo principio, combattere continuamente coll'ignoranza: mentre per una sola verità, che studiando si scuopre; innumerabili son quelle, che quanto più da noi tracciate, più a' nostri intelletti si celano: e per una sola volta, che sentiamo il contento d'auer compresa una cosa; infinite sono le scontentezze d'altrettante ignorate. Quid prodest homini, si Mundum universum lucretur: (ed applicando il testo, più individualmente al discorso che facciam ora, significhiamo dell'acquisto, che si può sar del Mondo, coll'intelligenza : intendendo quant'è in lui d'intelligibile : ) Anima verò sua detrimentum patiatur? Che gioverebbe a Salomone, l'auer saputo tanto,

. Capitolo I.

tanto, dal cedro del Libano, fin all'issopo, che spunta da una parete; e penetrate nel prosondo sen della terra, e nell'alto Cielo, innumerabili rimotissime verità; se ora eternamente dannato, gemesse tra solte, ed ignominiose caligini? Questa vita medesima, e questo Mondo, che son teatri ugualmente delle saggie, e delle stolte satiche; mostrano ben chiari, e terribili disinganni, a chi non issudia co'l' fine, ne co'l' prin-

cipio che si conviene.

V. Andiam un po'nell'Egitto odierna, barbara, ed ignorante, a ritrovarvi, se ci da l'animo, la vecchia Egitto: Maestra già celebratissima della Grecia tutta, e comune scuola de'Pittagori, de'Platoni, e di tutti que'Sapienti sì Rinomati, ed Oracoli dell'Antica sì Autorevol filosofia. Andiam nella Grecia medefima, a cercarvi la superba Corinto: ridotta a venti case ben'umili: o pur la popolata, e virtuosissima Atene: la qual non hà di presente, in tre o quattro mila schiavi abitanti, chi abbia ingegno da contemplare, e compiagnere, in tre cumuli di pietre, e due abbandonate colonne, le reliquie del Famoso Liceo, e'l' sito un tempo frequentatissimo della Riuerita Accademia. Considerata dunque, e palpata la caducità del saper umano, e di tutte le cose, che non comincian da Dio; quanto scimunito si paleserebbe quell'amator delle Lettere, che trascurasse d'animare, e d'immortalare i suoi studi, co' motivi, e coll'ordinazioni sopranaturali? Io per me non so qui lasciar di confessare, che trassi occasione specialissima, di ringraziare la Bontà Divina, per auer assunta la mia rozza, ed impura lingua, all'esaltazione del Suo Nome, ed alla Predicazione del Suo Vangelo; dall'offeruare i fasti infelicissimi dell'eloquenza profana: allorche lessi, sopra un viaggio assai recente, che nello studio del Prencipe degli Oratori Demostene, facea una vecchia femmina il suo pollaio. Ma quanto più delle mie, han peso, e credito le confessioni d'un sant'Agostino: il quale dopo auer descritta

la fottigliezza, e la velocità del suo ingegno, con cui fin dalla prima gioventiì, auea da se, e senza Maestro, apprese quasi tutte le scienze; e superate in ogni sorta di studio, le più ardue difficoltà; finalmente vergognandosi di quegli anni, ch'altri millanterebbe con fasto; conchiude detestando una sapienza, che non principiava dal timor di Dio: e ringraziando il medesimo Iddio, che gli abbia fatta apprendere, l' unica maniera d'apprendere. Quid tamen tunc mibi proderat, ingenium per illas Doctrinas agile, & nullo adminiculo humani Magisterii tot nodosissimi libri enodati: cum deformiter, & Sacrilega turpitudine, in via veritatis errarem? (i) Ricordandosi de'libri oscurissimi, che comprendea; e degli onesti dettami, che trafgrediva; s'arrossisce d'auer saputo il Divin Platone, quando ignorava Giesù . Garriebam planè quasi peritus : & nisi in Christo Salvatore nostro viam tuam quærerem, non peritus, sed periturus essem (K)

VI. E questa verità, ch'egli vede ad un lume più alto, recato al Mondo dall'istesso Autor della luce; la viddero insin i Gentili, con quel sosco raggio, ma vigozoso, che mostrava lor la dipendenza necessarilima, di tutto ciò, che non era principio di se medessimo: e consessario, che l'unico principio del saper vero, era la prosessione inviolabile di questo religioso principio. Que qui squis ignorat, alia srustra scit (1), Per intendere qual debba esser la cinosura de' nostri studi, basta offeruare in qual maniera il Supremo Autor di natura, ha sigurato il nostro cuore. Questi ha la base verso il Cielo, ond'egli ha a prendere tutte le sue direzioni, con istabilirui ogni sua sermezza: ed alla terra non volge se non la cuspide: perche dee sidegnar di toccarla, suor che in un punto. Altrimenti, poiche l'Estimator de'talenti d'ogn'uno, è quel me-

(i) D: Aug Confef. 1 4 cap. 16. (K) Idemlib. 7. Confef. cap. 10. (l) Sense. ep. 88. desimo Autor d'ogni bene, che gli dispensa; davante a lui compariremo dispregevoli, e vilissimi; se nelle nostre imprese, quantunque gloriose, e magnissiche, non aurem in prima, collocato Lui Medessimo innanzi a noi. Si quis erit confummatus inter filios buminum; si ab illo absuerit Sapientia Tua, Demine, in nibilum computabitur.

WII. La stessa Rinomata del Mondo, la qual di tutt' i studiosi, regolarmente suol esser l'idolo; in se medesima è un puro nulla: e senza il saper di Dio è peggior del nulla, vana,

irregolare, incostante, perniciosa:

Vn dubbio verno, un istabil sereno, E nostra sama: e poca nebbia il rompe:

E'l' gran tempo, a'i gran Nomi, è gran veneno. Quella ghirlanda di laude, con cui s'incorona la memoria di qualunque sia grand'huomo del Mondo; e dietro la cui vana vaghezza, ed efimera, corron rapiti i sguardi, e gli affetti umani; in nulla la troverete dissimigliante, a quella meteora, appellata appunto Corona, perche a foggia di splendente diadema, cigne intorno, intorno qualche astro del Cielo. Ella sembra un diadema di luce: e non è che un po' di vapore, addensato nella bassa region dell'aria. Giurereste ch' eglitocca, ed è posato su la stella, che mostra d'intorniare: e pur saranne lontano quanto dal Cielo, ou'è l'astro medesimo, dista la terra: sopra la quale per uno, o due miglia al più, quel vapor si solleva. La Fama, che non arriva a lavorar corone nel Cielo Empireo, e non sourasta alle sedie de Beati; è un vapor, che sorge nella bassa openion degli huomini: e fa un'ornamento notturno, e di mera apparenza; di veruna durevolezza; e spesso ancora di non lieve danno. Qual differenza fareste voi, tra un bisolco, che morisse nell'atto d'alzar di loto il suo tugurio; ed Archimede, vcciso da'soldati di Marcello, mentre disegnava nella polue le sue geometriche ofservazioni? Questi, per una bug-

gia

gia de suoi compassi, mettea il cielo in terra'; e quegli forse con l'umil conoscimento del suo nulla, metterebbe di verità

la terra, in Cielo

VIII. La riputazion, e la lode di Letterato, nascono ben e spesso con tanta ingiustizia; che fanno apparir di gran lunga men brutale il capricio d'Alessandro, d'edificar Città alla memoria del suo bucesalo, e del suo cane. La passione, e la cafualità, regolarmente hanno gran parte negli applausi che si fanno ad un'huom di lettere. Dottori sapientissimi dopo aver logorata la lor vita in penosissimi studi, non sono arrivati a conseguir tanta gloria, e fama, quanta n'aurà acquistato taluno, grosso d'ingegno, e nulla applicato alle scienze: per il solo piccol merito d'una sperienza accidentale; d'un qualche nuovo trovato, tutto trovato a caso : ed in cui esso non aurà avuta maggior parte, che nella fabbrica del celebratissimo Tempio di Diana in Efeso, ebbe quel montone, il quale cozzando contra una montagna, ne spiccò una scheggia, che conosciuta marmo finissimo, somministrò materia a quell'una delle sette maraviglie del Mondo: o pur, nel provvedere all'uman commercio immense masse d' oro, quello schiavo, che sbarbando una pianticella, scoperse la più ricca miniera, c' unqua si sia veduta.

IX. Ma che andiam dicendo della gran fama, che tal volta s'acquista con piccol merito; ove possiam affermare, che sovente ella s'ottiene, senz'alcun merito? La parzialità, o pur lo sbaglio d'un istorico, una consusson di cognomi, un salto di cronologia, bastano a sepelir un nome degnissimo d' eterna luce; ead illustrarne un' altro, che non aurà mai sognato d'uscirsene dalle sue tenebre. Con tanta benemerenza alcuna fiata, s'adatta a taluno il titol di Savio, con quanta ragione alla vasta, e ricca Provincia del Peru, s' adattò questo nome. I primi, che approdarono a quella Costa, rapito un semplice Indiano, mentre a bocca aperta,

H

Con- !!

contemplava il lor vascello'; e con carezze di più sorti ammansatolo, al meglio che seppero, e siì possibile; l'interrogarono per segni, e per parole, della qualità, e del nome di quel Paese. Il Pervano, a cui della straniera gente era incognito il linguaggio, e barbara qualunque espressione; accorgendosi nonpertanto, che'l' richiedean di qualche cosa; disse loro il nome suo, ch' era Berù: ed anche il nome del luogo, ove l'avean forpreso, chiamato Pelù: che vvol dir fiume. Da questi due vocaboli essi pensarono, che quel Paese s'appellasse Berù, o Perù: e così'l' chiamaron sempre: nome all' in tutto ignoto agl'Indiani: i quali ne pur aveano un nome proprio, che designasse tutta quella vasta stesa, che noi intendiamo fotto nome di Perù. (m) Ed ecco un saggio della facilità, con cui una rinomata falsissima, nasce, e si ravvalora, e divien perpetua. Vn semplice error di stampa, commesso nell'Opere di Suida, redente dall' oblivione per istudio di Calcondila, ove il nome di Giustiniano, passa per quel di Giustino, co'l' sopra nome di avaλφάθητος, huomo fenz' alcuna letteratura, che Procopio medesimo (n) non attribuisce ad altri, che al secondo; il quale ne pur il solo suo nome sapea scrivere; ha causato sconcerto gravissimo nell'Istorie, ed ha fatto inciampar Istorici di prima riga. Son tra questi, Alciato, Budeo, e'l' Cardinal Baronio (o) ove appoggiati alla fudetta talsissima autorità, contrariata da tutt'i manoscritti del Vaticano, annoveran Giustiniano tra' Principi più ignoranti, che sieno stati al Mondo. Ed avendone il Signor della Mothe le Vayer, dal terzo tomo delle cui Opere è portato questo racconto; la dove parla di Procopio, consultati due correttissimi manoscritti di Suida, che conservansi

<sup>(</sup>m) Republique des lettres 1705. Febr. all. 4. Islor. degl' Inga Re del Perù di Garcilasfo della Veg 1.

<sup>(</sup>n) Anec: pag. 28. (0) Ad ann-528. & paff.

nella Biblioteca del Re; ha trovato, che una tanta ignoranza, la riferiscon solamente di Giustino: di cui suppongon; come cosa notissima, che prima di portar l'armi, per il cui mezzo poscia arrivò all'Imperio; fosse un semplice menator di buoi: ove per lo contrario di Giustiniano v'hanno molti riscontri, che sia stato dottissimo: co'l'qual epiteto leggesi sovente fregiato il nome di lui, nelle pistole di Cassiodoro.

X. Hanno anche le lettere, il proprio particolar destino, che da ogni buon Cattolico, deesi appellar un ordine sapientissimo della Divina Provvidenza; la qual permette, che gli applausi, siccome tutti gli onori mondani, si distribuiscano senz'alcuna distribuzione; e con somma irregolarità: acciocche l'huomo comprenda de'medesimi la vanità: e non mai ad un fine così incerto, e fallace, indirizzi le sue fatiche. Si veggon sopravvivere nella memoria de' posteri certi letterati, di Itatura pigmea; e morirvi di perpetua oblivione, i giganti: come appunto alcune piccole statue, durano intere dopo centinaia d'anni, con piedestallo, e nicchia: e'l' gran Colosfo di Rodi, che sù il Dio de' simolacri; a gran pena si tenne in piedi per mezzo secolo: onde ben disse, avvegnacche ad altro proposito Firmiamo, Plurima veterum artificum statue breves, ad nos usque manent: Rhodiorum Colossus, vix ad quinquagesimum annum steterat, tota Urbe excelsior: cum tremenda basi excussus est: adeò non moles, aternitatem prastat operibus, sed falicitas sua. (p) Anzi l'Opere d'alcuni Scrittori, son più felici nella lor ruina, che non sarebbono state nella durata: più per alcun frammento avvanzatone a caso, e fortunato, per non dover foggiacere al findacato di tutto il corpo; e perche gode la riputazione d'esser argomento d'un gran corpo; che se fossero rimaste intere: anche in ciò simili al riferito Colosso, più ammirato, e celebrato, essendo bat60 Capitolo I.

tuto a terra, che stando dritto: perche nella detta giacitura, mostrando il minor suo dito maggior di qualunque statua; ed occupando per tal verso la maraviglia; non lasciava luogo al giudicio del rimanente: sotto la critica dell'intero artificio, e di tutte le proporzioni. Uti Colossus Rhodiorum prostratus, quam erectus, maiori fuit miraculo: quià tunc temporis, minimus Colossi digitus, aliis omnibus statuis maior apparebat; nec ab ullo hominum amplecti poterat . (q) Aggiungasi una fatal facilità di smarrirsi, a cui veggiam soggette, l'Opre più degne di perpetua, ed onorevol custodia: come per cagion d'esempio i libri De Republica, di Cicerone: e le Decadi di Livio: rimanendo illesa, e pronta la turba di quegli altri, la cui perdita, per niuna ragione potrebbesi chiamar perdita. Quam plurimos enim libros, non valde probos, quibus facile careremus, servatos videmus: amisis tot bonis: quod ex ipso Cicerone potest intelligi : cuius de Republica libri interciderunt: inter illius Opera prastantissimi. (r) Di Menandro, Maestro Celebratissimo non abbiam nulla, che possa giustificar le laudi, attribuite al nome di lui. Menandri, quem omnes edifcebant, nihil extat . (s) Lascio il gran pregiudicio, che sorge contro la memoria degli Autori, dalla gran folla de'volumi: de quali una schiera, almen co'l'privilegio della novità, opprime l'altra: come la seguente generazione, nasce a sepelir la precedente: e sopra il vecchio diroccato edificio ergesi il nuovo: ed un onda incalza l'altra, e la strugge. Scribendorum librorum , nullum esse finem , iam tum sapientissimus Salomon dicebat: ac est reverà res infinita: ut enim cogitationibus hominum, nullus statui finis potest; ità nec libris, qui cogitationum partus funt : quibus lectores tandem deerunt , redeuntibus

<sup>(</sup>q) Edu. Rich-Obs.pag. 139. (r) Mares. lih. 1. epsst. 36. (s) Vives lih.2. de verit. sidei.

tibus semper novis : qui ad temporis sui genium accomodatiores

funt, & antiquorum luminibus officiunt. (t)

XI. Interrogato Anassagora Clazomenio, se nel sito, ov'erano i monti di Lampfaco, sarebbe stato un giorno tutto mare; Io non ne dubito punto, rispose, purche per un tal cambio, non manchi il tempo. A bel vederlo se camperemo. Ità sane nisi tempus desecerit. (u) O la fine del Mondo, o pur la lunga durata del medesimo, sepeliranno entro un' abbisso d'eterna oblivione, l'Opere più voluminose, ed erudite; le memorie de Scrittori più illustri : rimanendo in piedi la fola intenzion loro virtuosa, e retta, se auranno le lor satiche ordinate a Dio: come d'una nave affondata, la punta dell'antenna, che fourasti all' onde, mirando il cielo. Le Sentenze de'Filosofi, hanno avuta un'età misurata per ciascheduna: dopo il qual tempo, a guisa di personaggi, c'abbin terminata la propria parte, sono usciti di palco. Un sistema ha scacciato l'altro: una nuova sperienza, ha distrutto gli antichi aforismi: e non v'è stato Autor vecchio così accreditato, c'abbia potuto far fronte all'amor della novità. innato nel cuor di tutti: e difendersi dalle moderne a lui contrarie dottrine . (x) S'appose benissimo chi disse, che la profession delle Lettere, e la stima de'Letterati, son a guisa di quegli uccelli passaggieri, i quali non fanno sempre, in uno stello paese dimora, e nido .(y) Mettete, come suggerì un'altro; al confronto della magnifica, e sapientissima Atene, e di tutta la Grecia, già Maestra del Mondo, l'oziosa, e stupida Olanda: della cui notifsima ignoranza, e brutal intelligenza, avea tale openion per tutto, c'a significar un huomo inetto, e stolido, diceasi Batavum ingenium, auris Batava: ed ove nella prima non vedrete se non deserti di rozzezza, e di bar-

(t) Polybyft lib.1. cap. 23.

<sup>(</sup> u ) Laert, lib.2. in ejus vita . (x) Vass. du merite 14.

<sup>(</sup>y) Card. Rich. testam. Polit. Part. 1. cap. 2. Sett. 4.

barie; nella seconda ammirerete più d'un Emporio, per tutte le scienze; per le Muse più gentili più d'un Parnaso. Anzi se vorremo star alle relazioni di Pietro della Valle; troveremo l'Hyrcania, Provincia un tempo per l'asprezza del terreno, e per la sierezza degli abitanti, avuta communemente in orrore, ed in abbominio, divenuta in una sua parte, sotto il nome di Mazanderan, un de'più bei paesi dell'Asia: pieno d'un popolo civilissimo, e cortesissimo, e ricco oltre misura, di tutt'i migliori ornamenti dell'uman commer-

cio.(z)

XII. V'ebbero studiosi, i quali pretendendo colla propria letteratura, di render immortali non solamente se medesimi, ma ogn' un di coloro, a' quali avessero dedicato alcun libro; ne pur arrivarono a poter essi nell'openion degli huomini vivere lungamente: come quell'Appione Grammatico, i cui scritti son periti affatto: rima-Ito solamente il suo nome, per disinganno d'ogni solle pretensione, simigliante alla sua . Qui, ut apud Plinium legimus, immortalitate donari dicebat a se illos, ad quos aliqua opera componeret: at ipsius ne littera quidem extat. (&) Chi mai più sapiente di colui, la cui sapienza potesse paragonarsi a quella d' un Salomome? Tali furono que' mentovati, nel terzo libro de' Re', Ethan, Heman, Chalcol, e Dorda: i quali se non al Sapientissimo Salomone agguagliati, gli furon almeno dal Sagro Testo assomigliati: e se non in altro, almenonell' essere stati i più savj, di tutti gli huomini innanzi a lui. Et pracedebat sapientia Salomonis, sapientiam omnium Orientalium, & Egyptiorum: & erat sapientior omnibus bominibus : sapientior Ethan Ezrayta, & Heman, & Chalcol, & Dorda. (a). Or chi saprebbe, dirò io, che que-

(z) Mothe le Vayer T.12. letter. 146.

(a) 3. Reg. 4.

<sup>(&</sup>amp;) Lud. Vives ap. Spizet. lit. infel. tom.41.

questi, Heman, e Chalcol, sossero stati certi fratelli, si profondamente scienziati, che la penna dello Spirito Santo, dopo aver detto, che Salomone era più sapiente di tutti gli huomini, stimasse bene d'aggiugnervi, che trapassava in sapere anche questi? Chi, ripiglio, avrebbe avuta notizia dell'altissima dottrina di costoro, se la Sagra. Scrittura, nella riferita opportunità di menzionar Salomone, non avesse i lor nudi, e semplici nomi dissepeliti dall'oblio? Ecco dunque se non è anche corta al proposito nostro, la bella espression di Lucano, sopra il total incendio di Troja,

Tota teguntur

Pergama dumetis, etiam periere ruina.

(b) poiche nell'edificio letterario, non folamente periron l'Opere di maggior mole, e le macie, ma infino

i nomi degli Autori Celebratissimi.

XIII. Che se a simil destino, han dovuto soggiacere i Letterati antichi; molto più l'incorreranno i moderni: e molto più que', che ne' seguenti secoli sopravverranno: perocche crescendo il lor numero alla giornata; ed ogn' un d'essi occupando per se qualche parte della gloria. mondana; a misura che questa si compartisce in più, si scema a' primi occupatori : somigliando un fiume, che quanto più in ruscelli si divide, più s'attenua: onde acagion di questa moltiplicità, verrà tempo, in cui a gran pena toccheranno poche stille di quella gloria, a chi prima n' avrebbe ottenuta una gan corrente. Se con riflefsione alquanto seria queste verità si pensassero; non avrebbe certamente nel Mondo tanta cupidigia; ne tanta stima d'un' onor sì caduco, che nella sua caducità, tutte l'altre passaggiere cose, e suggiasche, avanza di gran lunga.

64 Capitolo I.

Ne d'umido vapor aura fpirante, Ne di rapido fiume onda corrente, Ne d'arco Sorian dardo volante, Ne di torbido Ciel folgore ardente, Fugge tanto leggier, quanto incostante, L'applauso popolar fugge repente.

(c) Ella è questa una teorica, sostenuta da una pratica ben chiara, e visibile: la quale ad occhi veggenti, ci fa conoscere, che de' sapienti del secol nostro, i posteri si scorderanno: siccome di tanti, che ne' passati secoli, suron anzi più riguardevoli, hà tra essi una piena dimenticanza.

La gloria muore, e poco tempo stanno Dentro a i cor d'altrui l'opre famose. E il tempo, inevitabile tiranno, N'ha già pur tante in cieco oblio nascose.

XIV. (d) Ma quando pur la fama del Mondo non fosse, come abbiam osfervato, un onor vano, irregolare, incostante; a che varrebb'egli, qualunque volta, non essendo sostenuto dalla pietà, e non ordinato all'ultimo fin dell' huomo; questo nome medesimo gli si dovesse contendere: e ne men si potesse, in verità di vocabolo, chiamar onore? Il giudicio dell'openion comune, essendo un giudicio, maturato per lungo tempo, e proferito da innumerabili intelligenze; non può andar contr'al vero, ne contr'al retto: ne ad un pregio per altro lodevole, saprà dar lode, quand'egli venga contrafatto, ed avvilito, da un'altra più rilevante cagion di biasimo. Come mai potrà riuscir gloriosa, la memoria d' Empedocle Agrigentino, il quale per disiderio della fama, si gettò nell' Etna: sperando d'aggiugnere alla gloria, ch'egli avea acquistato in vita, quella di venir adorato dopo morte: e nulla pensando allo stolto carattere, ed alle disperate infelicif-tail

<sup>(</sup>c) Granat. del Grazian.Cant.21.num.74.

## Libro I.

65

licissime conseguenze della sua morte: o pur la memoria dell'Eruditissimo Cardano, vccisosi volontariamente d'inedia, per la sciocchissima vanità, di palesarsi anniviziator veridico del suo trapasso, ch'egli avea predetto? Mi direte, che costoro terminando sì pazzamente i lor giorni, l'ignominia della lor miscredenza la reser pubblica: onde ogn'altro merito di gloria, ch'essi avean per altra via; restò da questa sonte di vitupero, oppresso interamente, e distrutto. Ma io vi rispondo, che quand'anche il disonore d'essere stato lontan da Dio, si dovesse apprezzar, e misurare secondo la durata del tempo, e non secondo quella dell'eternità; nel tempo medesimo egli è quasi impossibile, che non si sueli, e non risappiasi il mal talento, e la follia di quel Letterato, che sia stato vago d'intender tutt'altro, fuorche l'Unico Principio del fuo intelletto, il Sommo Intelligibile, e la Propria Felicità. Suppongasi pur dunque, che Dottori di simil tempra, debban per la Dottrina celebrarsi, sin che durerà il Mondo; e per tutti gli angoli della terra; e coll'opera di quante lingue nasceranno, e di quante penne, risuonare i lor nomi, ed essi decantarsi per dóttissimi: a che servirà tutto ciò? E qual sarà egli l'effetto d'una fama sì rumorosa, se non un biasimo universalissimo, il quale a pieni voti dichiarerà infami, foggetti sì suegliati, e perspicaci per le cose da nulla, e per quelle d'infinito pregio sì ottufi, e ciechi? Furono pur mal indirizzatiquegl'ingegni, dirà ogn'uno, mal impiegati que' studi, che faticarono per impoverire; caminarono per andar a retro; medicaron le pupille, mendicaron la luce per acciecare. Ed in vero se questa ragion si considera; apparirà subito, che l'intesero male gli Esesi, qual'ora fecer decreto', che niuno ardisse giammai di menzionare, e molto meno di consegnar alle carte, il nome di quel folle Ecasistrato, che penso procacciarsi onore da un' azione infamissima: riducendo in cenere, a fin di rendersi

1

66 Capitolo I.

famoso, il celebratissimo Tempio di Diana. Anzi, se l'avesser divisata bene; dovean far ordine, che in tutti, gli annali, si tramandasse all'esecrazioni della posterità un fatto sì detestabile. L'Istorico Ieropompo, il quale non ubbidì al divieto; punì l'empio, e sagrilego incendiario con maggior pena, che non glie n'aurebbe data il divieto medesimo, persettamente adempiuto: riducendolo semplicemente all'oblio. Avvertassi però, non esser conseguenza del sin quì detto, che debbassi la fama disprezzare: poiche di verità, ella è un de guiderdoni della virtù: ma essendo ella altresì un de rimproveri, e de'cassighi del vizio; vvol procacciarsi sempre con direzioni, che s'allontanin dal vizio, e tendano alla virtù.

XV. L'arte d'acquistar le Dottrine, vvol andar inseparabile da'quella di serbar immacolati i costumi: e lo studio della Sapienza dallo studio dell'Innocenza: acciocche l'una serva di sostegno, e di guida, e di lume all'altra: perche siccome l'ignoranza, mette agevolmente disordine nel vivere; così il ben vivere, conduce al vero fine di guardarsi dall'ignoranza. Quest' e il grande aforismo di san Lorenzo Giustiniani; che tutt'i studiosi dourebbono scolpirsi nel cuore; e tenerlo a note ben chiare scritto dinanzi agli occhi, in ogni scuola, ed in ogni luogo da studio. Si duo hac, in uno consentiant rationis judicio; in omni negotio suo docti Deo placebunt : quoniam conscientia, & scientia ipse est Largitor. Conscientiam optime erudit scientia: quam ne precipitet, & a veritatis tramite deviet, conscientia dirigit. Porro ubi absque conscientia adest scientia; fiunt fraudes; superbia prasidet; dominatur cupiditas; veritas agnita impugnatur; subuertuntur judicia: et gravissima mala facinora facile perpetrantur. At vero ubi sola est conscientia; frequentissimè error pracipitat: tentationes prævalent: immittuntur phantasmata:confundit dubictas: & in angelum se jugiter lucis damon transfigurat. (e). Chiun-

Chiunque non ordina le sue azioni, al conseguimento dell' Ultimo, e Beato Fine; mostra di non conoscer se medesimo: ne l'ordinanza inseparabile, con cui egli è stato eternamente indirizzato ad un tal Fine: ed uno sconoscimento sì cieco, le pernicioso, non si può mai compensare con le. piu sublimi, e profonde, e vaste cognizioni degli elementi, e de'misti, della terra, del Cielo, e di tutto ciò, che ad umana intelligenza può appresentarsi. Sicche ove pur un Letterato simile, potesse contentar la sua ambizione, di farsi riputar occhio di tutta la Filosofia; basterebbe a vituperarlo, portar nella fua scienza appunto il pregiudicio dell'occhio: il quale rimirando ogni cosa, non può rimirar se medesimo. Melior est scientia, si te ipsum cognoscas; quam si te neglecto, cursum scias syderum: vices berbarum: complexiones bominum: naturam animalium: & Calestium, terrestriumque omnium cognitionem habeas. Multi enim multa sciunt, & se ipsos nesciunt: cum tamen Summa Philosophia sit sui cognitio. (f). Anzi siccome ov'è maggiore scienza, dee avere minor difetto di Morale; al pari di chi in caminando, è cinto di maggior lume; il quale ha obligazione d'inciampar meno, così i vizi de'scienziati, sono i più esecrabili innanzi agli huomini, ed innanzi a Dio: perocche al proffimo riescono scandalosi: accreditando coll' autorevol esempio la dissolutezza; ed alla Divina Maestà rendon ingiuria per l'onore, e congiura per i beneficj. Ad majoris culpa cumulum pertinet, scire quemquam quid sequi debeat, sequi nolle quod sciat. (g) E di verità non s'arriva ad intendere, come mai possa un huomo riputarsi letterato; veggendosi scostumato: poiche mancandogli l'onestà, egli è ignorante di quelle cose, che debbon esser le prime, e son le più facili a sapersi: degnissimo però del rimprovero, fatto da'Francesco Petrarca a colui, il qual vivendo male, si vantava d'aver

<sup>(</sup>f) Hug.De Sanc, Vic. lib. de Cla: Anima. (g) S. Isidor.

una gran memoria. Unde hac igitur oblivio calestium praceptorum, qua tam pauca sunt numero? Unde oblivio Dei unius ? Unde oblivio

Suimet? (h)

XVI. Gl'istessi Dottori dell'antica Gentilità, i quali, come dicea Sant'Agostino, non avendo lume di buona fede, tenean bensì aperti gli occhi, ma tra le tenebre; conobbero la vanità di qualunque letteratura, fcompagnata dalla purità de'costumi: e furono, o pur almeno mostrarono d' esser tutti, dell'openione di quel Filosofo Aristo, la dove assomigliando lo studio ad un bagno, conchiuse, che niun d'essi val'a nulla; se questi non purga il corpo dalle macole, e quegli l'animo da' vizj, e dalle passioni. Scitè olim Aristo Thilosophus, balneorum, & studiorum eamdem penitus vim, nulliusque momenti esse pradicabat; nisi sordes, & maculas ablverent : nosque meliores, ac prudentiores redderent. (i) Ride. sin a' dì nostri Diogene appresso Laerzio, e continua a tutt' i studiosi malviventi, la riprension ch'egli fece a quel Musico dissoluto, escimunito: allorche veggendolo accordare il suo strumento per suonare; schernillo, che non sapesse mettere un pò' d'armonia nel suo vivere. Non te tui pudet, qui sonos ligno aptare noris: vitam verd, ad rectam rationem componere nescis? (k) E sarebbe, di verità, opportunissima cosa, e salutevolissima, che nel chiudersi d'ogni congresso letterario, e di qualunque scientifica disputa; si trovasse pronto a dir la sua frizzante sentenza quel Pantolida, riferito da Plutarco: il quale ricercato del suo giudizio, sopra'l' quistionar che faceano alcuni Filosofi nell'Accademia, intorno alla virtù; rispose, che i raggionamenti erano altrettanto vani, quanto sublimi: poiche da effi i ragionanti non traean profitto. E nel ferir ch'egli fece con tale arguzia, la vita scostumata degli Ate-

<sup>(</sup>h) Franc. Petrarc. de remed. Vtr. fort.l. 1. Dial. 8.

<sup>(</sup>i) Edu. Rich. Obf. P. 158. (K) Laert. lib.6.

Ateniesi; lasciò un perpetuo rimprovero a tutti que'Letterati di mal costume, che sono virtuosi di discorso, non d'esercizio: Philosophus audiens in accademia, multa de virtute disserentes; interrogatus cuiusmodi viderentur ejusmodi sermones, Quid aliud, inquit, quam probj: sed prorsus inutiles vobis, qui illis non utimini? Sanè tetigit mores Atheniensium, qui virtutem haberent in labris, non in factis. (1) Così Socrate riprese quel suo scolare, ch'egli vidde applicatissimo al giardino, e distratto dalla scuola: avvertendolo, che nella troppa sollecitudine di coltivar il terreno, non si lasciassa il suo povero spirito imboschire. Heu tu vide, inquit, ne dum agrum cicurare vis, ani-

mum tuum efferari sinas . (m)

Ed in simigliante maniera il medesimo Socrate, ammonì un'altra fiata, l'ardita, e mal condotta curiofità di coloro, che gli addimandarono, che cosa fosse il Mondo: rispondendo, che al solo conoscer se medesimo, erasi applicato infin dal primo uso di sua ragione: e sin a tanto, che d'un sì rilevante conoscimento, non avesse fatto acquisto; non sarebbesi curato di nessun altro. (n) Ne mai discordanti da questa saggia risposta, furon le massime, ch'egli suggeriva ad altrui, in ordine allo studio: onde abbiamo da Senosonte, che quantunque il Sapientissimo Filosofo, fosse a bastanza versato nella Geometria, e nell'Astronomia; non sapea nonpertanto configliare, c'altri vi s'applicasse troppo fisso: poiche in sin da'suoi tempi, egli avea osservato, che queste men riguardevoli parti della Filofofia, le Matematiche, rapivan il tempo, e l'applicazione alla più importante, ch'e'la Morale: e studiando il corso de'pianeti, si trascurava di raffrenar il trascorso delle passioni: e compassando le regole geometriche; non imparavasi punto a regolar i passi dell'arbitrio; e limi-

<sup>(1)</sup> Phitare, in Laton.

<sup>(</sup>m) masc. Ser. 1.

<sup>(</sup>n) Rofs. Conu. V. Curiof.

imitar le pretensioni dell'alterigia. (0) Ma che sollia è mai cotesta? dicea poi Seneca, rimproverando una maniera di studiare si sorsennata, e studiosi tanto dicervellati. Fatuum est studiosi tanto dicervellati. Fatuum est studiosi tanto dicervellati. La sola arte di misurar i propri disideri, incomparabilmente val più, che tutta la perizia delle dimensioni matematiche. Metiri mathematicus docet latisfundia. Potius doceat quomodo metitur, quantum bominis st satis. (p) Scis qua resta sit linea: quid tibi pro-

dest, si quid in vita rectum sit ignoras? (q)

XVII. "Che giova al Rettorico il saper ben parlare; "se non sa ben oprare? Al Logico indagar la ragione; se "non vive, secondo i dettami della ragione? Al Filosofo co-"noscer la natura delle cose, che son dentro, e suori di se; "quando non pratichi il buon uso, da renderle profittevoli a "se? Al Medico intender la cura degli altrui corpi ; e non "quella del proprio spirito? Al Legale interpretar le leggi; "s'egli è ribelle alla Prima Legge? all'Aritmetico, la vasta parntizion de' numeri; se non ha carità da sottrarre alle spese del "suo capriccio; e compartire a poveri un prezzo indivisibile? "Al Geografo misurar i confini delle Provincie, e de'Regni; "se non sa metter limiti alla sua ambizione; ed arrestar l'impeto de' suoi surori? Al Teologo discorrer dell'essenza d'Id-"dio; senz'acquistarsi l'amicizia d'Iddio: disputar della fede; "senza posseder le virtù, che accompagnano, e rendon animata "la fede?, Sin quì l'Autor nostro sotto la prefata sentenza.

Ecco se la fatica di costoro, non supera nella sollia, quella d'Alessanto, allorche per lunghi viaggi, e per grandi disagi, andò al tempio di Giove Ammone, per non di mandar altro a quel Famoso Oracolo, se non in qual parte s' aprissero le prime sonti del Nilo. S'assantò, interrogò: e datagli, o pur

ne-

<sup>(</sup>o) Mothe le Vayer Tom. 12.let. 148.

<sup>(</sup>p) Sen. ep.84.

negatagli la risposta; non seppe nulla più di prima: e tornossene deluso, estanco: non istrutto, ne soddisfatto. (r) Si potrebbono in qualche maniera compatire, istenti d'un huom di Lettere, per arrivare tal volta ad una cognizione anche piccola, e di conseguenza leggerissima; se di bel principio avesse dato il primo studio, a que' che concernono il governo di se medesimo, e la sua salvezza. Ma chi non vede, quanto si renda meritevole di ludibrio eterno, chi consuma nell'acquisto d'una notizia inutile, d'una laurea incerta, e corrottibile, le diligenze che dourebbe spendere, per addottorarsi nella Divina Legge: profondandosi nel conoscimento del fuo nulla e per falire all'intelligenza, ed al possesfo del Sommo Bene?

> Illi mors gravis incubat, Qui notus nimis omnibus, Ignotus moritur sibi .

(s) Studioli di tal fatta, mostran pure d'esser poco informati della dignità dello spirito ragionevole; e della brevità dell' umana vita: poiche in vece di follevarsi alla contemplazion delle cose superiori; e d'affrettarsi per raggiugnerle; avviliscono i lor pensieri, e dislipan il tempo, a misurar linee; a riportar angoli; a considerar i diversi moti della materia; le stravaganti cagioni d'una meteora. (t) Eben si potrebbe dir loro, Ricordatevi, che siete huomini: accioche s'applicassero a studi più degni delle lor anime: come al giovane Antigono, che disegnava d'intervenire ad un certo fcandalofo festino, avvertì il Filosofo Menedemo; Ricordatevi che siete Figlivol di Re. (u) Tutta la più vasta erudizione, la più profonda Letteratura, non basterebbe a nobilitar

<sup>(</sup>r) Magm. yr. Ser. 25.

<sup>(</sup>s) Senec. Hift. art. 2. (t) Art. de penser. disc. 1.

<sup>(</sup>u) Laert-lib. 2. in ejus vita .

72 Capitolo I.

litar quello spirito: il quale dall'osservanza delle massime sopranaturali, non si procacciasse il miglior fregio, conveniente all'esser suo: siccome degnissimo oggetto di derissone sarebbe colui, il qual pensasse di supplire, alla sconcezza del suo corpo, immondo, e cencioso in ogni parte; all'inciuiltà del suo procedere, sconvenevole in ogni azione; coll'amenità del suo giardino, fiorito da'per tutto, ed ornato, e dipinto d'intorno, intorno.

Cui renidet bortus undequaque flosculis; Animumque nullis expolitum dotibus Squalere patitur; id facit præposterè. (x)

XVIII. Ma quant'è mai il sapere, a cui con tutt'i suoi sforzi arriva l'ingegno humano; sicche possa meritar qualche scusa, qualunque volta in quest'onore s'arresti; come in fuo fine ultimo : e poco , o nulla curi l'eterna gloria? Argomentiamelo dalla scienza, che l'huomo ha acquistata sin' ora: e sin da quando per il peccato, se'scialacquio di quella, ch'egli avea infusa. E se di quant'ella sia, vogliam agevolmente far misura; contrapponiamo la dottrina di tutti gli huomini passati, e de'presenti; a quella, che tuttavia da' medesimi, si va cercando, e d'universal consenso, si confessa di non avere. A fronte di quel che resta a sapere, il sapere raccolto fin'al dì d'oggi in tanti libri, a gran pena può dirsi una stilla incontro all'Oceano. E pur questa medesima stilla, diviene mar vastissimo, e senza lido; se ad essa il Letterato, anche più insigne, confronta il saper proprio. Entriamo in vna, quantunque mediocre libreria: ed alla riflessione di quel quasi nulla, che noi sappiamo, del contenuto in tanti libri; non v'aurà gigante di si gran dottrina, che non sentasi torre il fiato, ed annegare, come in un pelago profondissimo: venendogli talento d'esclamare, in passeggiando avanti a quelle piene scanzie, a quell'esercito di volumi, a fimifimiglianza di Socrate, allorche scorrea per i mercati d'Atene; Ecco quanto è sterminato, il campo delle cose scibili, ch' io non sò. Il tempo, e la cotidiana sperienza, di giorno in giorno, ci rendono sempre più convinti della nostra ignoranza: insin in quelle materie, e sopra que' punti, di cui credevamo d'aver persettissima cognizione: perocche allo scoprimento di nuovi trovati, ed all'acquisto di nuovi lumi, si sprezzan le primiere notizie: conoscendo che di prima i nostri intelletti, non eran suori d'inganno, ne la verità uscita al chiaro. Nunquam qui squam benè subdusta ratione ad vitam suit; quin res, etas, usus, semper aliquid adportet novi; aliquid moneat: ut illa que te scire credas, nescias: S que tibi puta-

veras prima, in experiendo repudies. (y)

XIX. L'acquisto dunque, che fa l'huomo studioso di nuova scienza; egli è un cotidiano sperimento della sua ignoranza: e non solamente di quella, di cui con la novella dottrina si rende vincitore; ma di quell'altra, che in se medesimo egli scorge, allo scoprimento d'altre cose, che per difetto di capacità, o pur di tempo, trapassa senza imparare. Anzi la stessa turba di tante openioni moderne, e sentenze di nuovo principio, e sistemi di non più pensato edifizio, per cui gli Autori degli ultimi tempi, van sì fastosi sopra gli antichi; oltre il chiaro rimprovero, che fanno al Mondo, d'aver conlo studio di tante migliaia d'anni, imparato sì poco; il rendono altresì convinto, della perdita, ch'eglifà del sapere, sotto apparenza di saper più: e ch'e'si rende dalla verità più lontano, in sembianza d'andarle in contro:appunto come avviene,ad un che cammini per un labirinto: a cui co'l'moltiplicarsi delle vie studiate, riesce più malagevole, l'unica, e vera strada: anzi egli è segno evidente, che manca l'imboccatura del sentier dritto, ove ciascun si sforza, d'aprirsene uno a suo genio.

XX. Quinci ben e spesso, quel che sembra profon-K darsi

<sup>(</sup>y) Lectur. des Peref. P.41. c. 14.

74 Capitolo I.

darsi in una scienza; egli è più tosto un ritirarsi alla di lei superficie: e quando si pensa d'abbracciare vna verità, con la passion che nasce, dall'averla raggiunta co'propri stenti ; sorgono mille contradizioni, che fanno disamorar di lei, e pentir dello studio. Siccome alcune, che ne' secoli trasandati, passaron per dottrine incontrastabili; oggison convinte per errori, e battute, e schernite per ogni mezzo; così ne'tempi avvenire, all' apparir di nuovi argomenti, si detesterà forse, con segni di maggior penitenza, questa sì solenne detestazione: ritornando in grado di più biasimata ignoranza. Lascio il nembo di tante affollatissime disficoltà, che circondano anche le più fondate openioni: onde non per altra cagione, chi piu sà, conosce di saper meno: se non perche scuopre meglio, e maggior numero d'opposizioni, da'cui aurebbe a sceverare la sua Sapienza: simili perciò gl'ingegni più fervidi, a quella pianta di calidissima virtù, che sempre è in atto d'attrarre intorno a se, una gran turba di vapori, per cui s'ingombra, e s'asconde. Anzi l'azion del dubitare, ella è tanto inseparabile da'quella del più perfetto imparare; che non sapreste agevolmente decidere, se dovessesi riputar più sapiente, chi più può insegnare, ò pure chi può far più dubitare. Al gettarsi un sassolino nell'acqua, degl'innumerabili cerchi, che gli si lievano intorno, discerne maggior numero, chi ha miglior vista. E così avviene delle difficoltà, che circondano al primo suo nascere, una openione scientifica: la scorge più imbrogliata, chi più la scorge.

XXI. Senzacche, basta considerare del saper umano, o pur della di lui apparenza la somma casualità: per intendere del medesimo, e di tutt'i nostri assannosi studi, l'inesplicabile vanità. S'incontri pure un Letterato più incanutito su' libri, e sublimissimo d'ingegno, con un di mediocre intelligenza, e di letteratura men che mezzana: il quale però, venga or ora, da'studiar una materia; da'riscontrar gli argo-

men-

Libro I.

menti d'una disputa: evedrà se questi, coll'aiuto delso studio recente, con la vivezza delle specie, con la prontezza de'termini, non apparirà nel cimento, maestro di ciò, che non sà: e se non rubberà gli applausi, alla Sapienza Laureata da molto tempo; ed accreditata per lunghissimo sperimento.

Non parlo della riputazion, che tal' ora s'acquista un huom idiota, per un'arguzia, detta non men a caso, che a tempo: da lui prima proferita che intesa: e di cui esso medesimo, poiche se la rammemora, e l'esamina, rimane attonito: over nell'ordine meccanico, per un ritrovamento nuovo, ed altresì cafuale: intorno a cui, appena egli avrà avuto il merito, di spender due momenti di riflessione, o pur un' atto di maraviglia. Aggiungasi, non esserui huomo sì gosso, non fanciullo sì semplice, che non fappia parecchie cose, a non dire le centinaja, che non sappiam noi: e che in qualch'incontro non sia bastante, a farci della nostra ignoranza restar confusi : chi che un poco starà su la riflession di ciò, cento prvove n'avrà alla giornata. Ecco dunque se la nostra scienza, è di tal valore, se il nostro studio è di tal profitto, da applicarvisi con pregiudicio di quel saper immenso, a cui siam chiamati nel Cielo.

XXII. Avvertan però i nostri Lettori, che dal detto sin quì, in veruna maniera non si trae motivo, di disinnamorarsi della letteratura. Anzi da questo, e da ciò, che or ora si dirà; e da tutt' il rimanente, che insino alla sin dell' Opera, s'anderà dicendo; tra tutte le cose vane, apparirà la men vana esser le lettere: e lo studio di queste ordinato a Dio, il più vantaggioso negozio d' un ragionevole: perche più d'ogn' altro mezzo, conduce alla cognizione, ed all' amore del medesimo Dio: che sono in questa vita i due veri, e singolari principi dell' eterna. Hace est vita aterna, ut cognoscant te, & quem Missit. (z) Il dono della

76 Capitolo I.

della Sapienza, egli è un lume, che illumina, ed accende: percoche riflettendo in se medesimo, e facendo conoscere, quanto gran ben' egli sia il conoscimento del Sommo Bene; sueglia la gratitudine verso il Benefattore: e prosonda il Beneficato, ne'sentimenti del suo nulla, e del suo dovere.

XXIII. Quinci s'inferisce, che le Lettere, non solamente son tra le cose vane, come abbiam detto la men vana; ma esse le più atte a beneficar un'huomo, fuori del Regno della Beatitudine: facendo argomentar l'immensità della scienza, che si possiede tra'Beati; dalle preziose, ed innumerabili cognizioni, di cui arrichiscono tra questo fango, gl'intelletti de' Viatori: come i copiosi, e squisiti avanzi, che sacea Silla gettar nel Tevereseran argomenti de'sontuosi conviti, ne'quali banchettava sovente tutto il Popolo Romano. E poiche dal saper ordinare le nostre cose a Dio, s'avviva in noi la speranza, di possedere perfettamente un giorno il medesimo Dio; non può l'huomo sapiente, e studioso, non trarre un gran diletto da'quel sapere, e da'quello studio, che indirizzato al suo VItimo Fine gli fa goder un faggio del faper fommo, a cui giugnerà, nell'union perfetta co'l'medesimo Incomparabil Fine. Ma de' vantaggi, e temporali, ed eterni, che nascon dalla letteratura, e dall'arte di guadagnarla; basta aver qui dato un cenno: poiche i capi seguenti douranno andarne pieni, e colmi: i quali però, per buona regola di discorso, dovean esser preceduti da questo, c'or si conchiude: perche essendo così nelle lettere, come in tutte l'altre cose, doppio il fine, che ci dobbiam propore; cioè l'ultimo; ed è quello, per cui si conseguisce il Fine Vltimo, ch'e'Dio: e medio, o subordinato; e son tutte quelle oneste vtilità, che possiam mirare come oggetti inferiori, e prossimi del nostro studio; dell'uno, ch'è il primo nell'intenzione; abbiam trattato nel primo capo: e dell'altro ch'è il fecondo, avvegnache nell' esecuzione sia il primo, tratteremo in que', che seguono?

LI-

## $\mathbf{I}$ . LIBRO

GAP. II.

Doversi a Dio consagrare le primizie della vita, del dì, e di qualunque studiosa intrapresa.



## SOMMARIOA

I. II.

III.

I dichiara l'impresa di questo capo. Quanto sia necessario cominciar sempre dall' Orazione.

E quanto costumato dagli Antichi Sauj .

E quanto imitato poscia un tal costume, da Personaggi d' IV. ogni stato, e d'ogni condizione: e figurato nella raccolta della Manna, che piovve agli Ebrei.

V. E

78

V. Eriputato giustisimo; e sperimentato prositte volissimo.

VI. Importanza del dedicar a Dio, le primizie dell'età, per mezzo d' un'ottima educazione.

VII. E gran danno dal roversciamento di quest'ordine.

VIII. Doversi proccurare, che l'fanciullo s'innamori della Virtà, con maniere soavi.

IX. E con la scelta di buon latte nell'infantia : e poscia di buoni cibi : e co l'resistere all'inclinazioni di lui non buone .

X. E con la pratica d'un bell'artifizio, che imprima infenfibilmente nella puerizia, le massime più persette.

XI. E co'l' tenerlo lontano da'luoghi viziofi.

XII. Dell'educazione e dell'istruzione d'un Principe, in ordine alla Politica.

XIII. E dell'utilità, di fargli a buon' ora conoscere, le massime mal-vagge :con infinuargliene l'abborimento.

XIV. E della miglior Politica, fondata nella non curanza di tutta quella Politica, che non è foda virtù.

XV. Quanto profittevole, sì nel Fifico, che nel Morale, far nella prima età i buoni abiti.

XVI. Della stima da'istillarst a' fanciulli, dell'eternità: sopra tutto con quell'argomento, che da'essa prescindendo, e da ciò, che l'huo-

mo spera nell'altra vita ; in questa , e ne' godimenti sensibili , resta l'huomo di gran lunga inferiore alle bestie .

VXII La quale, e simiglianti verità, e quelle che ne dipendono; se nella fanciullezza non s'imparano, con conoscimento, e con amore; all' avvanzarsi dell'età, si disimparano, e si disamano.

XVIII. Brevissima parlata, da insegnarsi a' fanciulli, più importante,

e più profittevole, di qualunque miglior arte di parlare.

XIX. É che i studi, e le applicazioni, non debbano giammai esser tante, che non lascino qualche spazio da lavorare, per l'acquisso dell'eternità.

zio





Ia pur libero ad ogn'uno,credere, o pur discredere, ciò che racconta l'eruditissimo Mercuriale,d'un cer-

t'huomo, il qual visse per anni interi, con l'aiuto non d'altro cibo, che con quello, che ricevea per gli occhi mirando il Sole. (a) Ella è verità indubitabile, e da riverirsi, non che da credersi, da chiunque nel suo credere ha punto di religione; che un'huomo da studio, sotto questa considerazione di studioso, siccome qualunque imprenditor di cose oneste, dee procacciarsi il primario, e più sostanzioso alimento, dalla contemplazione del Divin Sole: Dedicando a Dio con religiosa giustizia, e con sollecita fedeltà, le primizie del suo vivere, e del suo operare: ad imitazion dell' Aquila, eletta per impresa di questo capo; che dona, e dedica al Sole, il diligentissimo tributo de' sguardi matutini: quasi dicendogli con Davide, Ad te diluculo.

t II. Questo, che abbiam chiamato tributo, ed all'uso di tutte le cose, che si donano a Dio, è piu tosto un nego-

<sup>(</sup>a) Mercurial. l. 3. Batt. Medic., & Zacch in quaft. Medicolegal. Muttiol. pietà Illust. accad. 12.55.15.

zio vantaggiosissimo per chi l'appresenta; si fa in primo luogo, coll'aiuto della Santa Orazione: di cui non v'è azione che vada sì bisognosa, come quella di studiare: primieramente perche in questa il Signore, più che in ogn'altra, ha mostrata una volontà seriissima, che si ricorra a lui: dichiarandosi con sentimenti di vivissima gelosia, in molti luoghi della sua Scrittura, che del dono della Sapienza, esso è l'Unico Principio; e'l'Dispensatore Spontaneo, ed Indipendente. (b) Ed in secondo luogo, per i gravissimi pericoli, a cui di natura. fua, e per cagion dell'umana debolezza, e della diabolica malizia, va foggetto lo studio: di raffreddamento di volontà, e d'error d'intelletto: onde prima d'imprenderlo, son necessarie le cautele, e le diligenze, che usiamo innanzi di prender cibo: e siccome auanti di fidarsi di quelle cose, che debbon servire al nutrimento corporale; supplichiamo all' Altissimo, che si degni di benedirle; acciocche da qualunque malignità vengano preservate; e sotto pretesto di sostentar il corpo, non si preparino dal nemico ad avvelenar l' anima; così, e per maggior necessità, prima d'arrischiarci, a ricever quest'alimento intellettuale, egli è duopo a buon' ora, e con vero ardor di spirito, raccomandarsi al soccorfo della Divina Grazia: acciocche tenga infrenate le passioni, che destar si sogliono tra le speculazioni: e rendendo a noi presente il nostro nulla, e la vanità di tutt' il saper temporale; faccia sì, che quanto la scienza gonfia, ed estolle; altrettanto la carità edifichi, ed umilii. Il Sapientissimo Direttor d'anime S. Giovan Climaco, si figura che l'amor di Dio, e'l' amor proprio, sien due rivali; solleciti, e gelosi su'l'bel mattino, a veder da qual parte si volta l'huomo, destato ch'egli è dal sonno, uscito di letto, e facendosi da capo del suo operare: mentre per altro essi son certissimi, che ad onor di quegli riuscirà la giornata intera; e quegli n'aurà pieno il dodominio; a cui sarassi dedicato il primo spazio della medessima: e comprova con esempi la sua massima; ed incarica, con gran calore, il necessario adempimento del suo consiglio. Da Deo primitias diei tua: crit enim tota ejus qui praoccupaverit: quod experimento comprobabat, egregius quidam virtusis operarius, dicere solitus, Ab isso matutino tempore, cursum totum meum diei scio. (c) L'Arcivescovo Sant'Ambrogio, non pur volea, che i primi momenti del dì, si dedicassero a Dio; ma che la sollecita osserta, que'che n'avean il comodo, andassero ad appresentargliela insin nel Tempio. (d) Mane sessima ad Eccelesiam: deser primitias pii voti: & sie sicurus procedis ad assus tuos.

III. Questa però ell'è un osservanza si antica, ed universale, di tutti gli huomini ch' ebbero fior di senno; che durarono fatica a discernere, se i nostri Maestri di spirito, l'abbian' imparata più dalla tradizion fagra; o pur dalla profana: se più dall'esempio di tutti gli Eroi della Chiesa; o pur da quello di tutt'i savi della Gentilità. Corse per il Paganesimo anche più indotto, ed indocile, un sussuro comune, e costante, che presedesse a tutte le azioni umane, un Nume Altissimo, assistente, ed unico principio d'ogni buon genio, e d'ogni buona attitudine: dal cui aiuto, avanti qualunque impresa, si douesse implorar la grazia di ben pensare, di ben risolvere, e di parlar bene. Lascio le invocazioni, qualunque sieno, del Divin soccorso, che sà nel principio del suo Poema, il Principe de' Poeti profani, Omero: ed al cui esempio, se bene non so con quanta ragione, attribuì taluno il costume di tutt'i Poeti eroici, d'entrare ne' lor canti con ricorso simile . (e) Egliè certo, che il celebratissimo Platone, giunto per la gran copia di sublimissime cognizioni, che

( c ) Ioan. Clim: Grad.26. ( d ) D. Ambr. in Pfal. 118.

<sup>(</sup>c) Vigneul. Marville : Melang. pag. 372.

gl'illustrarono l'intelletto, a meritar il titolo di divino; usò di tenere i suoi pensieri sempre assissi alla Divinità: incessantemente supplicandole, che degnar si volesse di purgargli, e di sublimargli. Anzi di lui lasciò scritto Marsilio Ficino, Eum solitum quotidie, oriente Sole in extasim rapi. (f) E la setta de'Stoici, che tra quelle dell'antica Filosofia, fu per avventura la più fuperba; poiche in tutti e quanti gli articoli, sì di pratica, sì di teorica, nella propria virtù interamente si considavano; a Dio nonpertanto si rivoltavan sovente: credendo, ed avendo in luogo di primo principio, che la fola contemplazione della Divinita, conducesse all'acquisto della persetta Filosofia. D' Alessandro Macedone racconta Plutarco, che ogni mattina, a buon ora, facea sagrificio agli Dii, prima che si pigliasse cura d'altro:e di Pericle Ateniese, Orator samosissimo, si trova registrato, che avanti che salisse in cattedra per orare, facea voti parimente agli Dii: per ottener da loro, di no dir cos' alcuna, men che prudente, o menche confiderata. (g) Tutti finalmente i meglio avvisati, ebber openion fermissima, che dall'Orazion matutina, dovesse ogn'uno procacciarsi regola, e felicità, per le operazioni di tutto il giorno: riputandola un vero specchio della vita umana: miglior di quello in cui configliava Biante, che ciascun huomo i proprimoti contemplasse; a fin di raffinare i più onesti, e correggere isconci.(h)

N. IV. Passo poi un tal giudizio, da primi Savj dell'Antichità, in tutt'i lor successori: da quali su commendato con la lingua, e coll'opere: senza che da una sì giusta, e saggia imitazione, avesse forza di divertire alcuno, ne rumor di corte; ne turba innumerabile d'affari; ne sublimità di comando, e di condizione: poiche di Teodosio Imperadore

il

<sup>(</sup>f) Mirld.Ficin. in vit. Plat. ap. Mattiol. Pi. Iu. accad. 12. paragr. 19.

<sup>(</sup>g) Piaz. Garzon. disc.1. (h) Stob.ser.21.ap.Cycat.p.123.

il Giovane, sappiamo, che all'imperial palazzo, avea dato sembiante di Chiostro: ove di bel mattino, sorgea Esso con le Sorelle Augustissime, a cantar secondo la maniera monastica, con ordine vicendevole le sagre preci. Regia non dissimilis Monasterio erat: nam primo diluculo, ipse cum sororibus suis, bymnos alternatim decantatos, Deo recitavit. (i) E così i cuori della Religiosissima Real Famiglia, impreziosivan in modo de'tesori del Cielo, che faceano, un ricco scorno alle dovizie dell'Imperio, ed a tutto il fasto della potenza mondana: simili alle madriperle, le quali non per altro de'lor preziosi concetti straricchiscono; se non perche al primo schiudersi dell'alba, tutte s'aprono verso il Cielo: e dal Ciel medesimo, non mai avaro con chi l' richiede a buon ora, Excipiunt matutini roris semen. (k) In simigliante maniera l' antico, e prodigiosissimo ristoro, dell'Ebraismo che pellegrinava, era di facilissimo raccoglimento: ma volea altrettanto folleciti i raccoglitori: i quali se neghittosi lasciavan trascorrere le prime ore del mattino; si rimaneano sprovveduti per tutt'il giorno: e con castigo della lor pigrizia, sensibile, e pronto, ed inevitabile, si vedeano al primo raggio del Sole, il soavissimo celestiale alimento marcire, e suanire: simbolo appunto della Sapienza, dichiarato dalla Sapienza medefima al sestodecimo: la quale dalle ricche mani d'Iddio, Qui dat omnibus affluenter, (1) piove con facilità: ma su le prime ore dello studio, convien sollecitargliene la preghiera: e delle prime diligenze, offerir a lui un sagrificio di sommessione, e di gratitudine. Pluvius ille panis Hebraorum, adeo mirus, ut vel inde nomen acceperit: inter alia , notabile babuit ; ut si prima luce colligeretur , ipse duresceret, & coqueretur: in suavitatem omnium docile ali-

<sup>(</sup>i ) Soc. lib.7. cap. 12. Hift. Ecol. (K) Solin. c.6.

<sup>(1)</sup> Iacob. 1.5.

alimentum: sin autem mora traberetur, celerrime solis radiis tabefa-Etus evanesceret. Libet exclamare, Manhù! Quid est hoc? Sapientia ipsa exposuit: (m) Quod enim (inquit) ab igne non poterat exterminari, statim ab exiguo radio solis calefactum tabescebat: ut notum omnibus eßet, quoniam oportet prævenire solem ad benedictionem tuam, & ad ortum lucis te adorare. Sic ergò res habet : nisi prima luce Sapientia colligatur; modico deinde tempore, cum perturbationes incalverint, evanescit. Que autem adolescentiam, quasi ad ultimam prævenerit diem; postea siue prospera, siue adversa currant, non exterminatur astu, sed perficitur: non marcesit, sed in aternitatis escam, omni jucunditate praditam, solidatur. (n) Altrimenti, come si potrà sperar che l'Altissimo, voglia poi preservar la mente dalle distrazioni, che per mille strade inforgono a frastornare lo studio:e degnisi di disporre i sensi del corpo,e le potenze dell'anima, in tutte quelle maniere,e con tutte quelle inclinazioni, e con que'lumi, che al buon avviamento, ed alla felice condotta dell'imprese intellettuali, avvien che sieno indispensabili?

V. L'huomo giusto, come dicea l'Ecclessastico, ben conosce il debito di rigorosa giustizia, che gli corre, di consagrar le prime ore del giorno, a chi sece lui; e le sussegnata a ciò che si dee sar da lui. Cor suum tradet ad vigilandum diluculò, ad Dominum qui secit illum. (o) Anzi chiunque ha massime di saggia economia; questo che noi andiam chiamando,
dedicar a Dio le primizie del tempo; conoscerà ch'egli è un
dare a noi medesimi, il tempo, e l'opera con usura: poiche
dal cominciare a studiar così, dipende tutto il profitto dello
studio: e per virtù di questa benemerenza, s'ottiene il concorso di quella Divina Altissima Volontà, nel cui solo arbitrio è il dare all'huomo la Sapienza; ed alla Sapienza il me-

rito,

(m) Sap. 16.

(o) Eccl. 39.6.

<sup>(</sup>n) Saccbinus Prompt. par. 2. c. 3.

rito, ela corona. Aperiet officim in Oratione: fi enim Dominus Magnus volverit, spiritu intelligentia replebit illum: & ipse tamquam imbres mittet eloquia Sapientia sua . Collaudabunt multi Sapientiam ejus; & usque in saculum non delebitur. Non recedet memoria ejus: & nomen ejus requiretur a generatione in generationem . Sapientiam ejus enarrabunt gentes, & laudem ejus enunciabit Ecclesia. (o) Così nel settimo della Sapienza, e nell'ultimo capo dell' Ecclesiastico, intitolato, Oratio Iesù, Filii Sirach, tutt'il saper d'un Salomone, e de' primi Sapienti c'hanno addottrinato il Mondo; s'attribuisce all' aver sollecitamente coll' Orazione, invocato il Divino aiuto: e presentato l'omaggio di tai primizie a quel Maestro, il quale, come ben dicea il Pontefice San Leone, parla nel cuor dell'huomo, e tien la cattedra su l' Empireo. Cathedram babet in Calo, qui intus docet. Invocavi, & venit in me Spiritus Sapientia. (p) Cum adbuc junior essem, prius quam aberrarem, quasivi Sapientiam palam in oratione mea. Antè Templum postulabam pro illa, & usque in novissimis inquiram eam: & efflor vit tamquam pracox uva, & latatur cor meum in ea. (q) E per farsi più in qua da' primi tempi, e riferir in prvova di questa verità, tra gli esempi della nuova legge, un che vaglia per molti; basterà quello del non men profondo Filosofo, che gloriosissimo Martire San Giustino: narrante di se medesimo, che doppo d'essersi in vano aggirato, in traccia della Sapienza, per le più famose scuole de' Pittagorici, degli Accademici, e de'Peripatetici, alla fine abbattutosi in un venerabil vecchio, questi glien'additò l'unica fonte nella Sapienza Eterna, supplicata con diligenza: esortandolo a procacciarsi il raggio di lei, avanti lo spuntar del giorno . Ante omnia pracibus, & votis, portas lucis aperiri tibi opta . ( r ) Cofi

( o ) Eccl. 39.6.

<sup>(</sup>p) Sap. 7.7. (q) Eccl. 51.15.

<sup>(</sup>r) S. Iuftin. Dial. c. Tripbon.

Cosi sece; e trovò una doppia Sapienza: naturale l'una, sopranaturale l'altra. Si rese scolare, e mendico di chi dovea: e diventò Maestro, e dovizioso di dottrine, qual non

aurebbe mai saputo immaginarsi, non che sperare.

VI. Non debbono però i Genitori, trascurando nella tenera età de' figli, la buona, e saggia educazione, tentar la Divina Beneficenza : con la fiducia d'oprar poi negli anni già più maturi, prodigjsì alti, e rari. Dalla prima fanciullezza, come dalle prime mosse del barbero, dipendon tutti gli avanzamenti, che può far l'huomo, nel corso della sua vita. Perciò in questo, più che in ogn'altro proposito, sondarono i Greci quel proverbio, passato per tutt'i secoli, e da'passar sempre tra' communi applausi; che in tutte le cose il buon cominciamento, val quanto la metà dell'opra. Anzi Platone, al sesto delle sue leggi aggiunse, che vale ancora qualche cosa di più: e la ragion di questa verità, che nel soggetto nostro è specialmente vera; l'accennò Vegezio in due membri, che fon della medesima due prvove infallibili: perche ciò, che s'apprende nell'età puerile; entra piu sollecito, e penetra più profondo: s'imprime agevolmente come nella cera, e si ritien fortemente come nel marmo. Non tantum celerius, sed & perfectius inbuuntur, qua a pueris discuntur. (s) Ma se i fanciulli, per l'opposito, si lascian crescere indisciplinati; sarà naturalmente impossibile, che nell'età avanzata, abbraccin la disciplina: e la lingua del padre, o della madre, tarda nel correggergli, somiglierà la sciocca mano d'un giardiniere, che voglia dirizzare un ramo già ingrossato, e mezzo arido. Frangas citius, quam corrigas ) Dicea il Maestro di tutt'i Maestri Quintiliano) qua in pravum induruerunt. Protinus ergo, ne quid cupide, ne quid improbe, ne quid impotenter faciat, monendus est puer, babendumque animo semper illud Virgilianum, Aded in tene-

ris

ris consuescere multum est. (t) E Socrate non sapea intendere la crudel connivenza di que genitori, che condannano i figlivoli a gravissimi detrimenti, per non volergli sottoporre al dispiacer di quattro rimproveri, a due colpi di sferza: e gli rendono sfrenati finche vivono, perche da principio non gli regolan così, che poi non abbisognin di freno. Qui luit pænas, a pravitate, & turpitudine animi liberatur: qua tantas quandoque egit radices, ut cum alioquin nobilis equus, umbra quoque virga regitur; ignauus, nec calcaribus quidem concitari potest. (u) O se considerassero con piè fermo, che le dannose conseguenze della prole mal educata, graveranno in primo luogo, que'c' hanno il debito dell'educazione: e dalle proli medesime, essi prima riceveranno maledizioni, disonore, inquietudine: senza che l'accumular loro, con vigilia, e con istenti ampio patrimonio, possa servir ad altro, suorche a provvedergli di maggiori motivi, di bramar la morte de genitori medelimi, e di rallegrarsene quand'ella giunga. Fù ben prodotta in tal materia, da un Eccellente Scrittore, la similitudine delle eclissi: delle quali, avvegnacche tutte nuocciano, la più nocevole è quella del Sole, (x) che s'ecclissa su'l più mattino: e così il più dannevole offuscamento, che possa farsi in un'anima, è quel che succede ne' fanciulli; e per difetto d'educazione: cioè per non cercar d'ammaestrargli, e d'illuminargli, nella prima alba della puerizia. Ma per maggior dichiarazione dell' importantissima dottrina, poteasi aggiugnere, che i perniciosi effetti, e la funesta oscurità di tal ecclissi, non si restringono nella sola casa, cioè nell'anima, ove la ragione s'ingombra; ma scorrono per tutta l'eclittica: cioè danneggiano tutta la famiglia, offendon tutt'i capi, a' quali con la saggia educazione, e co'l'diligente magistero, toccava impedir-

ne

<sup>(</sup>t) Ap. Mijol. Tom. 4. coll. 3. de educat.

<sup>(</sup>u) Socrat in Gorgica. (x) Ptol. Prad. lib. 1. c. 1.

ne il disordine. Perciò lo Spirito Santo, per bocca dell'Ecclesiastico, tenendo la scritta allegoria delle piante, che non si piegano, se non quando son tenere; ed incaricando ad un padre di samiglia, la cura d'inclinar i figlivoli allo studio delle lettere, all'osservazion delle leggi; sa che questo sia interesse, non men del padre, che del figlio. Filii ti-

bi funt: erudi illos, & curva illos a pueritia. (y)

VII. E ben parla d'un ammaestramento, che renda negli ammaestrati, inseparabile dall'Erudizione la Pietà: perocche anzi prima si dee coltivar lo spirito in ordine a Dio, che l'ingegno in ordine allo studio. Altra differenza non v'ebbe, tra le benedizioni per altro sì differenti di Giacobbe, e d'Esau; se non che all'uno prima, ed all'altro dopo della terrena grassezza, disiderossi la celeste ruggiada. Det tibi Deus de rore Cali, & de pinguedine terra, fù detto a Giacobbe: il medesimo ad Esau:ma con solamente variar l'ordine: In pinguedine Terra, & in rore Cali erit benedictio tua. (2) Egli è forte da temere, facendosi precedere al Cielo la Terra; che tutto occupando la Terra, non resti più luogo per il Cielo. Almen l'Altissimo aurebbe al certo molta ragion di sdegnarsi, per un tal roversciamento d'ordine, a lui soprammodo oltraggioso, e disgustevole: onde si potrebbe ridurre, non solamente a permetter l'eterno precipizio d'anime sì mal guidate; ma a confondere altresì, e render infelicissimi que'studi, a'quali si posponesse lo studio d'incontrare il suo genio: perocche oltre al disonor che gli s'arreca, con una prelazione cotanto ingiusta; gli si toglie la più dilettosa offerta, che dalle sue creature può ricevere: cioe le primizie delle lor operazioni, e'l' fior degli anni.

Nulla Deo fiquidem acceptior est hossia quam qua, Immaculata sibi, primis offertur ab annis . (a) I primi anni del-

<sup>(</sup>y) Eccli. 7.25. (z)Gen.27. (a) Akiat :

della vita, fon come le prime ore del giorno: onde siccome abbiam detto delle prime ore del mattino, che s'hanno a dedicare a Dio; così convien ripetere de' primi spazi dell'età: altrimenti come vorrem noi pretendere, che il Signore benedica ciò, che non è suo? Anzi appunto il non esser suo, è la maggior maledizione, che possa incorrere, e da cui tut-

te debbon procedere.

Se non può farsi pronostico di buon viaggio, ad un c'avviato bene su'l' principio, mettasi poscia di tempo in tempo a travviare; come potrà farsi a colui, che sin dalle prime mosse comincilo suor di strada? Se non può aspettarsi felice raccolta, ove s'infracidi lo stelo ; come puo averne speranza, ove inverminisca la radica; o pur corrompasi il seme? Nibil enim absurdius, & luctuosius, quam pestis in semine. Quod si verd dicitur, quacumque in re, errorem vel modicum in principio, fieri multo maximum in progressu, & exitu; sique miserum est errare ubicunque erretur ; quam miserum erit errare in vita summa? Quantum verò progressì via, recedet a meta, qui ab carceribus adversum metæ cursum injerit? ..... Vehementer est providendum,ne primum stirpis germen pervertatur: sed un crescat in rectum: in quam enim tum partem ducitur, succrescit deinceps, & indurescit. (b) Communemente si dispera, che un'huomo abituato dalla fanciullezza, in adoperar la sinistra mano, in cambio della destra, lasci co'l progresso del tempo d'esser mancino: onde gli atteggiamenti del fanciullo, è costume d'osservargli con vigilanza, acciocche non incorra in fimil vizio. Molto più dunque si dourà non perderlo di vista; perche nell'ordine delle sue applicazioni, le cose temporali non usurpino il luogo all' eterne: e non si mettano a destra quelle, che vanno a sinistra; ed a sinistra quelle, che vanno a destra: altrimenti poiche l'ingiusta costumanza sarà invecchiata, mal si potrà correggerne il rio disordine.

90 Capitolo II.

Di Wenceslao, e di Boleslao, Principi di Boemia, concepiti da un'istesso vtero, generati da un sol padre, il primo, perche educato dalla fantissima sua nonna Ludmila, cominciò la fua età dal Cielo: e terminolla, in grado di Santo, coll' acquisto d'una delle prime sedie del Cielo: il secondo perche educato, o a dir meglio precipitato, dall' empia sua madre Draomira, principiolla dall'amor della terra, e da' sfogamenti del capriccio: continuolla tra le scelleratezze, e colmò le scelleratezze, carnefice coronato, co'l' fratricidio. Ma questi avvenimenti, che si scrivono, e si leggono, con certa tal quala mmirazione; allora di farci maravigliare dourebbono aver forza, quando fosser accaduti in maniera del tutto opposita, a quella in cui si narrano: perocche qual cosa più strana, e più da riputarsi naturalmente impossibile, che il raccorre frutti di specie contraria al seme? Pur troppo egli avviene, che la Letteratura, vada disgiunta dalla pietà: e veggansi sovente, intelletti ricchi di lume, e d'erudizione, in cert'anime fredde, e scostumate. Ma se le Lettere di lor natura, dourebbono più tosto condur gli huomini alla purità de'costumi, anzi che ritirarneli; poiche aprono la mente a veder la deformità del vizio, e la bellezza della virtù; la vanità delle cose temporali, e l'importanza dell'eterne; d'onde mai può egli nascere un tal disordine nella vita umana; se non appunto dal cominciarsi senz'ordine l'uman vivere: cioè dal non anteporre lo studio dell'innocenza, a quel dell'intelligenza, l'arte di ben oprare, a quella di ben sapere : e dal non esser solleciti di far sì, che a qualunque fine possiam avere, nel disiderio, e nella premura d' adornar noi; vada sempre innanzi, qual fine principalissimo, edultimato, quel di piacere a Dio? Nec enim quosuis fructus ex quolibet seminio expectes. Quis herbarum seminibus in terram conjectis, accuset eam quod non legumina produxerit? Vel quis agrum incessat probris, si ubi severis fabas, aut millium, non proferat fru-

frumentum? Quo jure igitur, ob crebra aded divortia pietatis, & eruditionis, ream faciunt doctrinam universam, si animus eorum quos accusant, aliis potius studiis fuerit excultus, quam istis, qua re-Età nos , ad mores ducunt honestos, & ad pietatem ipsam? Hac verifsime a me dici nemo inficias iverit, qui cogitare volet quam multi, tamquam ad Sirenios scopulos consenescant in linguarum notitia, omnique litteratura, vel etiam erudito illo Matheseos pulvere, aut disserendi disciplina: que inscitiam quidem aliquam animis detergunt: sed sola neminem reddunt meliorem. Idem de soluta, ligataque eloquentia censendum. Alia certe sunt benedicendi, alia benevivendi artes. Cum igitur non eadem sint doctrinarum omnium bona; non fructus iidem; quisquis salutaria esse volet studia sua; ad duo bac pracipue collimare debet, ut & melior, & prudentior reddatur: ac de priori potissimum laborandum: quia sine prudentia quidem infalicem vivemus vitam in terris : sed sine pietate aternum miseri foremus.(c)

VIII. Avvertasi però nell' educazion de' fanciulli, che se ben per introdurre ne' lor animi la pietà, vuol usarsi ogni ssorzo; non è mai per introdurvela, opportuno mezzo la forza: ne mai contenti dobbiam essere, di quella, che vi s'è introdotta per forza. Anzi introdottavi non può chiamarsi, ma affettata, quella a cui l' animo non s'è inchinato per piacere, ma per violenza, non per amore, ma per timore: e si vedrà ben presto, ch'ella non v' hà mai avuto luogo, quando cesseranno i motivi di singerla: e superati i ritegni, e disprezzati i rispetti, potrà il mal passionato giovane, ascoltar il proprio capriccio, ed abusarsi della libertà. Perciò il prudentissimo antico Poeta Comico, suggeriva l' accennato consiglio, di rendere a' figliuoli abbominevole la colpa, per il solo orror della colpa, non della pena.

M 2

Tu-

<sup>(</sup>c) Io. Gerard. Vof. Praf. Theol. ap. Spiz. Comm. 30. lit. Infel.

Pudore, & libertate liberos,
Retinere fatius esse credo, quam metu.
Malè coactus qui suum officium facit,
Dum id rescitum iri credit, tantisper cawet.
Quem benessico adjungas, iste ex animo facit.
Studet par reserre: prasens absensque idem erit.
Hoc parwum est potius consuesaceressium,
Sua spontè rectè facere, quam alieno metù.

(d) IX. Miglior mezzo egli è dunque, a far buona educazione, secondar il genio; che eccitare l'apprension del castigo: ma vuol intendersi del genio verso le cose indifferenti, e di compiacimento innocente: in grazia delle quali, godute senza stento, e senza divieto, ottengasi dal fanciullo, una geniale ubbidienza a' precetti : e l' animo di lui non ispaventato, ma dilettato, rendasi insensibilmente, ma con altrettanto vigore, e con costanza, all'oneste cofe inclinevole, ed affuefatto. Che per altro, l'inclinazion malvaggia non si dee mai secondare : se ben vuol usarsi ogn' arte, rendendo ad ogn' ora perditore il genio cattivo, d'intromettervi il buono: massime ove nell'infanzia, non si fosse avuta cura, di tener lungi il bambino, da Nodrici di mal talento; e da tutti quegli alimenti, che metton disposizioni contrarie alla Virtù: poiche in tutte le storie, abbiam pruove innumerabili, delle migliori, o pur peggiori inclinazioni, che s' introducono negli animi per la via del sangue, co'l' mezzo del primo latte, e degli altri cibi: testimonio tra mille, e mille, quell' Egisto, di cui parla Procopio, divenuto d'amor capriccioso, e di piedi, oltre ogni usato leggerissimi, perche allattato alle poppe d'una capra: ed i Popoli d'Arcadia, di spirito grossolano, ed ottufo; perche, come interpreta il Filosofo Apol-

lonio

lonio, (e) il più delle volte si nutrivan di ghiande: e'i corraggioso Alcibiade, il quale, al riferir di Platone, trasse il suo grand' ardire, dalle poppe d'una donna Spartana. (f) E quando il mal nato, ò pur mal fatto natural del fanciullo, richiegga un' aperta contradizione, convien sargliela costantissima: massime s'egli ha del collerico, del dispettoso, del testereccio: nel qual caso, lungi dal lusingarlo, anzi si dee amareggiare: non permettendo giammai, che ottenga nulla coll' ostinatezza, ne col dispetto: perocche ove coll' indulgenza, e co'vezzi diverrebbe siero, ed intrattabile; Nibil magis reddit iracundos, quam educatio mollis, & blanda: allo n'contro, con la resistenza, e co'l'grave sopracciglio, imparerà a scapriccirsi da se

medesimo, e renderassi docile, e rispettoso. (g)

vengano da simiglianti passioni, occupate, e guaste; dipende in buona parte, dallo studio di custodire i lor sentimenti esteriori: massime l'udito; in cui non entrino motti, ne ragionamenti sconvenevoli; ed il viso, che non s'avvenga in atteggiamenti sconci. E qui mira il saggio consiglio di Platone, che i fanciulli non si lascino conversar co'fanti, ne con le serve: dalla qual gente non possono imparar, che inezie, se non di peggio: e la sorte espressioni di Senocrate presso Laerzio; doversi più a' teneri figlivolini, che a' Campioni, coprir, e guardar l'orecchie: acciocche non si rimangano esposte a'colpi delle parole oscene; o pur d'altre voci scandalose. Xenocrates dicebat, pueris poziùs aures esse muniendas follibus, quam Atbletis. Quod plus sit periculi, ne puerorum aures occupentur vianis sermonibus, quam ne Atbletarum aures pateant ad

iEtns.

<sup>(</sup>e) Lib. 8. in Phil.

<sup>(</sup>f) As. Mothe le Vayer. tom. 12. lett. 131. (g) Sagess. de Charron. l. 3.c. 24.

ietus. (h) Anzi per afficurare la lor interiore innocenza; non folamente voglionsi tener le lor' orecchie, digiune di tutt'i linguaggi del vizio; ma sarsì, che vi risuonin sovente gli oracoli della virtù: per mezzo di varie, e belle sentenze di Poeti Istorici, e di Filososi morali: le quali radicate nella memoria, e coll'uso di spesso ripeterle, trovandosi pronte su'l pensiero, e su la lingua; sieno in luogo d'un antidoto anticipato, e facile, ed in verun modo stucchevole, qualunque volta per colpa dell'umano, pur troppo depravato commercio, dovesse alla non pensata, incontrarsi in qualche proposizion venessea, ed ingiuriosa alla pudicizia, alla carità, o pur alla Religione. (i)

XI. A fin però di rendergli lontani da'tal pericolo, egli è di mestieri sargli lungi da que' luoghi, ove son prostituite le conversazioni, impertinenti i colloqui: avendo per infallibile, che quivi qualunque buona, e pura indole, convien che si contamini: ne a far sì, ch'ella innocente non s'alteri, o pur alterata si rammendi, v'è altro mezzo, che il preservarla, o'l' ritirarla da tai ridotti contagiosi: i quali, salva la debita proporzione, han la medesima natura, e l'attività di quel terreno, descritto da' Giuseppe della Valle, poco distante da' Tolemaida: ove arena non si genera, che non sia vetro: ne arena forestiera vi si porta, che non si cambi in vetro: avvegnacche questa medesima, nell'antico suolo riportata, ritorni all'esser di prima. (k)

XII. Che se il sanciullo è nato Principe; egli è pianta prodotta in una terra, che si sa esser qual si vvole. Certamente non gli mancheranno Maestri, come ad un sondo di padron ricco, non mancano coltivatori: almeno per il fasto di sar apparir che non mancano. Basterà che tra tanti

non

<sup>(</sup>h) Laert. lib. 4. cap. 2. Plut. ap. Lycost. pag. 82.

<sup>(</sup>i) Effais de morale . T.21. pag. 356. (K) Firmian- Som- Sapient-, omm. 8.

95

non ve n'abbia taluno, che soprasemini la zizania: e renda inutile, e vano il magistero di tutti. Si dee dunque aver cura, che del Principe quel maestro sia ottimo, c'ha da esfer Maestro del Principe, come Principe: cioè che gli ha ad istillare le massime politiche. Altrimenti se una sola di queste farà malvagia ; o pur malvagiamente indirizzata ; avvelenerà i documenti di tutt'i Quintiliani, e di tutt'i Socrati. Dissi malvagiamente indirizzata: perocche egli è appunto delle massime della Politica, come de cardi scrisse Palladio, buon maestro d' Agricoltura, il cui seme vuol piantarsi dritto, non disteso, ne torto: altrimenti verranno bastardi, e stopposi. Il medesimo consiglio, ricordo ad ogn'un di que' sapienti, che bisbigliano nell'orecchie del Principino, lezioni di governo, e di stato: Cavendum est ne semina inversa ponantur: (1) infinuatele in figura dritta, e con la punta mirante verso il Cielo: se non volete, che vi degeneri in un rovaio, da insanguinar voi, e gli altri: volli dire in un Tiranno, a cui niun si possa appressare senza dolersi. Il principale studio si vuol mettere, in far a buon ora discernere al tenero Sourano, i caratteri della Politica vera, da'que' della falsa: e con differenza non men d'affetti, che di pensieri : cioè con amor dell'una, e con esecrazion dell'altra : in guisa che quanto amico di quella buona, e santa, che rende il dovuto onorea Dio, la giustizia a'subditi, la pace agli esterni, il perdono agli avversarj; e tien le passioni proprie tra' confini del giusto, e dell'onesto; altrettanto riesca odiator diquell'empia, ed infernale, che lasciando al privato l'osservazion della Giustizia, della fedeltà, dell'umanità, di tutte le virtù; sprezzando i gemiti de' vassalli, le querele de'confinanti, la prostituzion delle leggi, lo scandalo dell'universo; non riguardi altro fine, che la stension della potenza, il gonfiamenmento del fasto, lo sfogamento del capriccio (m) XIII. Non si condanna dunque lo scoprir le tracce della Politica malvagia: i cui atroci principi, o presto, o tardi, pur troppo per ministero dell'huomo iniquo, arrivano a ferir l'orecchio, e contaminar la fantasia del giovane Principe. Si raccomanda bensì di mostrarne, e palesarne così fedelmente la deformità; che con la cognizione, infin dal fuo primo istante, sia congiunta inseparabilmente la detestazione: per il qual fine, lungi dall'esser pernicioso, il sollecito scoprimento di cui parliamo; anzi sarà giovevolissimo, che il buon Maestro, e sincero, disueli l'orror di quel vizio, che poscia verrebbe nascosto dall'adulatore: a simiglianza del beneficio, che si trarrebbe da una man amica, la qual a buon ora manifestasse quel veleno, di cui potessesi dalla nemica infiorar il vase, per allettare a sorbirlo. Facciasi dunque dal saggio, e pio ammaestrator de' Principi, un aperta, e adequata divisione di tutte le massime politiche, in tre classi, di meritorie, indifferenti, e malvage: e dicasi che le meritorie dobbiamo studiarci di praticarle, quanto più ci fia posfibile: le indifferenti potranno porsi in opera all'occasioni: e le malvagie si debbono abborrir in maniera, che ne pur si voglian sapere, se non per il solo accennato fine di schivarle; e per l'altro, giusto anch'esso, di guardarcene: che non vengano da altrvi messe in pratica a nostro detrimento, e ruina: poiche del resto il solo saperle, non mette in pericolo di praticarle, colui ch'è vero Politico: estima più l'eterno interesse, che il temporale, e vile: siccome non ogn'uno, il qual sa, che si puo rubbare; ed intende le più scelte, e sottili astuzie di sarlo; perciò lo mette in opra: anzi il saperlo, gli sarà utile per ischermirsene: acciocche altri non se n'avvaglia contro di lui: provvedendofi, per cagion d'esempio, delle chiavi migliori, ed usando le cautele più accorte.

97

XIV. Ma per corona di quest' Articolo, io non so lasciar di dichiarare, quanto mi piaccia, e quanto giudichi degna di registrarsi a caratteri di stelle, la massima di quel valent' huomo Franzese, il quale auea costume di dire, e poi lasciò scritto, che nella sua openione, egli antiponea al più eccellente Politico, colui solo, che non si curasse di riuscir gran Politico: ed avesse ingegno, e prudenza, per intendere, e persuadersi, che il Mondo tutto, non è di valor tale, che meriti occupare intorno a se le follecitudini, e lo studio d' un ragionevole. (n) Ne a discorrer così, furono sole persone private: ma nella medefima sentenza v'ebbero Principi d'alta sfera : de'quali, troppo lungo sarebbe il catalogo : se ben vale per molti un Aurelio Imperadore: il quale commettendo l'istruzione di Comodo suo Figliuolo, ad una congregazion di nove Filosofi, dichiarò le massime, in cui volealo educato: e le virtù, che meglio dell' Imperial Diadema, dovean fargli ornamento: con un breve, ma sostanzioso sermone, che ne' gabinetti, e nelle galerie d' ogni Principe a caratteri d'oro, e grandi, si dovrebbe trascrivere. Ego Comodum Filium meum vobis trado: non ut loqui multa doceatur, sed ut ad actiones præclaras, quasi manuducatur. In eo quippe gloria Principis universa consistit, ut sit in actionibus accuratissimus, & in verbis circumspectissimus. Postquam adolescentes, plurimos in scholis annos exegerunt; ingentesque in studia pecunias, parentes impenderunt; si modo filius disputare, & scite loqui latine noverit; quantumvis levis, vitiosusque sit, optime collocata omnia pater existimat. Magis enim nunc ratio habetur Oratoris lequacis, quam Ibilosophi vita prastantis. Olim ad accademias parentes mittebant filios, ut tacere discerent: jam verd eos mittunt, ut loqui discant. Tunc discebant esse moderati: nunc discunt esse dis-Tolu-

<sup>(</sup>n) La Bruger. Caraelber: tom. 2. p. 153.

98 Capitolo II.

soluti: (0) Dichiarò dunque di volerlo miglior operatore, che parlatore: più vago della purità de'costumi, che dello splendor del Dominio : e fedelissimo apprezzator de' tefori spirituali, ed eterni, sopra tutt'i doni degli Antenati, e della natura, e sopra tutte le dovizie del Mondo: perche sapea ben egli, ciò che da'tutt'i maestri della gioventù, massime da'que'de Giovani Principi, la cui felicità gli soggetta a maggior abbaglio; si dourebbe tener sempre vivo in memoria, qual cinosura de' loro ammaestramenti; la stima delle cose temporali, e quella dell'eterne, esser due rivali, che incessantemente s'insidiano; e de'quali uno non s'estolle, se non quanto l'altro s'abbassa: come appunto per difinganno di que'fallaci economi, ed infelici configlieri, che vorebbon collegargli insieme; si sperimentò ad occhi veggenti, nello scioperato giudicio di Giuda il traditore: il quale valutando l' unguento di Maddalena trecento danari, è vendendo il Maestro per soli trenta, insegnò che la mondana cupidigia, apprezza dieci volte più la terra, che il Cielo : e vende a dieci per uno, le cose permanenti, per le tranfitorie.

XV. Non dobbiamo però, recarci a troppa maraviglia, il fagrilego contratto del traditore: perocche all'enormissima azione di vender Cristo, su condotto dall'abito, ch'egli avea fatto di rubbare. Quia furerat, & loculos babens, ea que mittebantur portabat. Onde non ostante, che il suo tradimento sia così atroce, che al solo sentirlo rammentare non s'inorridisce mai quanto basti; nulladimeno sto per dire, che supposto il malvagio costume, dell'apostata infame discepolo, sarebbe stata cosa più strana, ed ammirabile, se non l'avesse commesso. Qui dunque cade giusto in acconcio, dir due parole dell'oculatissima cautela, che si dee osservare, nel sar gli abiti da principio: e quanto piu prosittevo-

## Libro I.

le, sì nel fisico, che nel morale, sin dalla prima età contrarre i buoni, e scansare i perversi. Dissi così nel fisico, che nel morale: anzi di ciò, che infallibilmente dobbiamo antiveder nel morale, abbiamo argomenti evidentissimi nel fisico. Egli è una gran lezione in questo proposito, la storia, che su'l autorità d' Aristoxeno, riferisce Plutarco: di quel Telezia Tebano, il quale dopo essersi avanzato, a passi di gran profitto; nella scuola di Pindaro, e d'altri Eccellenti Maestri del cantar Lirico; invaghitosi de' poemi di Filoxeno, e di Timoteo, per i soli pregi della novità, e della varietà; si voltò a mandargli a memoria : ed usar altresì ogni diligenza, ed ogni sforzo, per isvezzarsi dalla prima poesia, e disimpararla affatto. Ma non ostante ch'egli fosse d'intelligenza facile, e pronta, capacissimo d'apprender tutto; e reso viè più disposto a profittar nella novella lezione, dal genio inclinatissimo, che ve'l' tirava; non gli sù mai possibile riuscirvi così eccellente, come nell'altra: ne far que' progressi nel fecondo canto, c'avea fatti nel primo: avvegnacche molte prvove a bella posta facesse di se medesimo, e della sua Musa: con replicati componimenti, di questa, e di quella sorta: della qual difficoltà non si seppe comunemente assegnar altra causa, se non la forza dell'abito primiero, che tanti atti contrari non puoter vincere. Quod autem educationem, & disciplinam, vel germana, vel prava artium trastatio sequatur, Aristoxenus ostendit . Nam Telesiam Thebanum, qui ipsius atate vixit, narrat adolescentem in pulcherrima educatum musica, cum aliorum Nobilium Poetarum carmina didicisset, tum Pindari, Dionisii Thebani, Lampri, Prative, & reliquorum, qui Lyrico carmine prastiterunt, eumdemque etiam tibia bene cecinisse: & in reliquis totius disciplina partibus, satis salici eum industria versatum suisse. Etate autem iam matura, aded fuisse a scanica, & varia illa musica deceptum, ut comtemptis pulchris iis, in quibus enutritus fuerat; Thimothei, ac Philoxeni edisceret carmina: ac de his ipsis, & potissimum qua

maxime effent varia, plurimumque haberent novitatis: cumque le ad Lyricum peragendum carmen contulisset, ac tam Philoxeni, quam Pindari modum tentasset; in Philoxeneo ei rem non successisse: cuius causa suerit pulcerrima illa prima atatis institutio. (p)

Simigliante, se non di maggior tenacità, esser la forza dell'abito nelle cose difettose, che nelle perfette; ben si vede tra mill'altre induzioni, in ciò che narra Seneca il Retore, di quel Fabiano, eccellentissimo al paro, o che disputasse Filosofo, o pur che declamasse Retorico. Mentr' egli era ancor giovinetto, si studiò con ogni artificio, di liberarsi da' difetti, che sotto la direzione d'Arelio Fosco, nell'arte del ben dire avea contratti: ed impiegò per avventura maggiore stento nel disimparare, che nel primo apprendere: Exercebatur apud Arelium Fuscum: cuius genus dicendi imitatus, plus deinde laboris impendit, ut similitudinem ejus effugeret, quam impenderat ut exprimeret. Ne con tutta quelta sua grande, e lunga fatica, gli riuscì di correggere, che in una sola parte il mal abito già fatto: mentre avendo due grandissime imperfezioni Fosco, l'una corrispondente al suo nome, l'oscurità; e l'altra, che dell'oscurità suol esser non piccola cagione, l'affettazione, e la mollezza; ottenne di rimanersi dalla seconda, ma non già in verun modo dalla prima. Ab bac cito fe Fabianus separavit : & luxuriam quidem cum volvit abiecit : obscuritatem e-vadere amplius non potuit. (q) Perciò non solamente arguta, magiusta fu la risposta, data da quel maestro di musica Timoteo, ad un novello avventor della fua fcuola: allorche dimandatogli, s'egli auea la medesima arte sott'altro Precettore studiata; e sentitosi dir di sì; doppio stipendio, dunque, gli soggiunse, vi converrà pagarmi: per la doppia fatica, che intorno a voi dovrò

(q) Proam. in lib. 2. controverf.

<sup>(</sup>p) Plutare. de Music. Interpr. Gulielmo Xilandro, Auflore Damn., sed in expositione permisso.

rò durare: cioè di cancellarvi dalla mente i precetti primi; e di farvi co' miei un' impression nuova. (r) E pieno anch'esso di prudenza rispose Antistene, a chi ricercollo del metodo indispensabile da tenersi co' fanciulli, per ammaestrargli bene: dicendo che lo suezzargli dalle viziate costumazioni, dovea mirarsi come oggetto primario, se ben altrettanto malagevole, dell'educazion buona: Antistenes rogatus, que disciplina cum pueris esset necessaria? Mala, inquit, dediscere: id enim non modo primum est, verum etiam difficillimum. (s) Aurebbe però, con sua pace, detto meglio, s' egli avesse risposto, che la maniera d'educargli, più necessaria insieme, e più facile, è l'avvertir da princi pio a farsì, che non apprendano, ciò che debbono poscia studiar di disapprendere. Anzi con questo rilevantissimo documento, chiude Aristotile il primo capo del secondo libro dell' Etica: e pretende che sia il sugo, e la sostanza, di quanto in simil materia si può insegnare. Non igitur parum refert, sed permultum, utrum sic, an sic a pueris assuescamus. Imoverò totum in eo positum est.

Tut to questo discorso, così ben comprovato dall'autorità de'primi sauj, mostra la verità di quella conseguenza, ch'è la più importante di tutte: se bene per cagion della sua chiarezza, non abbisognando di lunga dimostrazione, basta solamente accennarla: cioè a dire, che nel morale, molto più, che nel sisso, l'abito negli andamenti umani, sa una sorza insuperabile. E se ciò val affermarsi degli buoni, come tra innumerabili esempi, chiarissimo si scorge in quel di Giuseppe; arrivato, per il suo buon costume d'esser casto, e sedele, alla selice impotenza di contaminarsi, anche presso al letto d'un'adultera: Quomodo possum boc malum sacree? (t) ed in quel d'Eleazaro, fatto trà le debolezze dell'età decrepita,

trion-

<sup>(</sup>r) Bruson. lib.2 cart.22. ap. Lycost. p. 168.

<sup>(</sup>s) Liert lib. 6. C.I. ap. Lycoft. p. 168.

<sup>(</sup>t) Genes. 39.

trionsator de'tormenti: anzi che lasciar vincere da'medesimi, il suo buon abito d'osservar la legge, custodito sin dall'insanzia: A puero optima conversationis actus. (u) Maggiormente, e per più chiara ragione, sarà vero degli abiti cattivi: essendo il gusto natural degli huomini, da se medesimo inclinato alla malizia: e tra le lusinghe del Mondo, e le suggestioni del demonio, e del senso, più selici gli attentati del vizio, che que' della virtù: onde Seneca riconobbe una quasi necessità di frequentar azioni malvage, nell'aver coll'abito vizioso, indebolito il genio buono; e nell'essersi assuesato a mal vivere. Debilitatem nobis indixere delitia: & quod diù nolvimus, pos-

se desirvimus. (x)

XVI. Essendo dunque sì malagevole la vittoria d'un avvezzamento perverso, e sì vantaggioso il farne un buono da principio; chi non vede, che tutta l'arte d'una saggia educazione, confiste nell'elezion de'mezzi, che conducono alla fuga di quel male, ed al conseguimento di questo bene? Or tra tutti questi mezzi, io non saprei discernere un così esticace, come il proccurare d'infinuar nell'animo del fanciullo, il conoscimento, e la stima dell'eternità: perocche per indurre chiunque, o a tener la dritta strada, ove la conosca, o pur a cercarla, se non la conosce ancora, come i nati nell' infedeltà; basta fargli stimare il profitto del termine. E certa cosa è, che chi stima l'eternità, cercherà tutt'i mezzi di pervenirvi: e cercheralli senza passione, con volontà sincera, e docile: e così cercandogli, coll'aiuto della Divina Grazia gli troverà: Clara est, & que numquam marcescit sapientia: & facilè videtur ab his qui diligunt eam : & invenitur ab his qui quærunt illam: (y) massime su la traccia di quel grande, e verissimo argomento, che prescindendo da ciò, che l'huomo fpera

<sup>(</sup>u) 2. Macab. 6. 23.

<sup>(</sup>x) Senec. ep. 55.

<sup>(</sup>y) Sap. 6.

spera, nell'altra vita; in tutto ciò, che finisce in questa, e nel godimento di tutt'i beni sensibili, esso è di gran lunga inferiore alle bestie: perocche s'e' si persuadesse, che alla morte del suo corpo, morir dovesse anche l'anima sua; per qual verso potrebb'egli compensar a se medesimo quella pena, per cui la stessa morte corporale, è più molesta all'huomo, che agli animali irragionevoli: i quali non fapendo di dover morire, sono denti dal mortificare tutte le lor compiacenze con pensier simile: la dove l'huomo sapendola con evidenza, ed attosficando, con la rissessione dell'imminentegli morte, ogni sua più prelibata dolcezza; vien perciò ad esser più infelice di qualunque misera bestiuola? E non solamente egli trae un cruccio grande dal timor della morte; ma dal dubbio, che per quanto miscredente egli sia, non potrà mai scacciar da se, d'una eternità sempre misera: che per esser l' anima immortale, gli fourasta:poiche a tacer per ora de' tanti argomenti, che convincono l'immortalità dell'anima nostra; e concedendo a lui per incerti, e dubbiosi, tutti e quanti i più forti; non potrà egli negare, che non resti sempre più probabile, che l'anima sia immortale. Ma conceduto pure, che più probabil fosse la mortalità; non potrà mai negare, che della sua immortalità non resti almen qualche dubbio. Or egli contal dubbio, bisogna che sia in una perpetua agitazione: perche il mal eterno, è una cosa sì grave, c'anche suppostane una grande incertezza, equivale, e prepondera a qualunque male più certo, ma temporale. E così esso, e per la certezza della morte, e per l'incertezza della morte seconda, che può temersi, che succeda alla prima; farà incomparabilmente più infelice d'un ragno, d'una mosca, d'uno scorpione: i quali nulla avendo a temere de' mali eterni, e della morte nulla sapendo, sono per conseguenza nell' effer proprio feliciffimi.

Ne mi si dica, c'anche i fedeli, i quali fermamente credo-

104 Capitolo II.

no nell' immortalità dell' anima; foggiacciono al timore d' un'eternità infelice: mentr' io risponderò, che questo timor dell'inferno, viene in loro bastantemente combensato dalla speranza del Paradiso: anzi di molto moltissimo, vien da quelta preponderato: conciosiacosache, la fede c'insegna, che se noi non vogliamo dannarci, non ci danneremo: e tutto nostro sarà il delitto, o pur il merito, se proposta al nostro arbitrio la libera elezion del bene, o del male, sceglierem l'uno, o l'altro: e che chiunque con buena volontà, e schietta, ed umile, dimanda sinceramente a Dio la Grazia, gli sarà data. Così, datemi un che in se medesimo, come in centro raccolga, ed unisca tutte le linee della felicità mondana; ed in delizie, ed in richezze superi i Sardanapali, i Salomoni, e tutt'i Sultani Ottomani; in gloria, ed in chiarezza di nome, ed in meta d'Imperio, gli Alessandri, i Cesari, i Carli Magni: pure se non ispera l'immortalità dell'anima; egli è più infelice d' una cavalletta, d' una zanzara : perocche questi animaluzzi, così com' essi sono vizzi, e smunti, ne' lor diletti sensibili, non sapendo d'avergli a perdere, s' immergon tutti: e tutti senza disturbo gli gustano, e gli posseggono. Ma costui, che sa di certo, di dover finalmente morire; e sa di certo, che può in ogni stante morire; e perdere in ogni punto del suo godere, tutt' i suoi godimenti; beve ad ogni tal riflessione una tazza di cicuta: bastevole ad avvelenargli tutt'i suoi più squisiti dilettamenti. E quinci è poi, c'a gente di fimil credenza, riesce tal volta più amaro il vivere del morire: onde ne' paesi, ove il libertinismo più alligna; si sentono sì frequenti, ed alla giornata, gli esempi di tanti, i quali per sottrarsi alle miserie d'una vita sì penosa, si danno di propria mano la morte. Che morte però consolatrice, può mai esser quella, di chi non potendo smorzare affatto il lume della ragione, a se innata; per quanto si studi di cucirsi le palpebre, per non vedere; non può non sentirsi ferir da quella luce interna, c' a

fuo

fuo mal grado gli và dicendo, Quand' altro che dubbia non fosse l'immortalità dell'anima; (che certo niun fin'ora s'è mai potuto vantare, di negarla con certezza; ) tu nel dartila morte, per fuggir il tedio d'un viver infelice, anderai for-

se incontro, ad un' eterna infelicità.

La fola espettazion sicura, che i bruti, e gl'insetti non hanno, della morte corporale, anche prescindendo dalla spirituale terribilissima morte, che le può succedere; è atta a render l'uomo, senza comparazion più misero, di qualunque animal più vile: perocche alla fine, che ce ne sembra di quel nostro saper di certo, d'esser rei condannati a morte; e di quell'essere in ogni momento su'l dubbio, che possa giugnere il carnefice, ad eseguir la sentenza, forse d'una morte la più cruda, e la più spietata, o di violenza, o d'infermità: o pur di tale infermità, che venga accompagnata da tutt'i spasimi della violenza? Perocche chi è di noi, il quale possa assicurarsi, di non dovere nel morir suo, soggiacere a'tormenti, d'alcuna delle più crudeli carneficine: e che una cancrena, per cagion d'esempio, non debba sottoporlo all'orrenda invenzion di Mezenzio, d'attaccare in morti a' vivi : o pure un mal di pietra, un dolor di colica, un volvolo, stenderlo su l' eculeo: o pur un morbo artetico, in tutt'i membri fargli provare i dolori degl'intercisi? Il peggio si è che non sappiamo, se mentre siamo a mensa, al festino, o pur godiamo in altro più caro, e piacevol divertimento, possa giugnere il manigoldo; o ad eseguir tutta la sentenza, con una morte improvisa; o pur a cominciarne un'esecuzione tanto più dolorosa, quanto con un mal più lungo.

XVII. Queste son le rilevanti notizie, e veritiere, che insieme con le più valide prvove dell'immortalità dell'Anima, e co'più alti misteri, e con le più eccellenti prerogative della Cattolica Religione, si dovrebbono insin dalla pueri-

O

106 Capitolo II.

zia, e profondamente scolpir nell'animo de'fanciulli. Dissi profondamente: perche le medesime, vogliono esser come basi di tutte l'altre istruzioni: e come parapetti del morale interior edificio: per difenderlo, nell'avanzarsi dell'età, dagli scandali, e dalle bestemmie, del secolo miscredente, e dissoluto. Altrimenti avrete un bell'esortargli alla Virtù, con tante ammonizioni, che gli tediano, e gli stordiscono senza frutto; qualunque volta il terror, e la speranza delle cose eterne, un vero amor delle buone massime, un vero zelo de'principi di Religione, non faccia ne' loro spiriti un po' di buon fondamento: onde all'affacciarsi poi, ad un Mondo pur troppo depravato nel vivere, e nel credere; ed al conoscere tanti nemici della vera Fede, quanti sono i seguaci d'un Mondo simile; possano star saldi nel primier Catechismo: senz'arrendersi alle lusinghe della vanità; alla forza de' mali esempi; all'abbaglio di certi argomenti, tanto più atti a sedurre la ragione, quanto più ordinati a secondar i dettami del senso: il quale della povera ragione è il tiranno dimestico, e lufinghiero, ed infaziabile. Ella è cosa, di verità, degna d'eterno biasimo, e d'eterno pianto, che nell'educazion de' fanciulli, in cui è pur anche costume, e natural istinto, d'affettar sollecitudine, e passione; si commetta nonpertanto un error sì pernicioso, una negligenza parricida, di contentarsi che i principali articoli, riguardanti l'Ultimo Fin dell'huomo, la verità d'una Sola Fede, l'infelicità del vizio, la brevità dell'human vivere; si sappiano da'essi senza sapersi: cioè per una semplice notazione, che facciasi de' medesimi nella lor memoria: senza che l'intelletto vi si profondi; ne la volontà vi s'inchini: com'un che ritenga le specie d'un carattere, senza capire il significato della scrittura: o pur come una gazza, o un papagallo, che non amano punto quel che dicono, perche ne pur conoscon di dire.

Quest'è la fatal origine, per cui poscia ad ogni soffio di fug-

suggestion contraria, disaman sì facilmente quelle dottrine; che di prima non hanno imparate coll'intelletto: e per conseguenza se pur l'hanno amate; l'hanno amate a caso, perche non han saputo di doverle amare. L'educazione d'un Cristiano, gli dee far conoscere, e penetrare, i pregi della Religione, a cui nasce per professarla: come un lume che mostri i fondamenti e'l' comodo, e la vaghezza della casa di cui si vvole far compra; in cui s'entra per abitarla. Tutte le cose rivelateci dalla Fede, fanno un si bel concerto, con quelle che suggerisconsi dalla ragione; e danno, e ricevono tanto lume, dalle sperienze della natural Filosofia, e da'principi della Morale; e s'accordano così bene, con la natura dell'animal ragionevole, con la libertà dell'arbitrio, co'dettami della coscienza; che ove di queste verità facciasi a buon ora, nell'anime ancor tenere de' fanciulli impression alta, e distinta; ele s'aggiunga un fedel ritratto della Religion Cattolica, e delle sue incomparabili prerogative; mo-Îtrando l'antichità della sua origine, l'immutabilità del suo essere, l'immensità delle sue vittorie; e quanto ella sia Sublime ne' dommi, Santa nelle leggi, Immacolata nel Culto, e nelle Profezie Veracissima, e ne'Miracoli Singolare, e ne' Martiri più ammirabile; egli è moralmente impossibile, che d'un cattolico allevato così, non si faccia un Campione del Cattolichismo: e che le porte d'abbisso, prevagliano contra una macchina sì ben fondata. Ma torno a dire, ch' egli è necessario fondarla così: perche essendo la nostra vna Religione, che non insegna le sole verità specolative, ma tiene scuola, e vvole la pratica delle morali; e per conseguenza. contradice alla carne; e muove guerra implacabile alle paffioni; nella qual guerra, che dall'uman genio depravato mal volontieri si soffre, è l'origine dell'eresia, e di tutte le miscredenze; se la stima della sua autorità, e di ciò ch' Ella dice, non radica nel cuor di chi comincia a seguirla, il rispet108 Capitolo II.

to e'l'ubbidienza, che le si devono; egli è evidentissimo il periglio di scuotere il suo giogo: e che predominando il senso, comincisi a creder male, per l'inclinazione di viver male.

XVIII. Escono sovente dalle bocche de fanciulli, proposizioni differentissime da quelle, che dovrebbon dire: onde s'argomenta, che nell'animo ritengano documenti all'in tutto lontani, da'que'che vi si dovrebbono imprimere. Qualè d'essi oggidì, da cui s'oda ripetere, ad istruzion di se medefimo, il falutevolissimo interrogatorio, insegnato da quel savio genitore al suo figlio; Chi su mai, che m'introdusse nel Mondo? Ed a qual fine son io venuto ad abitarvi? Qual è mai egli in questo sogiorno il mio esercizio? E qual in quest'esilio la mia quiete? Quando mi verrà comandato di mutare stanza? Ed a quale dovrò trasferirmi in lasciar questa? Come bramerò d'aver vissuto, quando cesserò di vivere? Di quali operazioni mi pentirò, e di quali sarò contento? (a) Inostri giovani non hanno, ne spirito, ne talento, da parlar così: perche da principio non vengono fermamente istrutti, nel credere, e nel discorrer così. Non assaporano il seme della vera selicità, nella speranza chiara, e pratica dell'altra vita: e perciò nel discernimento dell'altre verità, dipendenti da questa, s'abbagliano, e si confondono. I pensieri loro, e gli affetti, son come vapori crassi, e densi, che non sanno alzarsi da terra: i loro studi han principio basso, e meschinissima stesa: perche non si fondano fopra quelle tre basi, sopra le quali avrebbe a sorger la macchina d'ogni faggia, e cattolica istituzione, cioè a dire una gran fermezza nella Fede, un'alta stima delle cose eterne, ed unafincera rettitudine di cuore.

Ed ecco la funesta, e total cagione, per cui i studiosi, allevati con tal disordine, non han poi punto d'ordine ne loro studj. S'assannano nella ricerca delle scienze uma-

ne: e pensano che manchi loro il tempo, d'adempiere anche tal volta il precetto d'ascoltar una Messa; non che il consiglio di recitar una preghiera; o pur di leggere un libro spirituale: perche nell'avviargli allo studio, non è stata ne'loro animi radicata quella massima indispensabile, non doversi nell'acquisto delle lettere spendere tanto tempo, che non ce n'avanzi per attendere al negozio dell'eternità. Anzi all' avvenirsi alcuna siata in libri di divozione, se si degnano d' arrestarvisi; gli leggono per tutt'altro motivo: somigliando, anche con isvantaggio di paragone, que fornaciai, i quali nell' istesso tempo, in cui abbisognan di calore, non istanno davante al fuoco per iscaldarsi, ma per ministero d'una vil creta. Questa su la cagion delle risa, e dello scherno, in cui proruppe l'Autor delle Rissessioni sopra i difetti altrvi: allorche abbattutosi in un huomo secolare, il qual fi vantaua di non avere raccolta d'altri libri, che di fpirituali; e rimastone alla prima altamente edificato; sentì poi dirfi dal medefimo,con altretanto fcandalo fuo,che non gli leggea per altro fine, ne con altro studio, se non di considerarne la sublimità dello stile, e la purità della lingua: onde dalla lettura di tutto il Sagrofanto Vangelo, tradotto dal Latino, non avea cavato altro profitto, se non d'osservar, che il Traduttore, avea preso un vocabolo per un'altro. (b) Chiunque studia così, studia, e mette in pratica la vera maniera di perder tempo. Ma lo studioso prudente, e di faggia economia, che anzi in poco tempo vvol tesoreggiare molta sapienza; dee ad ogni giornata di studio, o pur almeno ad ogni coppia di giornate, far precedere qualche spazio d'orazion mentale. E chieggo l'orazion mentale: perche oltre agl'immensi avvantaggi ond'è seconda, per l'impression che sà delle verità eterne, nella mente umana; sacen-

<sup>(</sup>b) Reflex. Surles Defauf. d'autruy T. 2. P.34.

110 Capitolo II.

dosi appunto con la mente, ell' è la più atta a disporre quella potenza, in cui hanno a riseder le scienze, delle quali si va intraccia. Ne dee vergognarsi il mio imprenditor di studio, e d'osservar quel·preparamento, a combattere l'ignoranza, ed a guadagnar le dottrine, con cui Giulio Cesare, si disponea a sbaragliar gli eserciti, ed a conquistar le Provincie.

Media inter pralia semper, Stellarum, Calique plagis, Superisque vacavi. (c)



## LIBROL

C A P. III.

Degl' innumerabili vantaggi delle Lettere, si considera questo solo, di non ellervi stato, ò condizione alcuna, che da quelle non tragga frutto, e splendore.



## SOMMARIO

I.

Utto per opposito, di chi nel lodare d'un, picciol merito dice troppo; noi del troppo, che averemmo da dire, direm pochissimo.

II. Lettere, a tutti gli slati necessavic: ed a quegli più, a cui sembran men d'esserlo: come a dire a i Nobili, a i Ricchi, a Grandi, a i Guerrieri.

III. A i Nobili in prima, per lo spiccare, che sa maggiormente

in essi, che negli altri, sì l'ignoranza; e sì il sapere.

IV. E riuscire di sfregio le Virtù degli Antenati, senza le proprie. V. Coll'ignoranza rendersi ignobile la nobiltà medesima : coll

sapere nobilitarsi la ignobilità più vile.

VI. Tari cosa addivenir della ricchezza: il povero ornato di Lettere è ricco: il ricco mancante d'esse, è in deterior condizione del povero.

VII. Povero Letterato, porta tutte le ricchezze con seco: da non

potersi smarrire senza di lui.

VIII. Ricchezze non inutili al Letterato. Ma in confronto, meglio senza ricchezze le Lettere; che senza Lettere le maggiori ricchezze.

IX. Onori, e dignità, solite a poveri fruttarsi dalle Lettere.

X. Ricchi efaltati, disonorano, e sono disonorati dagli alti posti: poweri Letterati gli onorano nel wenire essi norati.

XI. Quanto a i Grandi convenienti, e necessarie le Lettere, si ri-

mette al da dirsene altrove.

XII. Esser salsissimo, pregiudicar le Lettere al militar coraggio: XIII. Convincendosi coll'induzione de' Monarchi, de' Duci, del-

le Republiche più famose : quegli essere stati valorosi più , che più Letterati

XIV. Tanto lungi, che le Lettere affievoliscano gli animi; che anzi nulla più gl' incoraggia del sapere: e niente gl' infralisce al paro dell' ignoranza.

XV. Si rimette al da pro-varsi in altro luogo, non solo i più valorosi escre stati per ordinario gran Letterati; anzi per questo

appunto esere stati sì valorosi, perche Letterati.

XVI. A tutte le altre condizioni, di fommo fregio le Lettere: per lo perfezionar che fanno l' huomo, in ciò ch' è proprio dell' huomo.

XVII. Onori da' maggiori Monarchi tributati a' Letterati:

XVIII. Eziandio doppo morte.

XIX. Si conchiude con l'applicazione dell'Impresa, proposta in fronte di questo Capo.

I. Con



1.

On massima tutta opposta di Qui cocoloro, che intraprendendo a noi polodare un suggetto, tutti intesi piroli;

a dirne quel più che possono, in suo vantaggio, non si pe Cigatemperano delle Iperboli e non riguardansi di dar nell' la: e porinverisimile, e nell'incredibile; purche aggrandiscano accennaquanto più poslano, e più che non poslono ancora, l' ti co'lsoargomento che trattano; e che poi trovisi un topo, ciò sno tra che dipinsero per elefante; e che venga ravvisato per fira i coatomo, ciò che descrissero per un alto Olimpo; poco ii del P. lor cale, e niun pensier pongono al gran pregiudicio, Cavaliecon ciò da ridondarne al sì mal encomiato suggetto; per lo infallibile negarglisi, che da quasi tutti si farà, al discoprirsi della falsa lode, anche della meritata, e dovtaglistutto io all'opposito di costoro, con aver per le mani un Argomento, d'immense lodi degno; pur dell'infinito che potrei dirne, quasi di un Pelago sterminato; appena ne darò ad assaggiare una stilla: a due riguardi: e del non fidarmi di adeguare con la cortezza del mio dire l'immensa degnità del suggetto; che, Trop114 Capitolo III.

Troppo infermo son io, tropp'alto il segno: e per volere, che il Lettore, o chi che sarà mai per applicarsi a gli studi, più assaissimo trovi, in prvova di quanto abbia io dettogliene, o saputo sargli sperare. Quindi trapassati in silenzio tutti que'capi, soliti ritoccarsi dagli altri, ove encomiaron le Lettere; a quest'unico io mi restringerò, (e questo medesimo scarsamente, e con volgar dettato,) Stato non esservi nel Mondo, che non tragga vantaggio, anzi a cui non sieno al sommo necessarie le Lettere: e quegli più, che men degli al-

tri paiono abbifognarne.

II. E primieramente, perche quanto concedon taluni, essere le Lettere necessarie a un plebeio, ad un nato poveramente, per avere co'l' mezzo di esse, con che indorare il suo sango, e di che soccorrere il suo bisogno; altrettanto contendono non abbisognare, e'n' parte ancora disdirsi, ad un Nobile, a un Ricco, ad un Principe, ad un Guerriero spezialmente a quess' ultimo; per l'ammollir che sanno e quasi sinervare il suo Marzial vigore gli studi, perciò di questi quattro stati spezialmente (ciò che agevol sia a venir poscia inteso generalmente degli altri, che minore, o niuna dissicoltà patiscono) io dimostrerò il sommo decoro che traggono, anzi l'indispensabile necessità, che tutti egualmente han delle lettere.

III. E cominciando dalla nobiltà, la simiglianza di Salustio (a) a me piacque sempre: Majorum Gloria posteris, quasi lumen est: nequè bona eorum, neque mala in occulto patitur: cioè
la chiarezza del sangue trassusa dagli antenati, esser
quasi un raggio di luce, propagato ne' posteri: che rischiara, e sanne vie più spiccare il pregio, o la desormità, delle loro virtù, e de' loro vizzi: nella guisa che sotto il sole, e
più si scorge la nerezza d'un carbone, e più solgora un prezioso carbonchio, di quel sarebbe tra l'ombre sosche. Anzi co-

me una brutta tacca in ricco drappo, è più sconcia; ed una gemma Legata in oro raddoppia la sua beltà; tutto al pari discorrete dell'ignoranza, o della Virtù, posta nel Nobile più risaltare, e dar nell'occhio il suo desorme, o il suo bello.

Compaia nel teatro un attore, che sostenga il Personaggio di Re: di Agamennone, di Cesare, o di Alessandro: tutto cinto di brunito acciajo, ed ammantato di porpora: corona d'oro in capo, scettro in pugno gemmato, alto coturno al pie, e traente lunghissimo strascico. Al vederlo, tutto il teatro ammutolisce; ed empiesi d'una riverente aspettanza, di ciò che dovrà uscire da tanta Maestà. Ma fe nel cominciar egli a favellare, in cambio delle gravi fentenze, e d'un real contegno, proromperà in isgarbato gesto, e cinguettando, in qualche ridicola scipitezza; quanto era stata più grande l'espettazione d'ogn'uno; maggiore sarà la derissione, lo scherno, le besse, i dileggiamenti, con che tutti lo rampogneranno e suilirannolo a gara. Tal fate ragione, dice il Principe della Romana eloquenza, di cui è questo discorso, che ne più ne meno e'avvenga il medesimo ad ogni Nobile ignorante, in qualunque sua degenerante azione: e se non odono al di fuori i motteggiamenti, e le besse, ciascuno buon testimonio esser puote, di quelle che a man piena gli tributa dentro il suo cuore. Ità si quis (b) in excelso loco, & magnis ac locupletibus copiis collocatur, fortunæ muneribus, & Nature commodis omnibus abundans; si virtutum, & artium, que Magistra virtutis sunt, egebit; quo magis cateris rebuserat copiosus, & illustris; eo vehementius derisus, & contemptus ex omni conventu Bonorum eiicietur. In una parola non perche abbia fortito il nascere da una porpora Imperiale, lascerà d'esser sempre un vile insetto la tarma: e tanto più vile, quanto entro più prezioso strato locata.

IV. Il dir poi, che a noi basta la virtù de 'nostri Antenati,

116 Capitolo III.

e un vero strapazzo della nostra medesima nobiltà: che tutta quant' è essendo germe della virtù, e senza essa per conseguenza mal potendosi conservares (per esser la conservazione, secondo il trito assioma una continuata produzione) sorza è, al mancare in noi della virtù, che s' infermi, e manchi la nobiltà, da quella tutta, ed unicamente prodotta. A questo per avventura miravano i figliuoli de' Re Malavari: nel recarsi a onta di por mano ne'paterni tesori, prima d'auergli raddoppiati, o molto almeno accresciutigli colla loro industria. (c) Se altrettanto i nostri nobili rimanessero perfuasi, che

Lo splendor della stirpe è dono vile

Del caso: che agl'indegni è spesso amico.

Quella che d'altrvi nasce è gloria umile;

Jgnobil nobiltà; Tesor mendico; (d)

E perciò si studiassero colle propie azioni, non indegni rendersi di quel chiaro sangue, che vantano; e non si vedrebbono oggidì tanti illustri cognomi, traditi da quegli stessi, che più pregiandosi d'esserne i principali rampolli, non che non aggiugnere colla loro virtù nuove glorie alle antiche; tutta colla loro viltà, e, quel che d'una tal madre è prole, col lor degenerante operare, la più chiara luce ne ossucano.

A' quali (al vederne gli alberi delle lor famiglie, diramati in tanti illustri ritratti, carichi, e quasi non reggenti, al peso delle infinite insegne di onori che vi pendono, e tutti si colmi di Eroi, ) verrebbe a me voglia d'applicare, e incidere a pie' degli stessi loro Alberi gentilizzi quell'Elogio appunto, che legghiamo aver posto Alessandro, al troseo da se innalzato, dopo la prima famosa rotta di Dario colà presso al Granico, Alexander (e) Thilippi, & Graci, prater Lacedemonios, de

Bar–

<sup>(</sup>c) Marc. Polo l. 3. c. 20. (d) Preti Gran Carlo.

<sup>(</sup>e) Plut. in Alex.

Libro I.

117

Barbaris Afraticis: Cioè, queste sono le insegne illustri, accumulate dalla tal Nobilissima Famiglia, suorche dal Signor ta-

le, che, non che contribuirvi, le offusca.

Tutto per opposito, dicea di se Cicerone, che bassissimamamente nato, ed esortato tal'ora dagli amici a cambiar cognome, intrepidamente rispondea, (e l'esito mostrò non bugiardo il presagio) Se Ciceronis nomen illustrius essetturum, quam esset Catonum, Catulorum, Scaurorum, illustrissimis tunc Romanorum familiis. Questa è vera Nobiltà, e vera chiarezza, ch'è legitimo rampollo della propria Uirtù:

Splenda la Luna in Ciel d'estrania luce,

Che il Sol sol per se riluce.

V. Ed ecco dal detto fin quì chiaro apparire, che non meno che coll'ignoranza fi rende ignobile la Nobiltà medefima,
co'l' saper si nobilità anche l'ignobiltà più vile:che è quello appunto che scrivea Seneca al suo Lucilio: (f) Bona mens omnibus
patet: omnes ad boc sumus Nobiles: nec reijeit quemquam Philosophia, nec eligit: omnibus lucet. Tatritius Socrates non suit: Cleanthes aquam traxit: & rigando bortulo loca-vit manus. Platonem non

accepit Nobilem Philosophia, sed fecit. &c.

VI. E pari cosa dirò della ricchezza. Il Povero ornato di Lettere è ricco: il Ricco povero di quelle, è in assai deterior condizione del povero. Al che provare non mi sarò forte su quel di Aristippo, consueto a sovente ripetere colà presso Laerzio, Satior (g) esse fieri mendicum, quam indostum: quod ille tantum pecuniis egeat, bic humanitate: potendosi per tal riguardo assonigliare i ricchi ignoranti, a que'palagi de Rè del Perù, che tutti ricoperti al di suori di grosse piastre d'argento, c rabescati nel di dentro d'oro, e di Smeraldi, avean poi le sossitite di vilissima paglia: (h) vomini vo' dire, in ogni

(f) Ep. 44.

<sup>(</sup>g) l 2. c. 8. (h) Cronic. del Perù cap. 44.

118 Capitolo III.

ogni lor parte migliori, suorche nel capo: e nelle cui preziosissime case, se s'imbattesse Diogene, non sì agevolmente troveria dove potere sputare: a meno dinon appigliarsi allo strano partito, da se in simile incontro praticato altre siate: che su scagliarlo in faccia del Padrone: per farlo (com' ei disse scusandos) nel luogo più vile, che in una, sì in tutte l'

altre parti preziosa abitanza, trovava. (i)

Non si tenga per me, dico, conto dell'Animo, e della sconcia deformità ch'è vedere un Mida con le orecchie d' afino, ele mani d'oro: (e quelle orecchie d'afino, non latenti come in Mida, ma tanto più visibili, e mostrvose, quanto trallo splendore di tante gemme, ) ed abbiasi per adesso mira alla sola ricchezza: Nihil ego moror ( dicea un Filosofo, a chi mostrandogli il ricchissimo Lampi Egineta, additava le molte navi, anzi intere flotte, e tutte onuste di preziosissime merci, ch'egli avea sul mare:) Nibil ego moror felicitatem de funibus pendentem. (k) E puossi applicare a tutti i beni di fortuna, che dati tutti dal caso, pur dal caso tanto dipendon tutti; che nulla sia più frequente a vedere di certe fortune, che, non che pendenti da una fune, fembravano anzi inchiodate soura salde basi di bronzo, pur esfersi al soffio d'ogni legger disastro naufragate in un' attimo, e più che di vetro state fossero, in minuta polve disciolte.

VII. Felici costoro, se tutti i lor poderi cambiar potuti avessero con quel solo, che solo stimava perche solo sempre con seco portar potea, il soprammentovato Aristippo: qualor navigando con parecchi suoi cittadini, e dalla tempesta sbattuto presso a Rodi, ricouratosi con esso loro nellacittà, tutti nudi, famelici, e mezzo morti; appena a' primi detti cominciò ad iscoprire Aristippo le ricche minie-

re

<sup>(</sup>i) Laert. in Diogene (K) Plut. a; opb. Lacon.

re del suo sapere a que'Barbari, che dapprima con assa dure maniere accolto l'aveano; che venne ed egli onoratone qual Nume, e in sua grazia tutti i suoi compagni vestiti, pasciuti, careggiati, regalati a dovizia: i quali, nel procinto poi di partire di ritorno alla Patria, richiedendo Aristippo (ch'era stato pregato da' Rodiotti a sermarsi alquanto, con istipendio grossissimo") se cosa volesse mandar dicendo a' suoi compatriotti? Nil aliud inquit, quam ut studeant shi buius modi parare opes, que naus fragio non pereant, sed simul

cum possidente enatent. (1)

Lo stesso Aristippo interrogato altra fiata, Qual divario tra il Dotto, el'Ignorante vi avesse? Mitte (rispose, al suo presente caso alludendo ) ad bomines ignotos nudos ambos, & videbis . ( m ) Ma prima di Aristippo, bene un tal divario conosciuto aveano gli Ateniesi, nel disporre a tal riguardo, con quella loro antichissima Legge, tanto perciò commendata da Vitruvio, che non tutti i figlivoli s'intendessero obbligati ad alimentar nella vecchiaja i cadenti lor Genitori: ma quegli foltanto, che per mezzo degli addottrinamenti ricevutine, fosser da essi stati prima arricchiti d'alcuna di queste imprezzabili possessioni, che non posson perire che insieme con noi. Oportet Athenienses laudari, quod non omnes Parentes cogunt a Liberis ali, sed tantum qui Liberos artibus erudissent. Omnia enim munera fortuna cum dantur, ab ea facillime adimuntur. Difciplina verò conjuncta cum animis, nullo tempore deficiunt, sed permament stabiliter ad summum exitum vita. (n)

VIII. Io non all'intutto mi fottoscrivo al parere di quel Crate Tebano, solito a dire, Philosopho nulla re opus esse coerentemente a qual detto, d'una buona somma, che a tal intento in un pubblico Banco depositata serbava, ordinò per

Te-

<sup>(1)</sup> Tiruv. Proen.lib. 5.

<sup>(</sup>m) Laer. l. 2. c. 8. (n) Viteuv. lib.6. Proen.

Testamento, che fosse data a'figlivoli, se fosser riusciti ignoranti; per non aversi a morir di fame: ma riuscendo Dotti, venisse distribuita alla Plebe. Quod indoctis opus effet pecunia, Philosophis nec opus, nec utile . (0) Non interamente, dico, a un tal parere io mi fottoscrivo: avvisando, a' Letterati pure far duopo qualche fortuna, da cui posson trarre molti vantaggi, etiandio in ordine alle medesime Lettere, secondo mostrerò altrove. Questo bensì, che io più ricche stimo le Lettere senza Ricchezze, che le Ricchezze senza Lettere: non intendendo ciò solo dell'animo, com'è per se evidente; ma in parte ancora delle stesse temporali dovizie: a cui se volessero i Letterati applicare, farebbero in breve maggiori progressi de' trassicanti più accorti: come comprovolloci col suo esempio Talete Milesio, a cui avendo non so chi rimproverata la sua povertà, per del bisogno, non dell'elezione figlivola; egli che col suo sapere, dalla costituzione dell'antecedente invernata, anche prima che a fiorir cominciassero gli vliveti, preveduta avea l'abbondanza d'olio, ch' esser dovea in quell'anno; per farlo ricredere, altro a far non ebbe, che prendere a fitto, col danaio, perciò fattosi imprestar dagli amici, la maggior parte degli vliveti dell'Agro Milesio: che con avergli renduto a più di cento per uno, in un anno solo maggiori dovizie gli fruttarono, di quel che avesse potuto un di lui men ricco di Lettere, guadagnarne in cent'altri. (p) Che se pur non succede di vedersimolti di questi esempi, egli avviene perche intesi a cose maggiori i Letterati, non così applicano a guadagnarsi ricchezze, a par di chi qual suo Nume le adora.

IX. Ed oh, che vasto campo mi si aprirebbe quì, se dalle ricchezze passar volessi agli onori (e questi ancora, giammai scompagnati da molte ricchezze) soliti dalle Lettere fruttarsi

ai lor

<sup>(0)</sup> Lacrt. lib. 6. c.5.

<sup>(</sup>P) Cic. primo de Divinitat. & Laert. lib. 6. in Thalete.

a i lor professori: con sollevargli alle mitre, alle toghe senatorie, alla presidenza de' consigli, alle dignità più eminenti, sì Ecclesiastiche, che Secolari, e sino a i supreni posti del Mondo; se il medesimo essere ciò su gli occhi di tutti, per non esservi luogo, ne tempo, che tutto di sì fatti spettacoli non ci mostri (e questo con tanta frequenza, che ormai più non si ammiri veder promossi i Letterati, tuttoche abbietti, e poveri, anzi si rimiri quel mostro, quel raro caso di vedergli pos-

posti) non mi obligasse à trappassarlo in silenzio.

X. A ciò mi sarà forse opposto, anche i ricchi con quell'asino d'oro, con che un Rè si fidava potere entrare in qualunque più munita Fortezza, aprirsi ben sovente la strada, se
non a tutti, a gran parte de' mentovati onori. Al che io rispondo, prima questo essere il divario tra un ricco ignorante,
e'l povero Letterato, che per un solo ricco, il quale dopo molto cercare, e posti in opera cento indegni artisizi, a stento vi
arrivi; cento sono i Letterati promossi, non che senza cercare, suggendo ancora, e sottraendosi tutta lor possa alle cariche: e ciò quanto alla disserenza di arrivarvi. Maggiore assai è la disserenza dopo essere giunti: il povero Letterato onora il posto, ed è vicendevolmente onorato dal posto: tutto per opposito il ricco ignorante, ed ei disonora il grado, che
sottene: ed assai più, per la desormità, ch'è vedere un' indegno esaltato, vien egli disonorato dal grado.

XI. Questa disferenza ben considerata, dal provar mi dissobbliga il terzo membro della mia proposizione: cioè, quanto a un Grande convengan le Lettere. Senza che, di questo particolare dovendo io di proposito trattare nel Capo sesto del seguente libro: ove a lungo dimostrerò quanto a un Principe, e per proprio decoro, e per la buona amministrazion dello stato, non che utili, sien necessarie le Lettere; perciò, convenendomi per altro quì, a cagione della soprabbondante materia, trar come a volo la penna; colà rimetto il

Q

122 Capitolo III.

Lettore. E per ora conchiudo con quel bellissimo detto di Giulio Secondo, esser le Lettere argento nelle persone ordinarie: oro poste ne' nobili: ma accompagnando i Principi, e le Maestà, gemme d'inestimabil valore: che vuol dire in un motto, tutti gli stati trar da quelle prositto, e splendore: ma tanto maggiormente, quanto più sublimi, ed eminenti ei saranno.

XII. Un folo stato è quello, a cui non che non necessarie, non che non utili, sembrano anzi esser le Lettere perniziose, e contrarie: ed è il militare: di cui è passato in oppenione di molti (ne saprei se per istravolta apprensione, o a intento più tosto di palpar la propria ignoranza) venirne e' pregiudicato dal molto sapere: per l'affievolir, che fanno le studiose speculazioni quel maschio, e cieco coraggio, che tanto bisogna alla guerra. Pure quanto mendace sia una tal calunnia, voluta addossarsi alle Lettere; e quanto la professione ancor militare, a pari di tutte le altre, resti da quelle, e decorata, & perfezionatane al sommo; già è stato oggimai da tanti mo-Arato, ed evidentemente convinto; che sia superfluo addurre quì, o le ragioni intrinseche dell'invigorir, che i libri fanno il coraggio, per ragion degli esempli, ed ammonimenti, e raffinar l'arte militare co' precetti, e stratagemmi, di che tutti son pieni: o ricorrere agli estrinseci argomenti dell' esperienza, che per l'induzione di tutt'i secoli, e tessendoci i cataloghi di tutti i più rinomati Duci, fa vederci, quegli per ordinario essere stati più valorosi, che più sapienti sono stati degli altri.

XIII. Se noi riguardiamo i Monarchi, un Ciro in Persia, un' Alessandro in Grecia, un Juba in Mauritania, nella Francia un Carlo Magno, nella Polonia un Cassimiro primo, nell'Vngheria un Mattia, e sopra tutto in Roma (oltre tanti Dottissimi insieme, e Ualorosissimi Imperadori, i Trajani, i Titi, i Marc' Aurelj, gli Alessandri Severi, i

Teo-

Teodosj,) buon testimonio di ciò potranno renderci i due primi Fondatori del Romano Impero, Giulio Cesare, ed Ottavio Augusto: dell'ultimo de'quali su detto, (e potea egualmente, se non a più forte ragione dirsi del primo)

Bellandi , fandique potens Augustus , Honorem Bis meret : ut geminet titulos , qui prelia Musis

Temperat: & Gethicum moderatur Apolline Martem.

(q). Se da' Monarchi scendiamo a' Capitanj più celebri, stenteremo noi a trovarne un singolarmente valoroso nell'armi, che non sosse stato al pari distinto in sapere. I Pericli, i Senosonti, i Temistocli, gli Epaminondi, propugnacoli della Grecia, i Scipioni, i Fabj, i Marcelli, i Luculli, chiari fregi della Romana bravura (per tacer di quegli dell'altre Regioni, di cui pari cosa sora agevolissimo poter mostrare) fan di ciò ampia prvova.

Se finalmente da'Monarchi, e da' Duci, passiamo a i Popoli, ed alle intere Nazioni; quando più fiori il valor Romano, se non quando più vi fioriron le Lettere? Equites Romani, Fù osservazione di Lipsio (r) Animi cultum assumebant, & mente, non manu solum, aspici volebant. Anzi che al consiglio, ed al sapere, più che alla bravura, ed al valore benche sì grande, de' Romani, venne attribuito l'aver po-

tuto trionfare della maggior parte del Mondo.

Infestas Gentes vicit Romana potestas , semper Consiliis : non semper vicerat Armis .

(s) La Grecia similmente finche sù erudita Regnò: e declinando in essa l'erudizione, e cultura delle scienze, declinouvi al medesimo passo il Dominio: sino all'aver l'uno, e l'altro interamente perduto. E senza riandare i secoli più rimoti, tal verità non si vede oggidì nella Francia, nell'Ollan-

Q 2 da,

<sup>(</sup>q) Auson. de Aug. Ep. 1.

<sup>(</sup>r) De Magnit. Rom. l. 4. c. 10. (s) Wipo in Paneg. ad Henr. 3.

124 Capitolo III.

da, e in altri stati più ò men storidi nel Militare, e nel Politico, a misura che più o manco vi son nel lor siore le belle Co-

gnizioni, e le Lettere?

XIV. Ne a quanto ho detto gioverà d'opporre il detto d' un Barbaro, qualor presa da' Goti, e saccheggiata Atene, fotto l'Impero di Claudio II., nel procinto di voler confegnare alle fiamme, per non saper essi che farne, i molti Libri di che quella Città tanto abbondava; un de'loro Duci alla rifoluzione di tutti gli altri fi oppose, altamente gridando, Maggior male agli Ateniesi non potersi fare, che lor lasciando quegli inutili arnesi, che co'loro oziosi trattenimenti, renduti gli avean fi molli, e disadatti al mestiere dell'Armi. Non vale dico oppormi ciò, che oltre il potere io risponder con altri, essere stata forse una tal rimostranza, ingegnosa invenzione d'uno ( di quali giammai non ne mancò in ogni sorta di Gente) che amando le Muse, specolò, a salvarne i vezzi, e' più pregiati gioielli, qual eran tanti libri dottissimi, questo sì pronto ripiego; (t) oltre il poter ciò rispondere; a questa oppositione del solo detro d'un Barbaro, opporrò io il parere d'un Popolo, non punto barbaro, ma coltissimo, ed avuto egualmente per valoroso che dotto: cioè degli Antichi Mitilinei, che ad avvilire i Popoli, che soggiogavano, ed a tenergli perpetuamente in volontario servaggio, Nullam eis aliam penam irrogabant, nisi ut ne liberos suos Literas edocerent. (u) E simil pena, soggiugne Eliano, essere stata per pubblica convenzione stabilita, contra tutti que'Popoli con esso loro confederatisi, che alla data Fede mancato avessero, Sociis desciscentibus hac erat imposita pæna, ut liberos suos non docerent Literas, neque Artes Liberales. (x)

E se tanto non basta', al parer d'una Savia Republica, e

<sup>(</sup>t) Mothe le Vayer. Tom. 14.

<sup>(</sup>u) Pausan in Boet.

<sup>(</sup>x) Eli. v.r. bift. 1.7. c.15.

d'inter i Popoli, quello di un Principe vi agiugnerò al pari sagace che prode, qual su Odoardo primo d'Inghilterra, il quale a sinervare tutto il coraggio degli Scoti, e a ridurgli in istato di non potere più scotere il duro giogo della servitù da se loro imposto, a questo spediente, dopo sperimentati vani tutti gli altri, si appigliò per ultimo, che bello sia udirlo colle stese parole d'Ettore Boezio (y) Subasta Scotia, Historias Omnes Scotorum, omnia Sacrarum untà, & prophanarum rerum volumina, concremari vivique pracepit, magna decreta pena qui praceptum contempsissent. Quotquot vero eruditionis erant usquam nomine clari Oxonium relegavit; ne illorum institutione effesti Sapientiores jugum reiicerent. E vi sia quì poi chiosi negarmi, non che non ostare al Marzial vigore le Lettere, anzi nulla esservi più a nutrirlo, e a somentarlo valevole?

A questo forse alluder volle quel samoso Re Alsonso d'Aragona (il più invitto, e degno Principe per detto di Lipsio, che dopo Carlo Magno avesse regnato in Europa) nel sarsi portare avanti per sua Insegna reale un Libro; a denotare, dalle sue istruzioni, e consigli, più che dal proprio valore, riconoscer egli tutti i buoni riuscimenti, o delle vittorie in Guerra, o della retta amministrazione in Pace. Questo è quell' Alsonso, che dicea, essergli più caro un buon Libro, che tutti i suoi Tesori, che tutti volentieri avvia cambiati per esso: e che la Sacra Bibbia con tutte le sue Chiose non men di quattordici volte attentamente riletta avea: ed alla fine richiesto, che cosa avesse dal si continuo esser su i libri appreso? Arma, rispose, & Armorum Jura?

XV. Ne io mai più la finirei. se tutto addur volessi ciò, che sa in prvova d'una tal verità. Mi rapporto a ciò, che sarò per dirne altrove (z) ove spero sar toccare con mano, Non solo i più valorosi Guerrieri essere stati gran Letterati; anzi

per

<sup>(</sup>y) Lib. 14. Hift. Scot. (z) Lib. 11. cap. 6.

per questo appunto essere stati si valorosi, ed aver potute

trarre tante gloriose Imprese a fine, perche Letterati.

XVI. Mostrato di questi Quattro stati ( che pur sembravano i meno abbisognarne di tutti ) la necessità somma che tengono delle Lettere; non credo possa restarvi chi degli altri possa più dubitare, senza che io prima dubiti di lui, o che ei sia meno che vomo, o che non sappia almeno qual e' sia il principale pregio dell'Vomo, che tutto consiste nella cultura, ed ornamento dell'Animo. Ciò che è tanto evidente, quanto non è chi possa negare, in tutti gli altri pregi, non restar l'Vomo di lunga mano inferiore alle bestie. In grandezza di Corpo, è duopo ch'ei la ceda agli Elefanti: in gagliardia di forza a un Bue: in isueltezza di membra a un Giumento, ad un'Aquila: in lunghezza di vita ad un Cervo, ad un Corvo: in abbifognare di poco ad una Zanzara, ad un Acaro: e così discorrendo si vada di tutte le altre doti del corpo. Vna fola cofa, diceva Marco Tullio, il Parlare, ed a più forte verità, io dirò la Ragione, e ciò che della Ragione è l'anima la Dottrina, è quella per cui l'Vomo è superiore alle bestie, e a se stesso: Quare praclarum quoddam mihi videtur adeptus is , qui qua in re Homines bestiis prastant , ea in re ipse hominibus antecellat. (a)

XVII. E quindi per questa superiorità appunto, che dà il sapere ad un'Vomo sovra l'altr'Vomo, vedutisi (non ostante l'umana superbia, massime ove fiancheggiata venga dal potere, e dalla forza) i primi Principi del Mondo, e gli. Arbitri della Terra, trattare con tal rispetto, e venerazione con chi più di lor sapea, che nulla più satto avriano s'eglino fossero stati i sudditi, e quegli i Sourani. A tal riguardo ora un Re Fraote ceder vedutosi ad Apollonio il suo medesimo Trono, consessando aver la sapienza non so che più regale del regale scettro medesimo: ora un Giuliano Augusto

sbal-

<sup>(</sup>a) Lib. 1. de invent.

sbalzare dal foglio, per farsi incontro a Massimo, chiamandolo suo Signore: ora un Alessandro Magno portarsi a trovar Diogene sin nella sua botte, non isdegnando aspettare dell'ore intere per venire ammesso alla sua vdienza: ora un Re Dionigi, per quanto tiranno, sar da carrettiere, per condurre quasi in trionso Platone: egareggiando co'Principi le Republiche, giunti gli Ateniesi a tal segno di venerazione verso il saper di Zenone, che non contenti di averlo onorato con istatua di bronzo, e corona d'oro in capo, arrivarono, per trattarlo pienamente da Re, sino a consegnargli le chiavi medesime della loro, si per altro gelosamente custodita Città: come distesamente nella di lui vita narra Laer-

zio. (b)

XVIII. Ne si estinse già, come di tutte le altre Maestà addiviene, colla morte questo sommo rispetto professato da' Grandi al sapere. Morti che suro gli Vomini scienziati, il Nome immortal che lasciarono se' trapassar nelle lor ceneri la venerazione dianzi tributata alla loro Dottrina. E quindi poscia distruggendo Tebe Alessandro, contra cui pur avea sì forti titoli d'essere altamente crucciato, ebbe tanto lume da rattemperare il bollore dell'ira, fino a dar ordine che non si offendesse la Casa, ne la Famiglia di Pindaro. Ma con più generofità i Lacedemoni, non alla Cafa folo di Pindaro, ma a tutta Tebe perdonarono, devastato il rimanente della Beozia, pel merito d'un Cittadino sì illustre. Come pur con Atene, a riguardo di tanti Dotti, che avean fortiti in essa i Natali, leggiamo essersi praticato, prima da Alessandro, poscia da Silla, che si protestò di perdonare a gli Ateniesi vivi per solo amore de'morti. Infomma, ciò che fù detto di un Arabo, Questo essere il divario tra l'Ignorante, e'l Letterato, che la dove l'Ignorante è morto mentre ancor vive, vive il Letterato ancor dopo morte; dirò io per non dispari ragione, Più venire

128 Capitolo III.

nire onorata la Dottrina tralle sue ceneri, che non tralle sue maggiori pompe, e ricchezze, e grandezze, e fre-

gi, l'Ignoranza regnante:

XIX. Rissessione, che tra le moltissime Imprese allusive degl'infiniti vantaggi che portan seco le Lettere, diè a me stimolo di appigliarmi a quest'vna, di considerare il Letterato tralle caliginose tenebre dell'obblio, che tutto asconde, qual Risplendente Vccello, che solgora, Malgrado della notte omberosale scuraciò che tra gl'innumerabili vanti delle Lettere non dee annoverassi per l'ultimo. Ma io di questo, e di tutti gli altri taccio per ora (dico per ora, perche tornerà sorse concio di ricordarne più d'uno, in altri luoghi di questa stess'Opra) per passare a considerarne nel Capo seguente uno il meno considerato de gli altri, ma che fa la maggiore impressione in me; cioè, La gran Felicità dello studio in se stesso, anche prescindendo da tutti que Vantaggi, che recan seco le Lettere.



## LIBROI.

CAP. IV.

Felicità, e Frutti dello Studio in se stesso, e prescindendo da tutti que Vantaggi, che recan seco le Lettere.



## SOMMARIOA

I. II.

Elicità grande dello Studioso nel contemplare in riposo gli altrui disturbi.

Egli solo in questo gran Teatro del Mondo la fa da Spettatore, tutti gli altri da Attori, anche Trincipi sommi.

III. Gran diletto, ch'è difcorrer contemplando fenza muoversi il

130

corpo, tutte le Regioni, tutt'i Secoli, la Natura, i Cieli, tutto lo Scibile.

IV. Questo diletto maggiore in chi più sà.

V. Piacer Sommo della Contemplazione, e comprensione del vero.

VI. Studioso quanto più solitario, meglio accompagnato.

VII. E tanto piu Felice.

VIII. Tutto per opposito l'Ignorante, infelice se solo, e peggio se accompagnato.

IX. Non perciò men felice lo studioso, perche men felice ei creduto.

X. Studioso arriva alla wera Felicità per la più corta, colla non curanza, e col disprezzo del tutto.

XI. Acquisto del sapere che si sà collo studio, più saporito quasi del

medesimo saper posseduto .

XII. Gran diletto prvovasi nella Composizione d'un Libro .

XIII. Tal'è il godimento dello studio, che ridonda in non piccolo giovamento exiandio del corpo.

XIV. Piacer dello studio ci rende alle punture insensibili delle avver-

sità più mordaci .

XV. Vtilissimo lo studio a'Particolari, ed al Pubblico, per lo distrar che fa dalle scelleratezze, e da Vizzj.

XVI. Gran bene dello studio, nel tenerci lontani dal male.

XVII.Ciò che principalmente opera con tenerci lontani dall'Ozio, ed innamorarci di Oggetti più degni.

XVIII. Essendo ciò vero contra tutti i vizzi, di niuno si avvera sì, quanto contra quello del senso.

XIX. Spiegato questo colla favola della Cetra d'Orseo, sì poderosa

contra le Sirene .

XX. E coll'altra dell'Arco di Cupido di niun potere contra le

Muse.

XXI. Non esserui studio sì astratto, che vada rimoto da qualunque; exiandio temporale, prositto.

XXII.Collo scoprimento della Calamita, e de Satelliti di Giove, si spiega, Non potersi dare studio a prima vista si inutile tile, che non possa in un istante fruttarci vantaggi immensi.

XXIII. Finalmente, tanti essere i wantaggi dello studio considerato in se stesso, che non sol prescindendo da tutti gli altri wantaggi; ma supponendo per certo, che mai altro frutto non awesse lo studioso a ritrar da suoi studi, che quest' wnico d'awere studiato; rimanerne e' con ciò di tutte le sue fatiche sopprabbondantemente pagato.



. Depleted to Grape





I.

Cipione il minore Affricano (quel medefimo, che poscia con la defolazion di Cartagine, ridusse a

nulla quell'antica famosa Republica) ito per non so quali pubblici affari da Masinissa Re di Numidia, e imbattutosi in tempo, che l'esercito di questo Re s'abboccava in fiera zuffa con quello de'Cartaginesi comandati da Asdrubale, si fermò egli a mirar da un rialto il conflitto: con tal suo piacere, ch'indi impoi fino che visse, su sovente uso dire, Non aver egli mai in sua vita gustato un pari diletto, di quell'avere in tutta sua quiete, e sicuro, potuto essere spettatore del raffrontarsi, e tenzonare di sopra a ben Centodiecimila Guerrieri, con quel tumulto, e fracasso ch'è consueto d'una tale azione: che pur egli in tutto riposo, e tranquillo, a suo bell'agio mirata avea. Veduta si rara, che a due soli innanzi alui, e questi Numi sommi del Cielo, era sortito una simigliante goderne, a tempo della Guerra Trojana, a Giove in Ida, e a Nettuno in Samotracia: sue precise parole presso Appiano, che così nelle sue Guerre Cartaginesi, questo fatto conchiude.

Ma

134 Capitolo IV.

Ma con buona licenza di Scipione, a Nettuno, ed a Giove ben potea egli in questo, accompagnar per mio avviso, qualunque studioso, che stando sicuro, e quieto nel suo gabinetto, ragguardatore si rende non d'una, o d'un altra battaglia (ch'egli ad una occhiata scorge meglio descritte su i libri, che se mirassele ne campi di Marte) ma di tutte l'altre vmane burrasche, e nausragj: riscotendo quel medesimo tributo di tranquillità, e di pace da tutti i sullunari accidenti, che si ritrae da quel

Neptunum procul, a terra spectare furentem.

II. Giusta la bellissima simiglianza di Pittagora, consueto d'agguagliar l'uman vivere ad una Fiera, ove altri accorrono per vendere, altri per comperare; e però tutti pieni di sollecitudini, e cure noiose; solo il Filosofo viene per contemplare : e però qualumque riuscimento e' sortiscano le compere, e le vendite degli altri, sempr'egli ugualmente tranquillo. Altri questo Mondo a un gran Teatro prareggiarono, in cui tutti fanno da Attori, diversi Personaggi rappresentando, secondo la diversità delle loro condizioni, e professioni, e accidenti, e fortune. I soli Sapienti la fanno da spettatori assis, e tranquilli: prendendo piacere dalle varie o Commedie, o Tragedie, che rappresentan tutti, anche Re', e' primi Monarchi del Mondo. Ed a tale spettacolo,0 (pur io esclamerò ) O quanta voluptate implendus est animus, ex alienorum errorum tumultu contemplanti quietem suam! (c) Oh la qual dolce cosa ell'è, non concepibile se non da chi la prvova, far questo raro contrapposto degli altrui disturbi con la fua tranquillità, e delle altrui tempeste con la sua stabil calma!

Suawe mari magno turbantibus aquora ventis, E terra magnum alterius spectare laborem: Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas, Sed quibus ipse malis careas quia cernere suave est (d) Libro I.

135

III. Ma io per ora vo'che prescindiamo dagli altrui disturbi, che per quanto soavi, contrapposti alla nostra quiete; pure comunque, ed a qualunque fine mirati, a chi ha cuor d'vomo in petto, non possono non riuscir dispiacevoli: vo' che consideriamo lo studioso, contemplatore di più grati spettacoli. Per cui mirare non ha egli bisogno di quella camera, fosse di vetro, fosse di pietra specolare, da un certo Firmo per maniera congegnata, che riflettendo al didentro, quanto fuor succedea, porgeva a lui il comodo di contemplare a suo bel diletto, assiso, e giacente, quanto facean tutti coloro, che intorno passando aggiravansi: ciò che a grand'argomento d'un piacer sommo a noi lasciò Vopisco descritto. Ma che ha che fare, dich'io, il piacer di mirare i muti gesti di alcuni pochi passaggieri senza più; con quello scorgere per minuto le azioni, sentir leparole, penetrare i pensieri di tanti vomini segnalati, che a noi vengon descritti su'libri? con quell'arrivare, senza punto muoversi, a' più rimoti confini dell'vniverso? qui i progressi, e' periodi di tutti i Regni, di tutte le Monarchie mirando; ivi tutti i Trionfi del Campidoglio, tutti gli spettacoli de' Givochi Olimpici: ora, ove sia in piacer dello studioso, ne'gabinetti de'Principi a discutervi i lor disegni, le loro operazioni, innoltrandosi: ora intervenendo ne'Configli piu arcani, a fentirvi, e a censurarvi i pareri: ora portandosi alla Stoa, dalla Stoa passando all'Accademia, indi al Peripato, a udirvi le altercazioni d'un Zenone, d'un Platone, di un' Aristotile, e di tanti altri Vomini impareggiabili: con entrar tra loro giudice a darvi la deffinitiva sentenza: altre volte a ragguardare affacciandosi tanti naufragi, ma senza suo rischio: tanti combattimenti, ma fenza timore: tante remote Regioni, ma senza stanchezza. Senza stanchezza dissi, perche senza muoversi un passo solo, e stando nel centro de' suoi studi immoto, come pre136 Capitolo IV.

sente, l'immensa circonferenza egli scorre di tutti i spazi, di

tutti i tempi, di tutto lo scibile.

Io sò bene non potere, al muoversi camminando i piedi. star fermo il capo: anzi sò bene, che a mirar più per minuto, ogni qualvolta il fuol calcato, com'è l'ordinario della terrestre superficie, tenda al convesso, maggior cammino far sempre il capo, che non fanno i piedi, per ragione della maggior circonferenza descritta. Tantoche, a conto fatto, vn che circondasse tutta la Terra, verrebbe ad aver camminato ventitre miglia di vantaggio col capo che non co' piedi: come dalla supposta periferia di ambi i cerchi, e della regola d'Archimede a rinvergar d'ogni cerchio il suo vero diametro, si convince per indubitato. Ma che bella cosa è che stando fermi i pie', e fermo il capo ancora, e tutto il corpo immobile, non che senza stancarsi, e senza agitarsi punto, anzi riposando, e nella sì dolce contemplazion delle cose deliziandosi, potere ora scorrere tutta la Terra colla Geografia : or l'Universo tutto colla Cosmografia : or colla Cronologia innoltrarsi ne' più cupi recessi de' secoli più rimoti: colla Filosofia internarsi nell'essere delle cose più occulte: coll'Astronomia a misurare a palmo a palmo i moti degli Astri: colla Teologia finalmente, sormontando i Cieli, sorpassando le stelle, penetrando l'Empireo, e sorvolando tutt'i Chori degli Angeli, innoltrarsi fino alla contemplazione dell'adorabile Divinità medesima? E pure questi sono que'salti immensi, che stando fermo col corpo. e nel suo ritiro come seppelliti, dà a tutt'ore, ed ove più gli sia in grado lo studioso:

IV. E questo con quel suo piacere, che non è capevol di concepire, chi non ha occhi al paro purgati de'ssuoi, per iscorgere ciò che quegli comprende nella persetta penetrazion delle cose. Non veggiam noi quanto maggior piacere prende un perito di Pittura, o d'Architettura nell'affissarsi in un degno quadro, o bene inteso edifizio, in cui mille grazie egli scorge, mille finezze, che tutte rimangon celate a un occhio imperito, che non s'innoltra più adentro di quel che sia la prima sourafaccia del solo materiale dell' Opera? Altrettanto un orecchio intendente di Musica, quanto più d'un orecchio affatto ignorante, e sconcertato, riman egli rapito da una ben concertata armonia, in cui il meno che e'confidera si è il materiale del suono, a fronte delle finezze dell'arte, che tanto più dolcemente il dileticano? E per si fatta maniera vuolsi egli andar discorrendo di una mente rassinata dagli studi, qual esser debbia il suo piacer sommo, inesprimibile, ed incomprensibile, a chi, e da chi nol pruovi, nell'abbattersi dovunque ella volga lo sguardo in mille prodigj, in mille rarità, in mille strani esfetti, in mille cause occulte, e portentofi artifizzi, che a gara spiccano in tutte l'opere anche minime della Natura : e per cui quanto gl'ignoranti non hanno occhi a vedere; altrettanto una mente perspicace ne resta rapita, e come suori di se dolcemente assorbita in un pelago di maraviglia.

V. Che se la sì dolce cosa ell'è, ammirar quelle cause, che non si comprendono, che sarà scoprir quelle verità che tanto cercansi, e che son l'unico obbietto del nostro Intelletto? Ci dichiari ciò chi ha presa mai pruova di qual piacere ei sia, vedere nella caccia levar dal segugio una preda, ch' erasi lungamente tracciata, e molto più vederla dopo lunga corsa raggiugnere, e sermar dal Leuriere. E pure che han da fare le caccie delle belue, con quella tanto più nobile, e per conseguenza tanto dilettevole più, ove riesca raggiugnere alcuna di quelle presisse prede, che san parte di quel vero, alla cui traccia, senza mai posarsi corre, ed anela qualunque vmano intelletto? Per me un tal piacere io questo reputo, che non credo aueste pari il Colombo, quando dapprima gli venne discoverto il nuovo Mondo: mercè del riu-

scire ad una mente veritieramente amatrice del vero, più caro qualunque acquisto intellettuale, di tutti i Tesori che siensi
mai ricavati dall'une, e dall'altre Indie pe'l' figurarsi ch'ella
fa, e giustamente di possedere più il Mondo con le sue comprensioni del vero, di quegli stessi, che per opra dell'armin'

hanno acquistato il materiale Dominio.

VI. Ne mi si stia quì ad opporre, quasi un veleno, che tutte le annoverate Felicità è per se bastevole ad attossicare, quella solitudine, con cui gli studiosi prima ancor di morire, una uita menano di mezzo sepolti: sottratti a tutti que'dolci piaceri, che all'vomo animal focievole dal conversare principalmente provengono; che io non negando questa convenienza, del conversare inchicche nato sia animal discorsivo, negherò assolutamente di quella poter mancare la folitudine di chi studia: quì potendo principalmente aver luogo quel Numquam minus solus, qu'am cum solus. E diremo noi solitario quel vivere, che tutto quant'è, è un non mai interrotto discorso, ora con tanti grand' vomini, che i Libri a noi rendon presenti ( que'Libri di cui diceva l'Imperador Marc' Aurelio, che preferito avrebbe di trovarsene circondato in una sepoltura, al ritrovarsi accerchiato dagl'ignoranti nel più giocondo banchetto) ed oracon se medesimo : cosa si dolce, che, quando altro vantaggio non fruttasse lo studio, questo solo saria per se bastantissimo: Hinc rogatus Antisthenes quid utilitatis ex Philosophiæ hausisset studio? Ut mecum inquit, loqui, seù vivere possim: (e) Troppo essendo egli il gran vantaggio quell'aver tanta ricchezza di Luce in se stesso, che non soggiacciasi al bisogno di avere a mendicarne al di fuori qualche scarsa scintilla : con pericolo d'incontrare in cambio dell'ambita Luce tenebre più folte: come sovente nelle conversazioni addiviene. VII. E' propio degl'ignoranti quel non saper patire, ne'

trattenersi a discorrere con seco stessi: Turbam rerum, bominumque desiderant qui se pati nesciunt. (f) Ed a questa turba. dirò io, quante son le torbidezze, e gl'infiniti disturbi e di anima e di corpo, che van' sovente connessi? da'quali tutti è libera la solitudine di chi studia, che gode tutti i vantaggi, e assai maggiori, senza le solite torbidezze del conversare, e non che senza le solite torbidezze, anzi con rintuzzarsi in essa, quasi in saldo scudo di bronzo le più acute saette di tutti que' disturbi, che inseparabili sono dall' uman vivere : le quali (com'è solito di chi dorme feriar dalle sue cure noiose ) assorbito egli dalle sue dolci contemplazioni, punto non sente. Seneca confinato in Corfica dall'Imperador Claudio descrive quel suo dimoro per sì solitario, che ivi altro non era, che Exul, & Exilium. E pure datemi, dirò io, uno Studioso in cotale stato, non sarà egli giammai così felice, quanto nell' esilio, accompagnato da se solo, e dalle sue dolci applicazioni.

Or quanto più che io allo Studioso non vieto la conversazione, anzi gliela concedo tanto più godevole, quanto più si gode un conversar moderato di un troppo lungo, che a guisa del cibo preso in gran copia ristucca, e nausea? senza che, la solitudine stessa, che rende il conversar più godevole, il rende altresì più prosittevole, e in uno più dolce a gli altri ancora: non potendosi a meno, che menti use a raccorre dal siore de'Libri il più prelibato, e'l più scelto, accozzandosi poscia fra loro, quali Api ingegnose, non sparga-

no una all'altra torrenti di mele.

VIII. Tutto all'opposito di ciò che succede all'ignorante, inselice se solo, e peggio se accompagnato: inselice se solo; perche Otium sine Literis mors est, & bominis vivis sepultura: (g) non essendovi peggior deservo, che d'una mente tutta in-

<sup>(</sup>f) Sen. praf. l. 4. nat. qu. (g) Sen. ep. 82.

colta, esterile d'ogni bella cognizione: ciò che rende l'ignorante intorerabile a se medesimo, per non poter dare un occhiata al suo interno, senza trovarsi smarrito, quasi nel mezzo di un orrido, e tetro deserto. Ond'è, che trovandosi infelice solo, corre allo ssogo della conversazione, ma si truova peggio accompagnato; perche l'ignoranza rendel' oggetto dell'altrui scherni, e derissioni: e però di lui in tale stato sù detto, che suggendo dall'Arabia Deserta, incontra nella Petrea: trovando per tutto materia di mortissicazione, e dispiacenza. Solo il Letterato sta sempre nella Felice: se solo, godendola dentro se stesso, se accompagnato, facendola eziandio godere a gli altri, per le fragranze che esala di tante belle, e peregrine notizie, di che tutto è pieno.

IX: Ne perche gli odori, coll'uso troppo frequente meno si sentono ( onde su il dirsi da colui, esser gli Onori come gli Odori, che coll'assuefazione lascian d'esser sensibili a chi continuo gli porta indosso ) avverrà che lo Studioso meno la felicità e senta, e goda, della sua cara, e coltivata solitudine: a fomiglianza di quel Filosofo, riferito da Salviano, (h) che menata fua vita tra mille cure, e noiofi penfieri involta, folo aver vissuto si riputava quegli ultimi sett'anni, in cui, rinunziato ogni altro affare, avea potuto solo attendere a se medefimo: laonde fe' incidere ful fuo sepolero, Jacet bic bomo, qui septuaginta annos natus, septem tantummodo annos vixit. Lo Studioso altresì, prima ancor di morire, mentre se ne sta tra' suoi studi in apparenza seppellito, schernendo i giudizzi di chi lo chiama, o ipocondriaco, o dappoco, darà il buon prò alla sua felicità con quel Distico, che presenterà scritto a gran cifre sull'uscio del suo ritiro beato,

> Pars ego sim Plebis, nullo conspectus Honore: Dummodo sim Dominus temporis ipse mei.

I giudizzi del volgo, che non mirano che cogli occhi del

Libro I.

141

fenso, credono realmente, qual ella appare scema la Luna presso al Novilunio, non ostante che mai ella, non vada più ricca di luce; per participare allora tanto più da presso i raggi solari, quanto si stende l'intero Diametro di tutto il suo Cielo: di che tutto l'opposito accade nella sua opposizione col Sole, quando vien chiamata piena, e pure allora men vivamente ella splende. Ma che importa alla Luna qual giudizio di lei altri formi? Non però sarà ella scema, perche scema venga chiamata. Ne sarà men selice lo Studioso, perche men selice altri il creda, a cagione di quella sua ritiratezza, Figlia, e Madre in un punto di quel generoso disprezzo, che per la più breve alla vera Felicità ci mena:

X. Confiltendo quelta, non tanto nell'ottenere ciò che noi desideriamo, quanto nel non desiderare ciò, che non è facile d'ottenere. Imperocche, come bene avverton gli Altoronomi, nulla, quanto all'effetto, differire, o che il Sole si giri intorno alla Terra,o che la Terra fi aggiri intorno del Sole:nell' uno e nell'altro filtema, sempre uguale essendo il venirne la Terra illuminata mai sempre ad una stessa maniera dal sole; altresì quanto al conseguire il fine della felicità pretesa poco importa, o che noi otteniamo tutto ciò che possiamo bramare, o che nulla bramiamo di ciò che non possiam' ottenere: con questo divario, che quanto è agevole il nulla bramare, altrettanto è disficile, anzi è impossibile il tutto ottenere. Contemnere omnia aliquis potest, omnia habere non potest. (i) Laonde sicome a ragione ripresa venne l'ignoranza del Volgo, che va cercando in regioni remote, e nell'une e nell'altr' Indie, que' rimedj, che a lui abbondano ne' suoi orti domestici ; sarà egli riprensibile al pari quell' andar tracciando la felicità fuori di noi, ne' comandi, nelle ricchezze, ne' piaceri, ch' è si facile a trouare dentro a noi stessi. Ma quanto più dannabile e' faria, fe taluno gisse lontan cercando que' rimedi,

di cui quanto è certo trovarsi nel suo podere, altrettanto sapesse per infallibile non trovarsene altrove? che è quello appunto che dicevamo or ora, Contemnere omnia aliquis potest, omnia habere non potest : Cioè quanto è da insano agognar la felicità per la lunghissima, e non praticabile via del conseguimento del tutto; altrettanto è da prudente, e speditillimo il giugnervi, per la noncuranza, e per lo disprezzo del tutto .

XI. Ma rimettendoci a filo da questa non inutile digressione ( per cui non pretendo io già obbligare ogni Amator dello studio a pensieri sì astratti, anzi che in parte ho io già mostrato, e'n parte ancor mostrerò, gli Onori, e le Dignità correr più volentieri dietro al Letterato, che fuggele, che lasciarsi raggiugnere dall'ignorante che seguale) e tornando alle Felicità godute dallo Studioso; sembra a voi forse picciola quella, che partorita viene dall'osservare i cotidiani progressi del suo medesimo studio; o che sia inteso all'ornamento dell'animo proprio, colle rare cognizioni che acquista; o che all'addottrinamento degli altri, co' dotti libri che medita? Non la stimava già picciola Seneca, anzi che sembrava a lui maggiore di qualunque maggior piacere che possa trarsi dal medesimo conseguimento dell'opera già compiuta. Ciò che nella Nona Epiltola egli studiossi d'esprimere, col maggior diletto che il Pittor prvova nel dipignere, che nell'avere dipinto. Artifici jucundius est pingere, quam pinxisse. Del che assegnando il perche, soggiugne, Illa enim in opere suo occupata solicitudo, ingens oblectamentum babet in ipsa occupatione. E se di questo stesso perche, ancor desideraste il perche, eccolo dopo l'opera Iam fructu Artis sue fruitur; Ma nell' opera Ipsa fruebatur Arte cum pingeret : Ciò che molto più si avvera dello Studioso, i frutti della cui opera, tutti son'opera della sua mente: noncosì del Pittore che tanto dipende dalla fermezza della fua mano, dalla bonLibro I.

143

tà de colori, e della tela, e da moltiffimi altri requifiti

XII. Or se tanto è il contento d'un Genitore esser chiamato Padre d'un Illustre Figlivolo, che Pipino a suo gran titolo d'onore ascriveva esser Padre di Carlo Magno, e di Alessandro pur Magno il Macedone Filippo; postoche l' uno, e l'altro non ancora Magni che in sola speranza; e postoche ad vna tal magnitudine sì poco avesser eglino col generargli influito; qual sarà la contentezza d'uno Studioso, nel riflettere ad ogni linea che stende, che verrà chiamato Padre, e quasi Creatore d'un dotto Libro, che quanto ha di pregiato e stimabile, tutto è unico influsso del proprio ingegno! Estato dell'usignuolo osservato, nota S. Ambrogio (k) non mai più dolcemente cantare, che nel tempo, in cui alleva i suoi figlivolini : per la maggior premura, interpretano alcuni, di bene ammaestrarli, o forse più tosto, per lo gran diletto, che prvova di vedere crescer la prole, in cui conservarsi spera, ancor dopo morte. Ma che ha cio che fare con quella Immortalità tanto e più nobile, e piu verace, che da' parti della sua mente attende lo Studioso?

Se è tale il piacer della Gloria, che a qualunque più afpra cosa ella si attacchi, eziandio alla morte, la morte medesima s'ama, e divien bella, come tutto di vediamo nel mestier della guerra; qual sarà la Felicità di chi senza pericoli, senza terrore, senza sospetto di venir da chi l'insidia sorpreso, può con una vita tutta quieta, amena, e dilettosa, sabbricarsi studiando una gloria immortale? Tanto più che nel mestier della guerra i soldati rade siate, e i Capitani non sempre hanno chi gli osservi, e dia alle loro azioni i giusti caratti di quella stima, che a costo di tanti rischi, e pati-

menti si son mercata l'anzi che succède non raro, o per le salse voci della sama, o per le salse arti degl'infami scrittori, rimanerne, non che offuscate, dipinte a roverscio le più illustri lor geste. Ma non ha che temere lo Studioso, che non abbia a passare qual egli vel pose tutto il lodevole del suo scritto, inalterato, e puro sotto gli occhi di quanti mai vorran leggerlo, ed alla sama, ed agli applausi di tutti i se-

coli più rimoti.

XIII. E però tanti essendo i motivi del godimento, che si traggono dallo studio, non de'recarci stupore di vedere in moltissimi, l'esorbitante piacer dell' Animo, quasi non capendo in se stesso, giugnere sino a trabboccare, e ridondare in non piccolo giovamento del corpo: Come, dopo tanti altri di se confessa il Petrarca, colà dove à Giovan Boccacci esortantelo a causa della frale, e cagionevole sua complessione, a moderare alquanto le sue assidue studiose fatiche, risponde con quella non men bella, che lunga lettera, che è l'ultima del libro sedicesimo Rerum semilium: di cui non sarà ne senza frutto, ne fuor di proposito, inserirne qui il seguente Paragrafo: Tu potius mihi ut parcas quaso, qui tibi non paream: & sic tibi persuadeas, me, & si cupidissimus vita essem, quod non fum, tamen si consilio tuo stem, aliquanto citius periturum. Labor jugis, & intentio pabulum animi mei funt : cum quiescere capero, atque lentescere, mox vivere desinam. Nosco ipse vires meas, non sum idoneus ad reliquos labores. Legere boc meum, ac scribere, quod laxari jubes, levis est labor, imo dulcis est requies, qua laborum gravium parit oblivionem . Nulla calamo agilior est farcina, nulla jucundior: voluptates alia fugiunt, & mulcendo ladunt; calamus & in manus sumptus mulcet, & depositus delectat, & prodest, non Domino suo tantum, sed & aliis multis, sape etiam abeuntibus, nonnumquam & posteris post annorum millia. Verissime mibi videor dicturus, omnium terrestrium delectationum, ut nulla Literis bonestior, sic nulla suavior, nulla diuturnior, nulla sidelior, mulLibro I.

145

millaque per omnes cafus possessiorem suum, tam facili apparatu tam nullo sastidio comitatur & c.

XIV. Parole tutte pregne d'alti sensi, de' quali io per ora non vo'ponderare che questo solo, Quod laxari jubes, levis est labor, imo dulcis est requies, que laborum gravium parit oblivionem: Non dovendosi annoverare, tra i minimi vantaggi dello studio quel farci obbliare, e come incantarci tutte le avversità più mordaci: E questo a segno di costare a me di più d'un Letterato, che per una parte a cagione de'loro molti disastri, e d'un naturale sensitiuo, e sisso per l'altra, tosto al peso soccumberebbono di tanti infortunj; non che soccumbere, menare una vita, lieta, e gioconda anzi che nò: per opra de' gran consorti soliti di lor sommi-

nistrarsi dall'assidua applicazione allo studio.

Vn di costoro era quel Plinio, che in una sua lettera, oltre il suo esempio, generalmente conchiude, cosa non esservi sì lieta, che per mezzo dello studio più lieta non divenga: nè sì sunesta, e luttuosa, che per opra del medesimo non si rattemperi, e raddolcisca: Et gaudium mibi (dicendo) & solatium in literis est: nibilque tam letum quod bis letius, nibilque tam triste, quod per bas non sit minus triste. It aque sinssimitate uxoris, & meorum periculo, quorumdam verò morte turbatus; ad unicum dolorum levamentum siudia consugio. (1) Ed Ovviddio porgendo a gli Amici quella medesima tazza, da

cui tutto il suo conforto bevea, pur egli cantò (m)
Quot frutices Sylva, quot flavus Tibris arenas.

Mollia quot Martis gramina campus habet , Tot mala pertulimus : quorum medicina , quiesque .

Nulla, nisi in studio est, Pieridumque mora.

In questo, d'assai miglior condizione del tanto perciò da tanti celebrato Olimpo, a cui il sollevarsi colla cima sulla

(1) Plin. l. 8. Ep. 19. (m) 1. Trifn. l.

prima regione dell'aria, e godervi il sereno, mentre giubbasso tempesta, non toglie, che la maggior sua parte, cioè quella che non forpassa le nugole, che vuol dire, quasi tutt' esso, non stia suggetta alle ingiurie delle gragnuole, de'turbini, de' fulmini spaventevoli, che d'ogn'intorno il bersagliano, l'impiagano, ne spiccano brani. Ma nello Studiofo, l'alto goder della mente, o che incanta, come ho detto, non facendo ne pur sentire; o, se l'abbian sentite, tosto ristora le ingiurie, e i patimenti della porzione più bassa. Non più essi toccano il Mondo, ne più essi tocca il Mondo, di quel che si facciano il perfetto sferico, e'l piano pure perfetto; cioè in un indivisibile punto di quel quasi niun pensiero, che della Terra si prendano: tutto il resto librato in aria; cioè, coll'animo, che è il loro tutto, follevato ed immerso nella contemplazione delle cose sublimi, che quasi fuori della giurisdizione gli costituisce di quanto è men alto degli altissimi obbietti de'loro studi.

XV. Mi avveggio ben io quì, dalle felicità essemi innoltrato eziandio a vantaggi che porta seco lo studio, e non me ne pento; per essemi scopo di provare in questo Capo, che prescindendo da tutti gl'innumerabili vantaggi, che arrecan seco le Lettere, tante sieno le felicità, e' vantaggi sommi, che annessi vanno allo studio, anche solo, e considerato in se stesso, che vagliano a rendere abbondevolmente compensato tutto 'l tempo, e'l travaglio potuto impiegarvisi: particolarmente, quando altro non sosse, per quell'assrarci che sa lo studio, nel tenerci intenti a più sublimi oggetti, dall'applicare ai vizzi, ed alle bassezze della terra: Ciò che espressi coll'Impresa dell'Aquila, che tutta associato in la vagheggiamento dell'amato suo Sole, non sa distorsene, ne lasciarsi allettare da qualunque più gradevol preda, che davanti le passi, quasi dicendo in tal atto,

ALTRO PIÙ DOLCE OGGETTO HANNO I MIEI SENSI.

Or odasi se lo stesso appunto non volle dire Orazio, qualor descrivendo l'importun pizzicore in moltissimi de'suoi tempi accesosi di voler poetare, quantunque poi sì rari fossero al riuscirvi, conchiude, non però essere una tale applicazione da condannarsi: stante il gran giovamento a' particolari, ed al Pubblico quindi solito ridondarne, nel distrar che una tale applicazione faceva, dall'applicare agli studi delle scelleratezze, e de'vizzj.

Scribimus indocti, doctique Poemata passim. Hic error tamen, & levis hac infania quantas, Virtutes habeat, sic collige, vatis avarus Non temerè est animus : versus amat, hoc studet unum, Detrimenta, fugas servorum, incendia ridet: Non fraudem socio, puerove incogitat ullam. Pupillo &c.

Anche Demetrio Cinico, di Nerone tutto al suon della sua cetra inteso, era consueto dire, che per quanto non giugnesse la sua Cetera, come quella di Orseo, a sopire il Cerbero della sua latrante coscienza, molto meno a trarlo dall' inferno di tanti vizzi; pure dall'applicar sì sovente che a essa facea, se ne traeva questo frutto non picciolo, che Inducias quas dam ei prabebat ( almeno per quel tempo che suonandola

vi spendea) per quas à cadibus abstinebat. (n)

XVI. E pure parlavan costoro degli studi della Poesia, e della Musica, ambisì adatti, colla loro mollezza ad affievolire, anzi che nò, il vigore degli animi. Che dovrà esser dunque di quegli tanto più fruttuosi, che al negativo profitto di tenerci coll'applicazione distratti da'vizzi, siefficacemente accompagnano, per mezzo degli vtili documenti, e delle alte verità, che discuoprono, anche il positivo stimolarci alla Virtù? Di questi ora io non parlo, come per se troppo evidenti. Dico folo, stando sul semplice negativo profitto,

<sup>(</sup>n) Philoftr. in vit. Apoll. c. 5.

fitto, gran bene, quando altro bene dallo studio non si ricavasse, esser quello di tenerci con una dilettevole applicazione, lontani dal male: come a gran fortuna debbe ascriversi d' un naviglio, per quanto in tale stato non avanzi cammino, lo schivar stando fermo nel porto, le tempeste, che suori imperversano. Questo volle infinuar Seneca al suo Lucilio, qualor nell' ultima sua pistola, cioè nella cenventessima quarta, dopo essersi molto su d' un suggetto dissuo, che di grand'utile per se non sembrava, conchiude, Quo man pertineat ista disputatio quaris, se quid animo tuo prosutura sit? Dico, se exercet illum, se acuit, se utique aliquid astruum occupatione bonesta tenet. Prodest autem se quod moratur

ad prava properantem:

XVII. Mentre non essendovi cosa, o più a'vizzj amica, o che per quegli pari forti 'ncentivi somministri, dell' ozio, chiamato perciò scuola di tutte le scelleratezze, conforme a quel di Catone, Nibil agendo, malè agere homines discunt; O a quell'altro di S. Basilio ( o ) Omnis occasio otii, occasio est & peccati; segue per ragion di contrario, di non esservi il più efficace mortificativo, e quasi distruttivo di tutti i vizzi, quanto l'Applicazione, e lo studio: massimamente nella gente comoda, e nobile : che i poveri e miserabili dalle punture della lor miseria, e dall'appena appena avanzar loro tempo di respirare per vivere, restano in parte difesi dall'ozio, e da'suoi pravi rampolli, lo studio, e per l'applicazione che esige, e pe'Lumi, e quel che di tai lumi suol esser germe, per l'amore di cose più alte che infonde, supplisce ne' nobili, e benestanti per un'intera scuola di tutte le virtù. Ciò che ben conosciuto da Giulio Agricola, bramossissimo di mansuefare, e ridurre a cultura di virtù la troppo rigogliofa e fiera Nazion degl'Inglesi, non fe' praticargli altrastrada (relatore, ed approvatore quel fino Mastro

Libro I.

149

stro di Politica, suo Genero) che Principum filios liberalibus artibus erudire. (p) Aveva egli forse letto prima in Ovviddio (q)

Adde quod Ingenuas didicisse fideliter Artes Emollit mores, nec sinit esse feros.

O pur dal Padre della Romana eloquenza appreso, che nella guisa di veder un fioco e debile lumicino, rimaner vinto ed oppresso dalla immensa lampa del Sole; la stima in noi delle cose corporee rimanerne, non che abbarbagliata, spenta quasi, e ridotta al nulla, posta rimpetto di quella più pura, che a noi ssavilla dell'acquisto di più sublimi no-

tizie: (r)

XVIII. Ciò, che s'è vero contra il comune de'vizzi, per niuno in ispeciale sì sperimenta così poderoso, quanto contra di quello, che trasse di bocca a S. Remigio quella terribile espressione (che giovami sperare, e crederla sol calzante a que'tempi, ed a que'paesi non ancora ben forniti di purgare colla vera Credenza) cioè, che per lo generale sterminio da lui solito nascerne, Demptis parvulis, propter carnis vitium pauci sunt qui salvantur. Questo tutto sigliuolo della disapplicazione, e però dal Boccadoro Animevacantis passio Definito, (s) altro alimento non ha, altro siato non respira, ne altronde trae tutto il suo umore, da nascere, da crescere, da divenirne in breve gigante, che principalmente dall'ozio:

Quam Platanus rivo gaudet , quam Populus unda , Et quam limofa Canna palustris humo ,

Tan Venus otia amat: (t)

Disse un gran coltivatore di tal pestifera pianta: che dell'ar-

(p) Tacit. vit. Agr.

<sup>(</sup>q) Lib. 2. de Pont. Eleg. 9.

<sup>(</sup>r) Cic. 2. de Orat. (s) Hom. 41. in Matth. (t) Ovid. de Art. Amor.

l'arte di farla allignare compose libri, e dienne precetti, e però, dove poi conosciutine i veleni ricercò i rimedi per farla seccare, non seppe il più efficace rinuenirne di questo appunto, di sottrar gli alimenti, stati sì valevoli a somentarla:

Otia si tollas, periere Cupidinis arcus. (u)

Ciò che principalmente s'ottiene per mezzo dell'applicazione studiosa: non pure pel tenerci che sa dall'ozio lontani (al che supplire ancor potrebbe qualunque altra applicazione ella sosse) ma per l'innamorarci in oltre del bel Sole della Verità: al cui vagheggiamento una mente intesa, qual Aquila attenta e sisa nella contemplazione del Sole, verso ogni altro allettativo men casto, non che senza volontà, ma sarà quasi ancora senz'occhi, francamente ripetendo,

ALTRO PIÙ DOLCE OGGETTO HANNO I MIEI SENSI

E chi dirà che un'Aquila di queste appunto non sosse quell'Iseo, stato prima un Pipistrello, che altro Sole vagheggiar non sapea, che qualche mendica lucernetta di terrena impura beltà: ad ogni cui raggio così rimanea ebbro, e dementatone; che a costo d'ogni pericolo vi si gittava dentro, a perdervi l'ali, e l'essere ancora, così bisognando? Ma appena egli datosi alla scuola di Lisia, s'innamorò dell' Eloquenza, con quel profitto, che il rese poi in tal Arte degno Maestro del gran Demostene, che cambiati in occhi d'Aquila i primieri avuti di Nottola, sta amare desiit ac si priores oculos amissiste: Conchiude lo storico: (x) E a chi indi impoi il richiedeva, come non più degnasse d'un solo sguardo quelle Bellezze, dietro cui per tanto tempo era corso quasi impazzato, E come volete (rispondea) che mirar possa le scintille, che in tale stato non le dissernizia punto

(u) Ibid.

<sup>(</sup>x) Philostr. Iun. in vit.

da uno spento carbone, chi ha gli occhi tutti pieni di Sole? Così egli dello Studio dell'Eloquenza, ciò che con tanta più ragione potrà dirsi da chi, tutto intento à Studi tanto più sollevati, non è possibile che non sperimenti allo stesso passo dell'innoltrarsi in quegli, di smarrire, e fino perder totalmente di vista qualunque men puro allettativo. Non è possibile, dissi, perocchè diffinendosi qual è veramente, l' Vomo, Animal Ragionevole; queste due parti sono due Bilance appunto, sì, e per tal foggia, che quanto di peso s' aggiughe alla Ragionevolezza, altrettanto fottraggasi all' Animalità: corrispondendo allo stesso grado dell'innalzarsi dell'una, l'abbassarsi dell'altra : con un necessario dover meno sentire gli stimoli, e le prave voglie di questa, un animo tutto inteso a i puri godimenti, e all'alte comprensioni di quella. E chi è mai, che, mentre sul nostro Emissero splende più chiaro il Sole, possa mirar le Stelle: avvvegnacchè d'esse sia pieno non men di mezzo giorno, che di mezza notte il nostro Emissero? Vi son certo allora le Stelle, ma non compaiono: ne se comparissero occhio troveriano, che volesse, per così dire, abbassarsi a riguardarle.

XIX. E questo forse vollon gli Antichi additarci qualora finsero, che navigando Giasone in compagnia degli altri Argonauti intorno a quell' Isola, che dall'amenità e copia de' Fiori suo nome trasse, e correndo gran rissico di rimanerne dal canto delle Sirene; che lungo a quell'amene piagge facean suo dimoro, dementati, ed oppressi; non rinvenner contra sì certo periglio, altro miglior ricorso, che alla cetra d'Orseo: il quale fulla poppa recatosi, ed una di quell' arie toccata, con che a se innamorate avea tratte e selve, e siumane, di tale dolcezza gli orecchi, e gli animi di tutti gli assanti colmò, che non vi su nsolo, a cui più potesse gradire il sì per altro soave cantar delle Sirene. Or, che s' intenda per quest'Isola fiorita la lubricità della carne; per

gli

gli Argonauti i giovani, c' Nobili più degli altri a tal vizio inchinevoli; per le Sirene, e loro canzone i piaceri, e varj allettativi del senso; non crederei abbisognare d'interprete: E qual dunque sarà contro a tanti perigli il più presentaneo rimedio se non lo Studio, figurato appunto nella Cetra di Orseo? Lo studio, che tenendo la più alta parte di noi a più soavi melodie attenta, dissonanti ci renderà, non che solo distrorene, le più dolci cantilene della porzione più bassa.

Oltre, come ho detto, quella perpetua fuga dell'ozio, antidoto contra una tal peste di tale virtù, che S. Geronimo, dagli accesi stimoli della sua ancor troppo servida giovinezza per poco non soprafatto; dopo il vivere anacoretico, dopo le discipline, i digiuni, le mortificazioni continue, non pensò contra gl'incentivi d'un tal vizio più essicace rimedio poter trovare, del ricorso allo Studio: com' egli stesso ne sa sede in una sua lettera a Rustico Monaco, con queste parole, Cum essem jovenis, & solitudinis me deserta vallarent, incentiva vitiorum, ardoremque natura ferre non poteram, quem cum crebris jejunis frangerem, mens tamen cogitationibus assuabat. Ad quam edomandam (notisi) ad quam edomandam, cuidam Fratri, qui ex Habreis crediderat, me in discipulum dedi, ut alphabetum ediscerem, & stridentia, anbelantiaque verba meditarer. & s.

XX. Al che, se sosse lecito Sacris miscere prophana, Non male approposito cadrebbe quì, la bella finzione di Luciano (y) che introduce Venere lagnantesi col figlivol Cupido, perche egli a niun mai solito di perdonarla, ne' pure a' sommi Numi del Cielo, non ad Apollo, non a Nettuno, a Marte, a Giunone, a Giove medesimo; e che Se sua Madre trattata avea peggio degli altri; pur le sole Muse intatte lasciasse, e libere assatto d'ogni passione

amorosa? Alle Muse, risponde Cupido, ogni qualvolta io mi appresso, sempre le rinvengo ne'loro Studiapplicate sì, che non m'è possibile potermi ad esse introdurre, molto meno fermarmi, per indurle a volgersi a' miei incentivi. Musa, inquit, reverenda sunt, & semper honestis exercitiis occupata: ha maiestate sua, & negotii occupatione ab amore se vindicant. E come potere, ripiglierò io, l'impuro amore fermarsi, se alle male suggestioni riuscir meglio non puote, con una mente in continvo esercizio occupata, di quel che riesca su d'una rota, che sempre gira di poter fermarsi alle mosche? Insomma ciò che d'una Pianta dell'India si legge (z) di produrre i Fiori d'una virtù sì Antivenerea dotati, che il folo odorarli, o eziandio non più che toccarli sia presentaneo rimedio contra gl'incentivi del senso; io a più forte ragione l'intendo ( e non dubito l'intenderanno meco quanti vorran farsi a trattarli da presso ) de Fiori mentali delle applicazioni studiose.

XXÍ. E mi si nieghi poi quì, quando altro vantaggio mai non fruttasse lo studio, di non esser questo solo bastevole, a compensar con usura qualunque tempo in esso impiegato. Quando altro vantaggio, dissi, non fruttasse lo studio; essendo per altro malagevole da concepire, potersi mai dare uno studio sì astratto, sì minuto, sì quasi disprezzevole, che vada scompagnato da qualunque prositto: corrispondendo anche a gli Studi più astratti, e a quegli che più dal poter giovare colla pratica rimoti sono, le sue ricompense, e i suo premi. Senzache, niuno mai studio sarà sì rimoto dal giovar colla pratica, niuna osservazione, niuna sperienza così astratta, da cui non vaglia sperarsi, che un dì o l'altro,

<sup>(</sup>z) Detta Totavari, o Mimofa del Malavar nella Storia Botanica di Giacomo Zanoni.

quando men vi si pensa, non sia per fruttarci immensi

profitti .

XXII. Ciò che io spiego trapassando mill'altri, colla calamita, e co' Satelliti di Giove. Chi da principio, quando imbattutosi non sò chi, nel casual osservare una di queste pietre, posta su d'un asserello galleggiante nell'acqua, a discoprire l'innalterabile sua inclinazione al Polo, non avrebbe creduta questa sperienza tutta astratta, e nudo oggetto di mera curiosita ? E pure che un altrettanto casual pensiero dopo ciò caduto sia a quel Flavio di Amalfi, o chi che altri fosse il primo inventore del Bossolo Nautico, di poter ridursi ad uso di qualche utilità per la navigazione tal nuova scoverta, di quali immensi frutti non rese egli madre seconda questa osservazione, dapprima sembratta sì sterile? Lo scoprimento di nuovi Mondi, l'acquisto d'infiniti Tesori, la conquista d' innumerabili Regni, e quello che infinitamente prepondera più l'eterna saluezza di tanti e tanti miglioni d'Anime acquistate alla Fede, e a Dio, amplissimo testimonio di ciò render possono.

E per simil maniera discorrendo si vada de' Satelliti di Giove. L'essersi da principio scoverti quattro pianetini aggirantisi attorno a un pianeta maggiore, e l'averne osservati i moti lor periodici, e gli eclissi si frequenti, o col proprio lor nome le Immersioni e l'Emersioni; non altro al primo aspetto sembrò, che un mero divertimento di tutt'astratta specolativa; e pure il pensier caduto di farsi luce coll'ombre altrvi, giovandosi de'loro eclissi a rischiarar la sino a quel punto assai consusa scienza della Geografia, quai benesici non partorì alla Navigazione, ed al Mondo? sino ad essersi per tal mezzo nella Longitudine Geografica corretti errori di 25. e 30. gradi per

volta.

Libro I. 15

Questi sol due basti aver quì ricordati, non sì ad intento di comprovare i vantaggi grandissimi, soliti sovente a partorirsi dagli studi, che sembraro più astratti; quanto maggiormente a far concepire quella felicità, che in qualunque sua osservazione, in qualunque suo trattenimento gode lo Studioso, non mai scompagnato da una sempre viva speranza di potersi una volta o l'altra, ciò che a gli altrvi sguardi era comparso più dispregevole, cambiare in suggetto d'immenso prositto, e in oggetto di

tutte le approvazioni, di tutti gli applausi.

XXIII. Pure, ne di questo, ne di cento simili argomenti attissimi a dare alla mia Proposizione un gran risalto, per ora tenendo alcun conto; chiuderò questa materia con una inaspettata sì, ma verissima riflessione, cioè tanti e sì immensi essere i Vantaggi, che alla Felicità dello Studioso, alla contentezza del suo cuore, alla conservazione, ed all'aumento di tutte le Virtù, ed al beneficio per conseguenza e negativo, e positivo del Mondo tutto, contribuisce lo studio; che non sol prescindendo ( ciò che da principio era stato il mio Assunto) da tutti gl'innumerabili, e sommi profitti che recan seco le Lettere; ma supponendo di più (ciò che hà quasi del repugnante; per esser dello studio legittima, e quasi necessaria Prole le Lettere) che lo Studioso, con tutte le sue applicazioni, avesse a rimanere la stessa ignoranza; pure lo Studioso non altro che studiando senza alcun fine, senza veruna espettazione di premio, senza il minimo avanzamento, o progresso da sperarne, andar di tutte le sue fatiche abbondevolmente pagato, per quel folo bene ch'è lo Studio confiderato in se stesso: ed esser egli più felice nella sua solitudine unicamente studiando, che in mezzo di Roma qualor più fioriva, tutti i Crassi colle loro Ricchezze, tutti gli V

Apicj colle loro delizie, tutti i Cesari colle loro conquiste, a dir breve, gli amatori tutti di cose sensibili, tra i gorghi delle lor contentezze. Strano a prima vista sembrera sorse il pensiero; pure, per chi sà per prvova ciò che voglia dire Studio, io non più che rapportarmene alla sua medesima sperienza; e per chi non ancor l'ha gustato, non più che pregarlo a pigliarne prvova; che la dolcezza finalmente del Mele, meglio che dall' orecchio per opra di qualunque lungo discorso, s'apprende dalla lingua nel primo assaggio di qualche stilla.



## LIBROIL

C A P. I.

Si Esaminano le Indoli, e gl' Ingegni, Primo requisito alle Lettere.



## SOMMARIO

I.
II.
III.

Alla Fisonomia, e dagli Atteggiamenti del Fanciullo potere investigarsene l'Indole. Benchè non rado questi Indizzoj fallaci. Se ne annoverano alcuni de meno sallibili:

IV. Spezialmente quello d'esser vemente nelle sue brame.

V. Ma guardianci da una Virtù, o da un wizio, trar lieto, o tristo presagio di tutto il resto.

VI. In-

158

VI. Ingegni, come i terreni, non tutti buoni per ogni sementa.

VII. Tropostasi la Coniettura degl' Ingegni, presa da Climi, si rimostra fallace.

VIII. Trè Classi d' Ingegni , Sommi , Mezzani , ed Insimi, pareggiati a tre sorti di Vccelli .

IX. Altre tre Classi: Alcuni pronti, ma superficiali: altri prosondi, ma tardi: ed altri, che sono gli ottimi, pronti insieme, e prosondi.

X. Altre moltissime Classi sotto queste comprese.

XI. Delle quali, tanto che non si lodino, si biasimano gl' Ingegni

troppo sottili .

XII. Di due qualità d'Ingegni opposti; alcuni che fanno al principio istantanei progressi; altri che sul cominciare sembran tardi ed ottusi; si dà per sospetta la velocità de primi, e concepiscesi non lieve speranza dell'apparenza poco lieta degli altri.

XIII. Di niuno Ingegno dover diffidarfi; nafcendo sovente la loro apparente incapacità da vari pregiudizzi, quai rimossi riesco-

no capacissimi .

XIV. Conchiudesi con due importantissimi Documenti . Il primo quegli sovente essere i migliori Ingegni, che parvero a prima vista men buoni :

XV. Il secondo i migliori Ingegni, applicandosi al male, riuscir di tutti peggiori: e però questi più bisognosi d'un'attenta Coltura.





X visu cognoscitur vir, & ab Occursu faciei cognoscitur sensatus : Amictus Corporis, & risus dentium, & ingres-

sus bominis enuntiant de illo: Nel diciannovesimo dell'Ecclesiastico, per la penna del più Sapiente de'Rè, lasciò registrato lo Spirito Santo: dando a noi regola, Cosa sì minuta non esfervi, nel volto, nell'atteggiamento, e nel portamento d'un vomo; da cui non vaglia il Savio trarne argomento delle sue qualità più ricondite, e nel cupo del suo cuore, quasi in segreto ripostiglio, sotto a più chiavi celate. Che cosa a prima vista sprezzevole più, e più da non farne per conjettura dell'animo il minimo caso, quanto l'esterna foggia del vestire, la semplice forma del ridere, la maniera del camminare? E pure, per testimonio di chi non può mentire, Amictus corporis, & rifus dentium, & ingressus bominis enuntiant de illo. E se ciò s'avvera eziandio d'un provetto, che possegga l'arte d'inorpellare con mille infignimenti e doppiezze, e travestir di tutte l'altre sembianze la verità; quanto più d'un fanciullo schietto, e semplicetto, che non sà celare, molto men travifare, la fua indole, il fuo naturale,

il suo genio ? Tutto sta d'aver occhi, e'ntendimento, per iscorgere, e saper leggere queste cifere, dalla Natura ver-

gate fulla fronte d'ognuno.

II. Ma quì conviemmi avvertire, che come l'arte appunto d'intender le cifre non è da tutti; e sovente a chi più fi picca di saper deciserarle, un punto mal inteso sa intender tutto il roverscio; altrettanto soggiacere a frequentissimi abbagli chi dall'uno o dall'altro indizio della Fisonomia, precipita a deffinir le qualità delle Indoli, e degl'Ingegni. Non nego, esservi certi segni men fallaci degli altri; ma non perchè dissi meno, volli dire nullamente fallaci. Tal'è forse quello del Capo ne in eccesso grande, ne in eccesso piccolo; benche alquanto più tendente al grande, che al piccolo, Paulominus mediocri majus caput, cordati, virilis, ac ingenui est indicium : Scrisse Palemone nel libro De signis Natura: e Melezio Filosofo nel libro De Natura Hominis , Qui capite exiguo praditi sunt, flagitiosi cerebri indicium ostendunt. Simile osservazione fe'Paolo Egineta, da cui punto non discorda il lasciatoci scritto da Aristotile, nella Fisonomia, Qui habent magnum caput sensati sunt, Freferuntur ad canes: Al che s'unisca ciò che per l'eccesso, lasciò registrato il sumentovato Palemone, Quod verò modum magnitudine exuperat Caput, stolidi, ac indocilis hominis argumentum dixeris: Quale essere stato quel di Vitellio, notò Suetonio: e del feduttore Maometto, la Cronaca de'Saracini. Similmente per segno di buon ingegno s'ebbe l'esser morbido di carnagione: Molles carne apti ingenio, Fù pur detto d'Aristotile. È non meno il pallore del volto: che a tal mira S. Gregorio Nazianzeno appellò (a) Pulchrum sublimium virorum florem: ma non già l'impallidirsi: che però Catone (testimonio Plutarco) traeva assai migliori presagi de' fanciulli, facili per ogni lieve cagione a tignerfi il volto di modesto rossore, che di quegli altri, che in vece d'arrossare impallipallidivano; Quod rubor arguat bonam indolem, pallor autem non item. (b) E più altri di tai segni si adducono, e leggonsene

interi, e grandi volumi.

Mà il male sì è, che in tai caratteri di Fisonomie, ciascuno Scrittore n'ha d'ordinario preso il modello della ottima, e della pessima, dalla somiglianza, o dissomiglianza della sua: come disse, se bene ad altro proposito quell'ingegnoso Oltramontano,

> Sovvent, sans y penser un Ecrivain qui s' aime Forme tous ses Heros semblables a soy meme. (C

E quindi nacque, che se qualche cosa poteva esserci di sondato in quest'arte, così è rimasta alterata dall'amor proprio di chi, più che per l'amore del vero, studiossi di sormarne le regole al suo particolare vantaggio; che malagevolissimo si renda, da'segni del volto (almeno secondo stan diffiniti ne'libri; ed ove non sian corretti da un soprafino giudizio figlivolo d'una lunghissima sperienza) argomentare all'interne qualità dell'Ingegno: E però non bisogna in tale disamina appagarsi della sola vista, bisogna indagare più a sondo. Che cosa tra loro più simiglianti, se si rimetta la decisione al solo giudizio dell'occhio, del Sale, e dello Zucchero? E pure se v'entra giudice il gusto, che cose mai più dissimiglievoli, anzi opposte?

III. Or di questi segni, che o aiutano, o correggono i somministratici dalla Fisonomia, n'ha la Natura abbondevolmente aspersa ogn' Indole anche più rintanata. Tal è quello, dalla disposizione ad una cosa, inferirne la disposizione ad un'altra, se ben disparata. Dalla destrezza con cui Protagora sì bene univa in quel suo fastellino le legna, ravvisò Democrito la vivacità dell'ingegno di lui, e chiamollo alla sua Scuola. Da alcune linee, che Giotto ancor pasto-

X rello,

<sup>(</sup>b) Plut. in Apopht.

<sup>(</sup>c) De pr. Art. Poem. Chant. 3.

rello, a caso traeva su d'una pietra, comprese Cimabue la sua ammirabile attitudine alla Pittura, e fattosel discepolo, videlo in breve trapassarfelo avanti, divenuto maggior del Maestro. (d) La curiosità è anch' ella non scuro indizio di buona riuscita nelle scienze. Così d'Origene fanciullo sù osfervato, e preso a lieto presagio, secondo il riferirne d'Eusebio, quel non ristare, sino a venirne appagato, d'interrogare gli Artesici dell'uso di tutti quegli strumenti, che se gli presentasser davanti: E pari cosa di Asclepiodoto Ales-

fandrino lasciò Suida notato.

IV. Ma niun segno s'osservò giammai, o per meno fallibile, o per migliore presagio d'un Indole nata a gran cose, quanto uno che dagl'imperiti era facile interpretarsi arrovescio, anzi per augurio d'una pessima riuscita; cioè, l'istare con vemenza per tutto ciò che si brama, senza sapersi acchetare sino all'averlo ottenuto. (Eccettuo qui le brame direttamente viziose, nelle quali anzi dal gran pondo delle passioni brutali, nullamente represse dalla troppo fiacca Ragione, che dalla grandezza del Genio, de' crederfi procedere la vemenza, el'ardore) Tale indizio spesse fiate da me tacitamente osservato, e quasi giammai trovato mendace; mi fe'poscia non leggermente godere, nell'incontrar leggendo, essersi pure avvertito da qualche altro. Un de' quali, (e) aggiugnendo all' effetto la causa, Sed boc maximè est (dice) ad judicium suture Virtuis, si ipse (cioè il fanciullo) inter catera studiorum, & affectuum genera aliquid valde volet: id quidquid est, nimio, & veluti pracipiti fervore complectens. Nam hec acris cupiditas saltem ostendit, illum vero, & per hoc laborioso impetu, in sua studia posse ferri: sine qua indole nemo virtutem verè colet, aut Gloria litabit. Ed un altro più distesamente che come que'Fontanieri, ed investigatori di occul-

te

<sup>(</sup>d) Valari.

<sup>(</sup>e) Barclai Icon. Animor. Cap. 1.

te polle, da' Latini appellati Aquileges, da' Greci Hydrognomones, hanno per non fallace argomento, se veggano la mattina evaporar dal terreno certe come fumate, di celarvisi fotto, qualche ricca forgente; altrettanto chi ben la natura conosce degli animi umani, si rallegra all'osservarvi in sul mattino della lor più tenera giovinezza, certi violenti desiri di apparare, e certi gran trasporti pieni d'ardore: ond'eglino tiran presagi quasi non mai fallaci, del merito degli spiriti, e della lor futura eccellenza. Sopra ciò la predizion fondossi del grande Istorico Erodoto, nel mirar ch'ei fece Tucidide commosso a segno di piagnere, nel mentre che e' leggea le sue belle Muse in una delle più fiorite assemblee della Grecia. Comprese il più vecchio da quel pianto la grandezza del di lui genio, e formonne giudizio, che com'è proprio della spina in sul nascere pugnere, altresì la commozione straordinaria di quel giovinetto, originata da un sì bel fuggetto, produrrebbe un di qualche cosa di memorabile, nel venir poi seguita da veglie, e inquietezze, che son le soriere, e come le Genitrici della Gloria, e dell'Immortalità. Per simil maniera al giudicio di Tucidide l'introduce il Vayer.(f)

V. Pure così in questo, che in ogni altro, circa tal materia de' segni generalmente s'avverta, Illud esse cavendum, ne ex una virtute, vitiove, de indole, atque animo universe sententiam feras: Scorgendosi certi Ingegni così dalla natura creati, e quasi unicamente destinati a sar riuscita in qualche determinata Disciplina, che sinche si rivolgono tralla ssera del loro talento, sembrano più che Vomini; nelle altre poi, così manchevoli d'ingegno, di giudizio, e quasi volli dir, di discorso, che poco gli giudichereste migliori de' bruti. Altri per contrario in tutto prudenti, in tutto ingegnosi, assennati, manierosi, trattevoli; in una particolar cosa c'han-

no presa a traverso, scorger si fanno privi affatto di abilità, e

poco meno che folleggianti.

VI. Or questa dovrà essere la Prudenza di chi ha da formar giudizio, e impiegare Indoli tali: di sapere volger ciascuna, ed applicarla alla sfera sua propia; imperocchè, dice Ippocrate, la stessa proporzione ch'è tra il seme, e la terra, corre tra le Scienze, e gl'Ingegni: or ficcome non per tutti i semi, per quanto grassa, ed abbondante, riesce egualmente feconda la Terra; similmente l'Ingegno, più nell'una che nell'altra Professione, più in questa, che in quell'altra Scienza. E Clemente Alessandrino chiamato avendo gl'Ingegni Campi animati, alle medesime varietà foggiunse soggiacere gl'Ingegni, a cui ben sovente soggiacciono i campi; cioè d'avvenirsi in taluno feracissimo in tutto, e solo sterile in una particolare sementa: e in tal altro dirimpetto, per una particolare la medesima fertilità, sterilissimo à tutte l'altre. Onde proveniva quel tanto bramarfi da Platone (g) costituito nella sua Republica un principal Magistrato, di cui fosse oficio disaminare a qual professione più inchinasse ogn'ingegno, per potere secondo essa impiegarlo. Ma di ciò più a disteso nel Capo del Genio, dopo all'immediato che segue.

VII. E per ora, dopo i segni particolari, per dire un sol motto d'uno come universale, su osservazion d'Aristotile nel settimo della Politica, al capo settimo, i Popoli che nascono ne'Climi freddi, e generalmente in tutta l'Europa esser robusti, e coraggiosi, ma men provveduti di sottigliezza, e meno adatti alle sunzioni dell'Animo: gli Abitatori per contrario de'Climi più servidi, quanto han di attezza, e d'acume per le cose dell' Ingegno, altrettanto riuscir disadatti alle sunzioni dell'Armi: e tali per la mag-

gior

gior parte riputò egli le Nazioni dell'Afia: Opinione non difpiaciuta a Lucano là dove cantò

> Quidquid ad Eoos tractus, mundique teporem Labitur, emollit Gentes Clementia Cæli: Omnis in Arctois populus quicumque provinis Nafcitur, indomitus bello est, & mortis amator.

Ma con buona grazia di Aristotile; quanto una tal conjettura a me sembra fondata ( benche ne pur essa manchevole di che poterle opporre ) in ciò che concerne il coraggio; altrettanto per ciò che riguarda l'ingegno, più del Clima avviserei influirvi l'Educazione, e'l Costume. E così nell'Europa, se ben più fredda, per l'induzione di lunghi secolinoi osserviamo (checchè sosse a' tempi d'Aristotile ) perche più colta, esserci meglio fiorite le Arti e le scienze, che nell'Asia, o nell'Africa, tanto più calde di Clima. E dell'Afia, e dell'Africa d'oggidì, e d'ogni altra Regione, dove in oggi fioriscon meno le Lettere, formerei un pari giudizio al formatone da Laerzio, coll'occasione di Anacarsi, della, se a' nostri assai, più a' suoi dì, barbara Scitia. Anacharsis Hybrida, hoc est Scytha, non ingenia Scythis suis, sed eruditionem tantum deesse ostendit, quominus in literarum excellentia cum Gracis contendant: Giudizio che non tanto dee dirsi di Laerzio, quanto più dell'Esperienza che insegna, (h)

Summos posse Viros, magnaque exempla daturos,

Vervecum in patria, crassoque sub acre nasci:

E troppo sallace coniettura quella d'arguire gl'Ingegni da'Climi, donde sorgono, e dalla Patria, dove han sortiti i natali; nientemeno del quindi presagire le complessioni, e le abitudini del corpo: sacendoci sì in ciò, che tutto altrove scorgere la Natura, il solito givoco della sua non mai interrotta varietà: secondo l'osservatone da una egregia Penna, che non riuscirà noioso, tanto stà ben espresso, udirlo per diste-

disteso, e nell'originale sua lingua, Veluti sub iis sideribus, que multo frigore, bumentive aere, solent candidos casiosque populos educare, non nulli, baud secus quam in vicinia solis, susce vultu inumbrantur: in iis autem plagis, que nimio sole stagrantes, plerumque spissori sanguine subiectas gentes tingunt, quorumdam hominum candor a patria ferrugine recedit; ita in humanis populis quedam aspera mentes rigent, alia de patria barbarie nibil habent: crasse alique in tenui Cælo mentes, tenuesque in opaco. Nec ulla est Regio, tam prosperis, aut malignis illustrata sideribus, que non omnium vitiorum examen, simulque virtutum in suis alumnis exceperit. (i) E tanto

basti degl'indizzi, e delle conghietture dell'Indoli.

VIII. Tempo è oramai di scendere alle sì diverse spezie, ed a i caratteri propri degl'Ingegni: I quali perche si multiplicano quasi all'infinito, essendo più agevole rinvenire in più volti un intera somiglianza di fattezze (il che pure è sì raro, che se mai addivenne passò per prodigio) che in due soli animi niuna dissomiglianza d'ingegno; noi trapassate le infime differenze, ridurremo tutti gl'ingegni a certe classi più generali. Delle quali tre, le più notabili, assomigliar si possono ad altrettante sorti di vccelli. Di cui la prima spicca altissimi voli, sino a prendersi givoco di sorpassare i nuvoli più fublimi: quali fono le Aquile, e gli Aghironi Reali. L'altra, a questa opposta, di volatile ha bensì la sembianza, non il volo: e tali sono certa spezie di pigrissime Bistarde, egli Struzzoli gravosi: il cui più sublime volare appena giunga a qualche falto, che a volta a volta spiccano da terra, correndo. La terza finalmente, e più numerofa, è quella, che con moderato volo tramezza tra questi e quegli: e ci esprime gl'ingegni mediocri, siccome la prima gli eminenti, e la seconda gl' impersettissimi per maniera; che se non avessero la sembianza d'vomo, appena

na dalle operazioni trarreste argomento che d'vomo avesser

l'ingegno.

IX. Ma quì, lasciate le due estreme classi, troppo per se notabili, d'ingegni altissimi ed infimi; questa terza pur sottodivideremo in tre altre: La prima delle quali abbraccia certi Ingegni agili, veloci, pronti, tutto spirito, e tutto fuoco, che nasce dalla vivacità dell'immaginazione. Questi tutti son sali, e vivezze, arguzie, e spiritelli: massimamente ove agitano un fubitano argomento, o qualche materia giocofa: ma altrettanto nelle cofe serie, e ne'suggetti meditati, evaporato quel primo ardor volatile, così riman ribadito il loro acume, ed ottufo l'ingegno, che non fan pensare, molto meno esprimere cosa che vaglia. Il meglio del loro discorso è quello che sù il primo ad vscire, per avere dell'ingegnoso, se non la realtà, almen l'apparenza, nell' improvvisa forma del nascere. Questi quanto riescono valenti parlatori, altrettanto infelici scrittori: pagando la molta stima goduta mentre vissero presso del volgo, col poco credito che vivi e morti riportano dagl'intendenti, soliti a misurar più il fondo, che la superficie, ed appagarsi anzi del fodo, che dell'apparente.

La seconda Classe è di certi Ingegni per diametro a questi opposti: a prima vista tardi, torpidi, neghittosi: nel pensare vacillanti, dubbiosi, incerti: nel parlare timidi, irrisoluti, tremanti, e come suol dirsi, favellatori a spizzico: il cui discorso, anzi che scorrere da rigagno, sia uno stentato gocciolar di lambicco: ma che? qual da lambicco appunto, nulla esce da loro, che al sommo elaborato, e tutto spirito, e quintessenza la più persetta: Laddove quegli altri,ne' loro impeti tutto simili a' torrenti, non tanto menan d'acque, quanto più di mota e lordure. La tardanza di questi secondi, anzi che da lor disetto, nasce dal gettarsi ne'più cupi gorghi a pescarvi l'interior delle cose; sicchè non vaglia-

no a rinvenir sì tosto, come i primi, appena soliti dare uno sfuggevole sguardo all'esterior superficie: ciò che sà, che più pesi una sentenza di questi, che un intero discorso di quegli. Le loro parole abbondano di sensi succosi, i lor pensieri di specolazioni profonde: Se trattano la Politica, i loro configli son gli ottimi: se le scienze, le arricchiscono di peregrini trovati: Se finalmente applicano a compor libri, forman parti con tutti i requisiti di sopravvivere immortali. E questi Ingegni quanto ebber meno distima appo chi trattolli da presso, senza avere occhi per iscorgere, come suol dirsi, Quid distent ara lupinis; Altrettanto avran di plausi presso i più Dotti, provveduti d'occhi penetrevoli, e in tutti

i secoli più lontani.

La terza Classe finalmente che partecipa di ambi gli estremi delle due precedenti, è la più sublime, e quasi Divina: prendendo dalla prima la velocità, e la prontezza, dalla feconda la maturità, e la fodezza : ed accoppiando alla facilità del parlare la profondità del pensare: l'agilità per tutto ove si volge, e la fermezza dovunque s'applichi di propofito : tanto porgendo motivo di stupore, o che favelli all'improvviso, o che tratti argomento pensato: o ch'eserciti la facondia nelle publiche ringhiere, o che maneggi la penna ne' gabinetti più ritirati : egualmente venerabile a' vicini, ed ai lontani, ed ammirata e dal volgo, e dagl' intendenti : e da chi ha vista da non iscorgere che l'esterior sourafaccia, e da chi occhi discernevoli da penetrar l'interno midollo de'veri pregi.

Tal era forse quel Vinicio, sì perciò ammirato da Augusto, consueto a dire, aver lui a tuttore Ingenium in numerato: A cui pur Seneca diè questo grande encomio, di scorgere al primo sguardo tutto ciò che si fosse potuto rinvenire dopo lunghissimo pensamento: Quidquid

longa

nie-

longa cogitatio illi prassitura erat, prima intentio animi dabat. (k) Ingegni di questa fatta, quanto più rari a trovarsi, tale ove alcun se ne trvovi, più che alla terza specie d'Vccelli di volo mezzano, debbonsi aggregare alla prima dell' Aquile sorvolatrici delle altissime nugole: per auverarsi di ciascuna loro operazione tutti gli attributi del volo Aquilino; cioè la Rapidezza, la Costanza, la Sublimità, la Fermezza, e l'Imperturbabilità, pur anche del moto detto Tonico, proprio dell' Aquile, contra

gli impeti tutti degli aquiloni più furibondi .

X. Oltre a queste tre Classi d'Ingegni, o per meglio dire in ciascuna di queste tre Classi generiche, infinite altre. spezie, ed infime, e subalterne distinguer se ne potrebbono: Essendovene degl'Inventivi e Signorili, che hanno maggior facilità a trovare del proprio, che a valersi dell'altrvi: altri, antipodi di questi, servili; quanto inetti a dare un passo da sè, tanto destri per correr dietro le vestigie degli altri. Ve n'ha de'fecondi a partorire, ma impazienti poi d'educar la lor prole : altri che son mere Balie, sempre in atto d'allattare gli altrvi portati, ed esse sempre infeconde. Tali, son Fiumi reali, placidi, e cheti, e sempre tra sponde fiorite, menano nuovi mari d'acque limpidissime al Mare: e quali, Torrenti infelici, che nelle poche ore del loro anzi precipizio che corso, tristo il terren dove arrivano, così urtano, atterrano, spiantano, tutto lascian deserto, e guasto. Chi è Nave da remo, tanto cammina quanto lavora di braccia: e chi di vela leggerissima al corso, ad ogni leggier venterello avanza fenza quafi avvederfene, ed ancora dormendo,a più centinaia le miglia. V'ha Ingegni guerrieri, valentissimi nelle Dispute, nello scrivere Apologetico, nelle altercazioni, e contese scholastiche: altri tutti pacifici, quanto inetti al contendere, altrettanto felici nell'esporre con ma-

niere amichevoli le più profonde Dottrine. Certi son da Teatro, il cui impeto si raddoppia all'addoppiarsi intorno ad essi la calca: altri da Gabinetto; e come quelle lampadi sepolcrali tanto son luminose, e vive, quanto celate, e sepolte: uno spiraglio di fuora, toglie loro lo Spirito: e trarle alla luce, e privarle di luce è tutto una cosa. Sonvene come i Microscopi di più ampia sfera, che abbracciano maggior sito, ma men sono penetrativi di quel molto che abbracciano: Altri, come le più acute lenti, si restringono a piccolissimo spazio; ma di quel piccolo spazio a cui si restringono, non v'è tal minutezza, che chiaramente non veggano. Ve n'ha come gli occhi de'vecchi, perspicaci a gli oggetti lontani; cispi, e quasi ciechi a'più prossimi, e che hanno tra' piedi: Altri tutto all'apposito, simili a gli occhi di corta vista, acutissimi ove ragguardin da presso, nulla veggenti in qualunque mediocre distanza: o come l'occhio del Pipistrello, che scorge tra l'ombre, e abbarbagliasi al lume: cioè che quanto vagliono in certe cose scure, basse, tenui, e che ssuggon gli sguardi degli altri ; tanto alle più aperte, ed alle più degne, e maggiori, ottusi affatto e disadatti.

In somma, lo stesso che l'Occhio al corpo, essendo all' animo l'Ingegno, molte altre Classi, pur con varie simiglianze dell'occhio, annoverate dal Vives (1) bello sarà udirle, quali uscirono dalla sua penna, e nullamente indebolite dalla mia. Sunt qui in singulis separatis; deductisque cernendis valent plurimum, multa pariter non capiunt; aut si capiunt ad breve quoddam punctum; non tamen continent. Sape etiam qui intuentur, qui capiunt, & continent, non conserunt illa inter se: nec quale quidquam sit, ex aliorum comparatione judicant. Eumdem in modum res se habet in Ingeniis, nam quidam acuti sunt, & perspicaciter singula intuentur; conjuncta verò vel non capiuut, vel non tenent, quorum captus est sluxus, & memoria brevis, & angusta: Alii ca-

puunt,

piunt, non tamen cogitationem reflectunt ad ea, qua sunt intuiti...

Sunt qui primos ingressus habent saciles, mox confunduntur: quibus in labore offunditur mentis aspectui quadam veluti caligo, qua cum recentes, ac novi ad opus accederent, non erat alii urgentes, valentes persistunt salicissimi. Quidam qua viderunt, conjuncta sumunt: Nonnulli separant, validam qua viderutationem singulorum, qua nominantur sabtilia;

De boc numero sunt, quorum ingenium volat per summa rerum, vamuntias quassam despicit, qua alios essumit; ad intima verò, va tamquam ad rei nucleum non penetrat: sunt acuti quidem, sed illorum acies acui est persimilis, qua capillum unum latum in quatuor aut quinque sibras discriminat: non

ut acies gladii, qua solidam rem, & duram discindat.

XI. I quali Ingegni troppo fottili, per mio avviso, punto non dissimili da quegli stomachi viziosi, che tutti i cibi che ricevono rifolvendo in fummi e vapori, recano non mediocre detrimento al cervello; tutte le materie che a trattare imprendono, riducono a una tal fottigliezza, che fovente altro non vi rimanga d'ingegnoso, e disottile, che il solo nome di sottigliezza, e d'ingegno, con infinito pregiudizio delle verità, che disaminano. E pure questi, da dirsi anzi larve, e fantasime che veri 'ngegni, così nulla hanno di sodo, fogliono per lo più riportare maggior plauso dalla moltitudine: nella guisa appunto di que Ciurmadori, che tirano popoli interi, e fansegli correr dietro impazzati, a mirare ed'ammirare l'incatenamento d'una pulce. Quest'Ingegni, o che s'applichino alla Politica, o all'investigamento delle verità scientifiche, sempre quasi danno nel vvoto; merceche non moderando il loro acume colla Prudenza, riescon tanti Segugi, e Veltri d'acutissimo odorato sì, e di pie' velocisfimo; ma per questa stessa loro troppa acutezza poco costanti, e poco fruttuosi alla caccia: mentre scorrendo quà e là, e variando traccia ad ogni nuovo sentore, per lo più ivi cercan la fiera, ove meno si appiatta. Sono spade quanto più sottili tanto più srali; e dato pur che sossero delle Damaschine, e soprafine, Validissima etiam, si ad ultimum extenuentur insirma sunt; sic robur omne tenuitas atterit. (m) Sia della miglior tempra una spada, affinata a par del rasoio, riuscirà men at-

ta a far colpo.

A questi Ingegni, come a coloro che patiscono di mal sottile, l'unico rimedio e' sarebbe, studiarsi d'ingrassare il sangue, ed ingrossare i troppo attenuati loro spiriti, che han cambiati gli stomachi de'lor cervelli in altrettanti Limbicchi, che di quanto vi si pon dentro, risolvendo la maggior parte, e la migliore, in sottilissimo sumo, non san restare in essi che la minima, e la peggiore, del capo morto delle inutili fecce. Quelta, fecondo alcuni, fu la principal mira, avutasi colà da Platone, nell'avere trascelta per la sua Accademia quell'aria si vaporofa, e groffiera, come più atta a temprare la troppa sottigliezza de'cervelli Ateniesi, però abbisognanti di contrappesi, e di ceppi: nientemanco di quel Fileta delle sue scarpe ferrate, per non venire, a cagione dell'eccedente sua magrezza, levato in aria, e trabalzato dal vento. (n) In una parola, Cosa non ha la vera sapienza più a se contraria, di quella falsa sottilità: e quinci forse avendo finto gli Antichi, sì odioso a Minerva il Ragnatelo, il cui 'ngegnofo lavoro, quanto di più ammirabile fottigliezza, tanto riesce di minor uso, e di niun profitto.

XII. Ma qui la vicinanza de'suggetti mi stimola, dopo questa sorta d'Ingegni, sì agevole ad ingannare col luminoso ammanto dell'insolito acume (di cui per verità cosa non v'ha più pregiabile, ove sia moderato) da un altro vizio, pur solito travisarsi sotto maschera di virtù, a non meno ammonire di grandemente guardarci: massimamente nel

for-

(n) Elian. Var. bift .lib. q. C. 14.

<sup>(</sup>m) Petrarc. de rem. utr. Fort.l. 1. Dial. 7.

formar buono, o reo presagio della più tenera età, e d'un' indole capevole di permanenti progressi: a i quali indubitatamente cosa più opposta non è di quegli accelerati, ed istantanei avanzamenti, che quanto più gradiscono, e han faccia di prodigio presso gl'imperiti, altrettanto agli esperti riescono non mediocremente sospetti: niente essendo più frequente a vedere, che scemarsi col crescere dell'età il saper di que' Fanciulli, che s'avanzò oltre la portata della loro età: E ciò, per essere dell'uno e dell'altro una stessa la cagione; cioè quel medesimo calore, che facendo un eccesso suor di tempo, porse pabolo a que' subitani progredimenti; necessario è che col troppo dissipamento illanguidito, inabil fi renda a perfezionar di vantaggio ciò, in che nel primo impeto confumò quanto avea di vigore; e però non potendo passare avanti, torni indietro. Ond'è il succedere per ordinario a questi fanciulli, in cui la natura mandò fuori a un tratto tutto quel buono, che servir dovea per molt'anni, come appunto a quegli Alberi, che avendo fatto un insolito sforzo col fiorire, o fruttare fuor distagione, indi al primo freddo sfruttan per sempre, e si seccano. Come avvenne (per di mille esempj riferirne sol uno) l'anno 1647. nella Sicilia; quando l'essersi veduti gli alberi fioriti di mezzo Novembre, e cariche di fresche rose le siepi, su presagio di quella luttuosa, e memorabile carestia, che immediatamente segui. (o) Perciò di un tale Albero, carico di fiori sota to i segni del verno, con soprapporgli per motto quelle parole d'Isaia, (p)IMMATURA PERFECTIO, parvemi potere Impresa formarsene, al vivo espressiva del presente proposito E pure ad una pianta, carica oltre il confueto di fiori (stante l' osservarsi, che quanto più se ne caricano, massimamente le giovanette, men ne ritengono, con rimanerne ad ogni leg-

<sup>(</sup>o) Serpetri Merc. Mar. Por. 2. Log. 3. Offic. 5.

giera scossa ignudate) in atto di venir dissiorata da un venticello, a significar lo stesso, applicai quel verso del Petrarca, QUANTE SPERANZE SE NE PORTA IL VENTO! (q) Non essendo per verità, che mere speranze, es speranze per lo più da volarsene coll'avre, que gran profitti de fanciulli, che avendo più del prodigioso, o dirò del prestigioso, che del naturale (a riserva di alcuni rari e veri prodigi, de quali n' appaja appena un pajo per ogni secolo) come prestigi appunto, ratti si dileguano, senza vestigio lasciare di ciò che furono.

Infomma, checchè altri ne dica, ed ami, quanto a me amerei i fanciulli anzi Aquile, che Pernici; delle quali, conesser queste seconde di volo breve, basso, e stentato, e le prime un prodigio di rapidezza, pure è sì diversa l'infanzia, per quanto ce ne insegnano i Naturali, che il Perniciotto, non ancora ben ischiuso dal guscio, e mezzo ancora prigione, strascicando dietro il suo carcere, con pompa d'agilità fenza pari, corre, e suolazza. L'Aquilotto per contrario, anche dopo molti dì fornito d'impennare, ed assodateglisi le penne maestre, non s'attenta uscir fuori del nido, e sa d' vopo, che i genitori a forza di beccate per la prima fiata ve l'astringano. Or chi avria indovinato, che da una infanzia sì snella negli uni, sì ritenuta negli altri, avesser sì contrarjesfetti dovuto seguirne; di tanta pigrezza in quelli dianzi sì snelli, di tanta rapidezza in questi orora si pusillanimi? E pure ciò, ne più ne meno, è quello, che tuttodì negl' Ingegni addiviene, di vedersi la maggior parte di quegli, ch'ebbero una fanciullezza spiritosa a miracolo, riuscire stupidi affatto nell'età avanzata; e di altri, che sembrarono la stessa stupidità, esserne sovente sortiti veri prodigi d'ingegno. Di questa seconda classe surono, o un Demostene, che tanto stentò a farsi: e non è maraviglia che stentasse per farsi un miracolo:

<sup>(</sup>q) Son. O giorno, o bora &c.

colo: o il Dottore Angelico, che per la poca vivacità che mostrava, unita a quel suo studiato silenzio, venia appellato col soprannome di Bue: o il famoso Giuriconsulto Baldo, ch'era lo scherno de' compagni, soliti dir motteggiando, che e' sarebbe stato Dottore dell'altro secolo: o il Suarez, e cent'altri, che sino a certa età parvero come illetarghiti; ma suegliandosi feron poi conoscere in prvova, essere stato il loro letargo come quello de'Lioncini, con dar tosto ruggiti da far udirsi da un capo all'altro del Mondo. Finianla, questa è una cosa sì consueta d'osservarsi, le vicende della fanciullezza tutto cambiarfi arrovescio, di ciò che a primo aspetto sembrarono, che non temerei quasi di sottoscrivermi anch'io, a chi generalmente pronunziò, Tot mihi exemplis huius rei veritas constat, ut ego in Puero malim aliquam tarditatem, quam celeres, & pracipites animi motus, hos enim ab illis superari semper observavi. (r)

XIII. Il fin ora discorso, oltre il renderci cauti a non molto fidarci di certe liete apparenze, ci dee addottrinar per contrario di ne pure esser facili a disfidare di certi ingegni a primo sguardo incapaci: almeno di non esser eglino tra gli vomini quello stesso che le spugne egli altri Zoositi tra gli animali, Quibus adeò tenues sunt sensum nota, ut multi dubitarint animalia sim, nec ne. Quali erano per ventura quegli Abitatori della Guinea, che al primieramente vedere le masserizie, e gli arnesi degli Europei, Archibugi, Spade, Specchi, Ciubboni, Vestiti d'ogni sorta, tutti senza distinzione credettero esser frutti d'alberi ignoti; ond'era il tentare di sementargli, affine di propagarne nel lor paese la razza. (s) O quei Moscoviti (d'altra specie certo degli oggi viventi, e sì bene scaltriti dal Sapientissimo loro Czar Pietro) venuti in Vinegia nella Solenne Ambasceria del 1656. che al crescere,

ed

<sup>(</sup>r) Mirbof. in Polybift. l. 2. c. 1. .

<sup>(</sup>s) Hiftor. Mor. des. Antillest. 2. c. 8.

ed allo scemare delle lagune, dimandavano se insieme col mare s'alzassero, ed abbassassero gli edifizzi? (t) salvo d'essere, dico d'una si grossa tempera ( e di questi medesimi ne'tampoco diffiderei, prima d'aver presine tutti gli sperimenti, di ciò, che a diruginar menti d'un metallo sì groffiere vaglia l' industria) non deesi, per quantunque poca speranza di profitto n'appaja, esser facile a disperare : stante gli esempi testè addotti, d'ingegni sembrati per un tempo stupidi, e poscia scovertisi per prodigj di Sapienza. Ve ne avrà de'taluni veramente inetti (a causa del contraggenio, o altro pregiudizio) ad un' Arte, o scienza, che saranno Aquile per tutte l'altre. Certi odiano la servitù e la suggezione della scuola ( nel che non rado ha colpa, o la qualità del Maestro, o la maniera dell'Insegnare, o la materia ancora dell' Insegnamento) e lasciati in loro balia, fanno profitti immenli. Altri non potendo raggiugnere il più eminente compagno, e odiando, con Cesare, di rimaner secondi, interamente tralasciano, non che di correre, di camminare: ma rimossa poi quella gara sproporzionata, ripigliano con fresca lena l'interrotta carriera: trascorrendo in pochi passi quegli stessi compagni, cui eran pocanzi paruti non valevoli di tener dietro.

XIV. Che per tanto, tutto il principal frutto di questo capo si restringa a due importantissimi Documenti. Il primo, per l'accorto Indagatore delle Indoli, Ingegno giammai non dovere trovarsi accompagnato da sì pravi indizzi, che s'abbia a rigettare: senza tentar prima tutte le prove di quel, che in lui possa l'Arte ad emendar la Natura: nulla più essendo frequente a vedere, che sembrare a prima vista peggior i quelle Nature, che saranno per verità le migliori: e ciò per cagione, d'esser gl'Ingegni destinati a gran riuscite, come que'vini generosi, e potenti, che nel tino ancor mostro,

<sup>(</sup>t) Lrufon. Ift. Ital. 1.24.

sto, vo'dire nella prima lor fanciullezza, sembravano più aspri, e spumavano più gagliardamente degli altri. Or questi fanciulli, alquanto più duri, più indomiti, e serventi del consueto, eran quegli, che il sagacissimo Aristone, sì in questo giudizio lodatone, e seguitato da Seneca (u) preseriva a quegli altri tutti cheti, cd amabili a primo aspetto: e ne assegnava del così piacergli il perchè, Vinum enim sieri bonum, quod recens durum, & asperum visum est: non pati atatem quod in

dolio placuit.

Il miglior legno ha i suo 'nodi, testimoni della sua robustezza: ed i migliori Ingegni hanno certe insolite bizzarrie, particolarmente gl'Inventivi, perciò appellatine capricciosi, dall'aggrapparsi a foggia di Capre per balze, e dirupi, a investigarvi nuovi trovati (istinto non biasimevole semprechè tra'confini della sua sfera: ) Per quali bizzarie, sovente appo gl'ignoranti il concetto riportano di poco savj. E pure niente è più solito a vedere, quanto In hominibus illis, quorum ingenia dementia aliquam speciem praseferre videbantur, latere nonnumquam quadam, qua non in iis quasivisses, arcana: (x) I migliori Cavalli non sono quegli, che più son miti, e trattevoli essendo puledri: (che se la mitezza ne diffinisse la bontà, non ne aremmo a paro degli asinelli) ma quei che più son feroci, calcitrosi, indomiti, e d'un Indole quasi intrattabile. Questi saputi ammaestrare riescon gli ottimi. Tutto stà a trovar Maestro, che di un nato ad esser Bucefalo, non voglia formarne un vil giumento da basto. E male per lo stesso Bucefalo, se non avesse fortito d'aver per domatore Alessandro, che ne avvisò i pregi , nel disperarlo di tutti gli altri: sarebbono stati gettati que'tredici, o come altri dicono, sedici gran talenti, sborsati per la sua compera a Filonico Tessalo: e'l Mondo rimasto sempre privo d'un Prodigio, che (se avessi ad usare un espref-

<sup>(</sup>u) Ep. 36. (x) Morbof. Polybift. l. 2. c. 1.

pressione poetica, anzi che nò) direi essersi potuto dire l' Alessandro de Destrieri, non meno che Alessandro, il Buce-

falo de'Guerrieri.

XV. A questo primo fruttuosissimo Documento, di non dover disperarsi indole alcuna, per quanto a prima vista nulla prometta di buono; per l'esser sovente l'indoli migliori quelle; che al primo sguardo sembraron peggiori; s'unisca l'altro opposto, (ma come le opposte linee, che corrono a un medesimo centro) di non fidarci d'Indole alcuna, per quanto in realtà eccellente, e perfetta: essendo solite le Indoli ottime, ove lasciate senza cultura si applichino al male, di riuscir tra tutte le pessime. Ciò che, come in sspecchio, si scorgerà in due traviati fuori di strada, un de quali sia zoppo, l'altro aglissimo al corso: lo zoppo in parecchi giorni di traviamento, non molto si sarà dal diritto sentiero scossato; la dove il bravo camminatore in meno d'un di sarasfene allontanato per più decine di miglia.

Questa ristessione all'avveduto Educator di Temistocle formar facea quel presagio, con cui rivolto al suo grande Allievo, spessissimo era solito dire, Nibil mediocre futurus es o puer; nam aut magnum bonum eris Reipublica, aut magnum malum. E Plutarco in Nicia, comparò l'ingegno d'Alcibiade da riuscire strasordinario, o nel bene, o nel male, ovecche si sosse sepublicato, al terreno di Egitto, la cui feracità usa è par-

torire, Pharmaca multa bona, bonis permixta maligna.

Anzi che generalmente di Atene, Patria e di Temistocle, e di Alcibiade, narra lo stesso Plutarco, in Dione, essere corso per antichissimo Dettato, Eam Urbem viros, qui virtutem sestantur optimos, & qui virtu teterrimos ferre: sicut & tellus eorum optimum Mel, & Cicutamedit exitiosssimam. Cioè, che partorendo per ordinario eccellentissimi Ingegni, una medesima era di entrambi essetti la causa, vo' dire la loro stessa eccellenza, del riuscirci suoi Cittadini, o ottimi, se im-

Libro II. 179

impiegandosi bene; o pessimi, se applicatisi al male: per esfer verissimo, che quanto gl'ingegni migliori, più son disposti a produrre maggiori serpentacci di vizzi: In odoriferis Sylvis serpentes maiores nascuntur, Fu osservazion di Solino In Polyhistore: e non degenera nel morale. Quinci non meglio a me parve potere assomigliarsi una tal sorta d'ingegni, che alla Mosaica Verga, che tralle mani di Mosè facea prodigi; abbandonata in terra, si convertiva in serpente: abile voglio dire ad ogni profitto, finche abbia chi la raffreni, e reggala: disposta ad ogni vizio, lasciata in propia balìa. Non v'è la peggior cosa d'un ingegno migliore, ove sia ozioso: perchè quanto va più gagliardo un Molino, tanto più si sconcerta, se niente abbia sotto la rota da macinare: ma peggio se mal impiegato: com'è proprio de' Rovi, e de'macchioni, crescere e più alti, e più folti ne campi fertili, che negli sterili. In somma ad ogn'indole, ad ogni ingegno, eziandio tra mille il migliore, non vi scordate voi di dar sempre quell' eccezione, che colà al suol più fecondo, il Toscano Poeta,

Ma tanto più maligno, e più filvestro Si fa il terren col mal seme, non colto, Quant'egli ha più di buon vigor terrestro. (y)

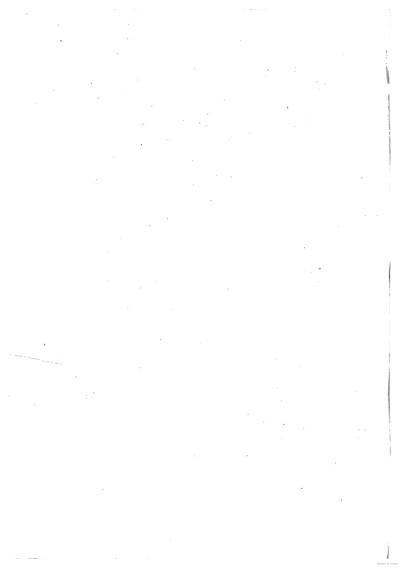

## LIBROIL

CAP. II.

Della Memoria, Secondo Requisito alle Lettere.



## SOMMARIO

Ī.

'Imprende a confutare ciò, ehe da molti ha voluto farcifi credere, Grande Ingegno, e gran Memoria non potersi accoppiare:

II. Proponendosi il principale lor Fondamento;

delle tre principali Facoltà dell' Anima intellettiva, Ingeg no, Memoria, ed Immaginativa, corrispondenti a i tre Temperamenti Secco, Vmido, e Caldo, in virtu della qual Divi-

Sione ,

sione, e corrispondenza, gran Memoria, e grande Ingegno non più potere accoppiarsi, di ciò che accoppiarsi possano grand Vmido, e gran secco in un tempo.

III. Per tal persuasione vergognarsi non rari della buona Memoria.

IV. Ma convincess ad e-videnza il niun fondamento d'un tal Fondamento.

V. Inoltre mostrandos, Molto alla Memoria gio-vare, tanto lungi opporles, il buon Ingegno, e la buona Immaginati-va.

VI. Onde avvenga ne vecchi, l'andarsi coll'avanzarsi dell'età, sempre più minorando la Memoria, ed aumentando il Giudizio?

VII. Due forti di Memoria, con Aristotile, si distingue: «vna staccata: che più abbonda ne grossieri e nelle bestie: l'altra ordinata, propria degli assemnati, ed ingegnosi.

VIII. Onde proceda ne Dotti il sì frequente lagnarsi della Memoria?

IX. Dopo provato colle Ragioni, Ingegno, e Memoria non opporfi, fi paffa a convincerlo colla sperienza, particolarmente di Temistocle, Plotino, Seneca il Vecchio, l'Abulense, il Mirandolano, Paolo Quarto, Gioseffo Scaligero, e del Pascale.

X. Si riferifcono le non meno stupende Immaginative di alcuni altri.

XI. Ma senza andar fuori di noi, ogni stupore supera la semplice considerazione della nostra stessa Memoria.

XII. Prodigiosi avvvenimenti di alcuni nell'istantaneamente perdere, o acquistar la Memoria.

XIII. Si passa a mostrare l'importanza somma d'una buona Memoria.

XIV. Quindi intraprendendosi a investigar le maniere d'ajutarla, si propone per prima quella della Memoria Artisciale, che tutta sì fa a pura forza dell'Immaginativa: come quì, colla simiglianza della Scrittura, si spiega.

XV. Provove stupende che con tale artificio facea un giovane Corso.

XVI. Ed un mio Religioso, di cui son io testimonio.

XVII. Con quel più, che della Memoria di Porzio Latrone Seneca il Padre narra: foggiugnendo possedersi da se quest Arte, ed esser d'agevolissimo Insegnamento.

XVIII.

XVIII. Miei dubbj, se sia quest' Arte d'alcun giovamento?

XIX. E che effer possa non d'altro, che d'una bella apparenza.

XX. Pensier non dissimile di Bacon Verulamio.

XXI. Ma al suo, ed al mio pensier s'oppone il buon uso, che ne sa fare il Dottore D. Giovanni Brancaccio.

XXII.Al cui Libro rimettendo l'esplicarla, e insegnarla; alcune più piane, e comuni Industrie noi quì suggeriamo: Prima delle quali è, Proccurar di ben intendere le cose, che è il medessimo che sar servire alla Memoria l'Ingegno.

XXIII. Seconda, Collocarle con Ordine.

XXIV. Terza, Impararle con Attenzione.

XXV.Di fommo gio vamento pur fono le circostanze del Tempo: della Scrittura di carattere grosso: del fervirsi della prima Copia &c.

XXVI.Ma nulla così giovo mai alla Memoria, quanto l'Efercizio: massimamente della più tenera età: di che non inverisimil causa esser potrebbono que sottilissimi sili, di che gran parte è composta la sostanza del Celabro.

XXVII.E nulla più alla Memoria nocque dell'intemperanza degli

studj , ed aggravarla oltre la sua portata .

XXVIII. Per tuttociò si conchiude, stante l'angustia della Memoria, non dover porvisi dentro che solc cose sceltissime.

ĩ, . •





Enza gittar molto tempo, e lograr la carta, in noverare ( ad imitazione di chiunque a trattar s'introdusse si-

mil materia ) i vantaggi sommi, e gl'immensi emolumenti d'una buona Memoria; per esser questi ad ognun sì palesi, e sempre vivi nella Memoria, eziandio di chi più d'essa è manchevole; mentre lo stesso scorgersene privo, a lui serve di perpetua, ed attual ricordanza degl'immensi Beni, che a lui mancano, nel mancargli sol la Memoria; con ordine io molto diverso dagli altri, nel primo entrare in questo suggetto, stabilirò un principio tutto opposto al non che fin ora corso, e che tuttavia corre nella comune credenza del volgo, ma voluto persuadercisi da gran parte di quegli Eruditi, che della Memoria ci han lasciati trattati; cioè questa, quanto più abbondevolmente folita comunicarsi a' meno ingegnosi; altrettanto rarissimo, e secondo la frase di taluno non mai, rinvenirsi sposata a un buono Intelletto. In una parola, Memoria, ed Ingegno esser due Poli, che, non che mai toccarsi, di lor essenza sortirono lo star sempre quan-

A a

to il più si possa lontani: fotto pena irremisibile, se mezzo dito di più s'accostassero di quanto importa la massima distanza d'un capo all'altro del Mondo, di lasciar d'esser Poli.

II. Io sò bene, su qua'principji Difensori d'un tale assunto si fondino, soliti a dividere le tre facoltà dell'anima intellettiva, Ingegno, Memoria, ed Immaginativa, fecondo i tre diversi temperamenti, che può sortire un qualunque Cervello, o di Caldo, o di Secco, o d'Umido: e quindi inferendo, ove più prevale il temperamento Secco, ivi più esfer d'Ingegno, e Giudicio: perciò tanto in questi pregi prevalere i Vecchi: a cagione della maggior ficcità del loro cervello: il quale coll'avanzarsi dell'età sempre più si và disseccando: e però i Melanconici, e tutti comunemente la mattina a digiuno ( per esser proprietà della tristezza, e dell'inedia disseccare) riuscire più prudenti, e ingegnosi. Ove abbonda il temperamento Vmido, ivi più prevaler la Memoria: e però tanto di quella a dovizia esserne forniti i fanciulli. Ciò che non debbe intendersi di un'umidità eccedente, e quasi simile all'acqua, com'è quella degl'infanti più teneri, e però privi affatto di memoria; ma d'un'umi dità come glutinosa, appiccaticcia, e tegnente; atta in uno a ricevere, e ritener ciò che in essa si posi. E finalmente il temperamento Caldo essere opportuno all'Immaginativa: nella quale prevagliono i giovani di mezza età, perciò sì atti alla Poesia: maniuno a par de'sopraffatti da ardentissime febbri, e de'farneticanti: ne'quali a misura del calor eccessivo, gagliardissima è la forza della facoltà immaginatrice.

Quanto al Freddo, che sarebbe la quarta qualità, oltre le tre noverate, soggiungono non essere attivo, e a nulla servire per l'intelletto, le cui funzioni è sol atto non a promuovere, ma impedire. E se pur, presso gli Autori si legge, i freddi di celabro, quai sono i melanconici, esser prudenti, assennati, ingegnosi; ivi il freddo, ripigliano, non

dove-

dovere pigliarfinel suo proprio grado di Qualità dominante, ma per una gran moderatezza di caldo: dell'eccesso del quale nulla di più contrario ha il Giudicio, e n'parte ancora l'Ingegno. Or giusta le tre mentovate Qualità, Secca, Vmida, Calda, delle quali non più che una può prevalere in grado intenso; non più che in una delle tre facoltà intellettive da quelle regolate, cioè, o Ingegno, o Memoria, o Immaginativa, conchiudon essi, poter riuscirsi eccellente: sì, e per tal modo, che dall'effersi in una di queste tre eminente, vaglia con necessaria, ed infallibile illazione, inferirsene la debolezza nell'altre due.

III. Tai sono i principali lor fondamenti, che uniti alla persuasione del volgo, tanto han prevalso in alcuni, che assai de'per altro provveduti d'una felice Memoria, sia a me occorfo vederne (e'l medefimo, credo, farassi dagli altri osservato) affettare di parerne manchevoli, usando somme industrie per coprire i lor pregi, e passare per ismemorati, a intento d'esserne con ciò tenuti maggiormente ingegnosi. E tal altro ho veduto offendersi, quasi di positivo convizio, al fentirsi lodar di buona memoria: come tra gli altri, essere stato uso dell'altiero spirito del Soave, timoroso con ciò di passarne per meno ingegnoso, leggo presso al Vayer. (z) La verità siè, che molti di quei che mancavano di memoria, desiderosi di trar qualche compenso d'un tale disetto, sonosi fattia specolare queste belle divisioni, e corrispondenze di Temperamenti, e di Facoltà; e infinuatane la fama presto del volgo, per conciliarsi con ciò, a spese dell'essere ismemorati, il credito d'ingegnosi: Quasi fossero la Memoria, el'Ingegno due vere Bilance, in cui per indispensa: bile necessità, allo stesso passo dell'innalzarsi dell'una, ha da corrispondere l'abbassarsi dell'altra.

IV. Ma io quì, a dimostrare il poco, o niun fondamen-

to di tali Fondamenti, dico brevemente, una buona Memca ria di due principali parti costare, Facilmente Apprendere, e Facilmente ritenere: delle quali egual pregiudizio sia, o che manchi questa, o che quella: Il medesimo essendo a conto fatto, o che uno in due ore guadagni 20., e ne perda 10.; o che un altro in pari spazio guadagnatine soli 10. ritengali tutti. Anzi puote darsi il caso, d'essere in migliore, non che in pari condizione, chi guadagna meno, se avvenga di ritener più, di chi avesse guadagnata quantità maggiore, e ritenutane meno. E ciascun, credo, scerrebbe esser colui, che di 10. guadagnati non perdesse che 2., che un altro, che di 20. perdessene 15. se al primo con ciò verrebbono a rimaner otto, e soli cinque al secondo. Ciò posto, io dico, la Memoria poter considerarsi in 4. differenze, Ricevere facilmente, e difficilmente perdere, e questa è l'ottima: Difficilmente ricevere, e facilmente perdere, e questa è la pessima; Esser facile così al ricevere come al perdere, al che s'oppone l'altra d'esser dissicile così al ricevere come al perdere : e queste due sono le mediocri.

Or lasciate le due prime da parte, come quelle, che costando di doti contrarie, non può dirsi dipendere ne dalla sola semplice vmidità, ne dalla siccità sola; Egli è chiaro delle due mediocri, la prima del facilmente sì ricevere che perdere spettarsi all'Umidità; la seconda del dissicimente sì ricevere che perdere, esser propria della Siccità. Ed ecco, quel vantaggio che ha il temperamento umido sul secco, nella maggior facilità che e' gode dell'apprendere; perderlo tutto nella maggior dissicoltà del ritenere: e per contrario tutto lo suantaggio del temperamento Secco nella dissicoltà dell'apprendere; venir compensato dalla facilità del ritenere. Onde se per Memoria noi non intendiamo la sola agevolezza dell'apparare una cosa, ma l'agevolezza così dell' appararla che del ricordarcela; e più sorse del secondo, che del primo; Siquidem Celeritas Ingenii, Tenacitas Memoria laus est, Dice un testimonio che ne val molti, il Petrarca (a) che della Memoria raccolfe, elibrò i sentimenti di tutti: ed è conforme a quel Tantum scimus quantum recordamur, di Tullio: o dirò meglio della Ragion che convince, non essere più Dotto chi più imparò, ma chi più ricordasi dell'imparato: ognun più che la memoria di coloro, tutta simile all'Acqua, o allo Specchio, in cui Eque citò omnis imago aboletur ac componitur; (b) non dubito, sceglierebbe, e reputariasi avventuroso colla Condizion di Cleante, chiamato da Plutarco Oris angustissimi was , dissicillime admittens , sed semper retinens quod semel admisit. Ciò stabilito io non veggio perche il temperamento fecco abbia ad infamarsi come men'atto alla memoria, dell' umido; s'egli delle due parti integranti d'una buona memoria, ne possiede una, e la principale, e la propria della memoria, vo' dire la Retentiva, che manca all' umido, cui fol toccò la men vantaggiosa, e meno pregevole, cioè l'Apprensiva.

Oltre il non reggere alla coppella dell'esperienza questa Dottrina de'Temperamenti, niente così essendo frequente a vedersi, che persone, o di umidisimo, o di secchissimo temperamento ( e simile dicasi del caldo rispetto all'Immaginativa) inette affatto alle funzioni della Memoria, ò dell'Ingegno; ed altri per contrario eminentissimi in una, ò in più di queste Facoltà, senza le Qualità corrispondenti: anzi contemperamento tutto opposto al richiesto per quella facoltà, in virtù della divisione suddetta de'tre Temperamenti, cor-

rispondenti alle tre facoltà;

V. Aggiungo io, Tanto lunge, che la Bontà dell'Ingegno pregiudichi alla buona Memoria, che anzi nulla al paro si sperimenti giovevole per migliorar la memoria, della

bontà

<sup>(</sup>a) 1. 2. rer. memor.

<sup>(</sup>b) Senec. I. nat. quaft. c. 5.

bontà dell'Ingegno; col dar ch'ei fa ordine alle cose: col bene unirle, o ben dividerle, dove meglio vadano od unite, o divise: bene una dall'altra inferirle: collocar le specie sotto i lor generi, o mirarne tutte le dipendenze, ed attenenze che posson tra se avere: e concatenarle sì, che al minimo pensiere che ne muova una, vengano tutte le altre: quasi anelli di catena, che seguon tutti al trarne d'un solo . L'istesfo dicasi dell'Immaginativa, tanto pur essa lungi d'esser contraria alla Memoria, che anzi la maggior parte della Memoria, tutta consiste in una forte Immaginativa: come chiarissimo appare nella Memoria Artificiale, i cui gran prodigj, che immantenente diremo, tutti son opera, e per così dire, lavoro, e givoco d'una gagliardissima immaginazione. E così le facoltà dell'Anima intellettiva, tanto non è d'opporsi tra se, che anzi si dan mano, porgendosi, com' è detto, vicendevolmente soccorso.

VI. Che poi i vecchi tanto nell'andare avanti nell'età, vadano indietro nella memoria, non de'recarci maraviglia, fe'l medefimo fenza maraviglia vediamo a proporzione fucceder loro in tutt'altro: invecchiandosi in loro al medesimo. passo dell'invecchiarsi degli anni, anche le forze, anche il calore, la fanità, la vivacità, l'allegrezza, e fui quasi per dire anche l'Ingegno ( e forse senza che il dica io, il diranno, egli stessi, se dir vorranno sinceramente, come ne giudicano ne'loro cuori; non già secondo il lor parlarne alla pre-, senza de'giovani) come quello che abbandonato da quella: vivezza, da quel brio, da quella prontezza, penetrazione, agilità (che sono frutti, che quanto abbondano nell'està della giovinezza, mancano nel freddo verno della vecchiaia) anzi che Ingegno, potria dirsi un cadavere avvizzato, e in prossima disposizion di marcirsi. Tutto nella vecchiaia s'affievolisce, che maraviglia dunque dell'infievolirsi ancor la memoria? Oltre il gran vantaggio, che hanno i fanciulli colle

colle lor memorie recenti, non confuse da altre specie, e come carta bianca, atte a ricevere ogn'impressione; là dove la memoria de'vecchi soccombendo sotto al peso delle infinite immagini ricevute, che in essa cagionano un'incredibile confusione di specie, e di fantassimi; tanto è men capace a riceverne delle nuove, quanto una Casa già piena, o quasi piena, men della vuota. E così a tutt' altre cause che alla differenza de'temperamenti, o umido, o secco, debbesi per mio avviso attribuir lo suantaggio della memoria senile sotto la fanciullesca.

Vna sol cosa avvantaggiarsi sempre più sembra, e perfezionarsi al medesimo passo del crescer della vecchiaia, ed è la Prudenza, o il Giudizio comunque vogliam chiamarlo: ma questo così al di lungi d'esser cosa opposta alla memoria, che anzi è parto legitimo, e quasi tutt'opera della memoria: la quale suggerendo a'vecchi tutti i casi veduti, o uditi nel lungo corso della lor vita, genera in essi l'abito della Prudenza (che secondo il Filos ofo è scienza di casi particolari) per ben sapere allo specchio del passato giudicar del futuro, e preveder l'avvenire. Laonde non solo alla Memoria non s'oppone il Giudizio, che anzi essendo d'essa germoglio, riman evidente, che quanto fosse questa maggiore, più somministrando di sperienze, e di casi seguiti, maggior sarebbe la Prudenza da nascerne: Qua teste Aristotele, primo Methaph. c. 1. ex multarum rerum scientia coalescit. Vnde est quod Memoria ab eodem Aristotile lib. 6. cap. 1. a Tullio l. 1. de Invent. a Divo Thoma 2. 2. ques. 9. ar. 1. alisque Philosophis communi assensu, inter Prudentia partes integrantes numeratur. (c)

VII. Rimarrebbe per fine da risolvere quell'Obbiezione del teste citato Aristotile; il quale nel libro De Memoria, & Reminiscentia Al capo primo, generalmente pronunzio, più di tutti abbondar di Memoria gli di spiriti più grossieri

ed ottusi : Frequenter magis memorativi qui tardi . Ma questa per mio avviso, nè tampoco, è da annoverarsi per obbiezione, stante l'immediatamente soggiugner ch'ei sece, e i più docili, e ingegnosi per opposito, più abbondare in Reminiscenza: Magis autem Reminiscitivi qui veloces, & dociles. Nel che parve due forti di Memorie aver voluto distinguere : l'una staccata, fenza alcun ordine, o legamento di cofe: qual è quella denomi semplici, e delle nude parole; e questa esser "più propria degl'ingegni gregari, e de' fanciulli, e se vo-"gliamo così dire de' Bruti: ciò che fe'pronunziare al Fra-" castoro (dice un erudito Scrittor Franzese) (d) che coloro " ch' esattamente si rammentan le strade, dovunque una " fol volta passino, senza mai traviare d'un passo, sono " vicinissimi alla natura delle bestie, sì in ciò favorevole ai ca-"ni, ed a' cavalli, nientemeno che a gli afini, oggetto per tal capo a noi di stupore.

L'altra Memoria più nobile, dal Filosofo chiamata Reminiscenza, cioè la poc'anzi da noi mentovata, che s'aiuta coll'ingegno, e coll'ordine, e con la concatenazion delle parti, più abbondar negli assennati, e forniti meglio d'ingegno: Anzi esser propria degli vomini, e per niun conto de' bruti; per esser quasi una specie di Sillogismo, che, per opra dell'ordine posto, inferisce una cosa dall'altra. Odasi il Filosofo, nel capo quarto ed ultimo del libro suddetto, se poteva dirlo più chiaro? Disfert autem ipsum Memorari ab ipso Reminisci, quod de ipso quidem Meminisse est aliorum animalium participant multa; de ipso autem Reminisci nullum animalium, nisi bomo. Causa autem quia ipsum Reminisci est ut Syllogismus quidam; quod enim priùs aut vidit, aut audivit, aut aliquid bujusmodi passus suita.

syllogizat reminifcens .

VIII. Ma non è già questa la maggiore Obbiezione: la più forte e gagliarda, dicon i Contrarj, è quella, che sorge dal capo dell'Esperienza; per cui vomo dotto quasi non mai fortisca trovare, che non s'oda a tuttore dell'infelicità della sua Memoria lagnare. A che dunque mendicare argomenti, provando la Memoria non contrariarsi all'Ingegno, quando la cotidiana sperienza dimostra, per confession di tanti Ingegnofi, Ingegno e Memoria non punto meglio, che Fuoco ed Acqua, non solersi accoppiare? Ma a questo capo delle Querele ho io in parte sopra risposto, Molti affettare di parer disgraziati dal canto della Memoria, per ischivar la taccia del volgo, che crede, l'abbondanza di quella essere indizio di sterilità d'Ingegno:come l'amenità e la fecondità delle montagne, suol esser segno di non celarvisi sotto ricche vene di preziosi metalli, consueti d'abbondare per ordinario nelle più sterili. Altri ciò fanno, per dare maggior risalto al loro ingegno, tanto più prodigioso al lor credere, quanto senza verun soccorso delle cose esterne, potute somministrarsi dalla buona memoria, abbiali potuti follevare all'alto grado di Dotti. Ed altri finalmente, che fon tutto il resto, a ragione si lagnano della loro memoria; mentre non potendo questa esser mai tanto felice, che delle diece cose, o lette, o pensate, non ce ne scappino nove (per non dire novantanove d'ogni cento) quindi è il lagnarsi tutti al paro della loro Memoria, per quantunque buona che l' abbiano: mercè del non esser mai tanto perfetta, che non rimanga grandemente al di sotto di ciò che vorrebbesi. Che siccome senza vergogna, anzi con una certa spezie di vanto, è lecito richiamarsi della Memoria, sosselo altresì dell'Ingegno; chi dubita, che, a misura del maggior motivo di farlo, maggiori farebbon le querele per questo Capo? Ma parte il rossore, parte l'amor propio che ci travisa a noi stessi, è in colpa, che laddove innumerabili, che pur la godono felicissima, per d'infelice memoria si lagnano; d'infiniti veramente, ed affatto di giudizio manchevoli, non fia occorfo giam-

giamai rinuenirne un folo, che se ne confessasse almen debile. IX. Ma, lasciate tutte le Ragioni da parte, all'Esperienze non si risponde meglio che coll'Esperienza: onde bello sarà il quì sotto di alcuni recar gli esempli, al paro eminenti, e per memoria, e per ingegno. Il che volontieri so, non tanto per prvova, che non abbisogna per una cosa, da ciascuno di spassionato giudizio ben potuta osservarsi, quanto più per dare un saggio, del sino a qual prodigioso segno vaglia

a stendersi una buona Memoria.

Temistocle di quale ingegno ei fosse, quanto sagace, attivo, accorto, penetrevole, pronto, prosondo; senza che io mi stenda a ridurne ciò che di lui narrano cento Scrittori, raccolgasi da questo breve elogio, che di esso lasciò Cornelio Nipote: Nulla res major sine eo gerebatur: celeciterque qua opus erant reperiebat: Neque minus in rebus gerendis promptus, quam excogitandis erat: quod & de instantibus (ut ait Thucidides) verissime judicabat, & de futuris callidissime conisciebat, quo factum est, ut brevi tempore illustraretur.

E pure con tale ingegno accoppiò egli una si prodigiosa memoria, che a Simonide, giusta il riferirne di Tullio (e) promettentegli l'Arte della Reminiscenza, Anzi a me rispose, d'vopo sarebbe l'Arte dell'Obblianza; mentre ricordandomi di tuttociò che voglio, di quello stesso, che rammen-

tar non vorremi smenticarmi non posso.

Per ambi i pregi in grado eminentissimo, della Memoria non meno che dell' Ingegno, e dell' Ingegno non meno che della Memoria, goduti dal Filosofo Plotino, basti il seguente Elogio di Porsirio nella sua vita (f) Thotinus in Disputationibus strenvus, ad Inventionem solers, ad opportuna percipienda promptissimus. Qui ad bunc legendum accedunt, bos mente sublimiore esse convenit; nam cateri bomines animum habent, bic verò non

<sup>(</sup>c) lib.2.de finib & S. Acad. quaft. (f) Apud Pope Blount in Cen,uri •

rò non animum, sed intellectum. Qua scribere conceperat, ita animo disposuerat, ut è libro quodam ante oculos posito exscribere videretur: sique ab aliquo interrumpebatur, peracto negotio non repetebat scri-

pta, sed sequentia contexebat, quasi nibil intermisisset.

Seneca il Retore, per l'Ingegno non abbisogna nè di mio; nè d'altrvi Elogio, per la Memoria basti quello ch'ei tesse a sè stesso, nella Presazione al primo Libro delle sue Controversie. Hanc aliquando in me storvisse, ut non tantum ad usum sufficeret, sed in miraculum usque procederet. Nam & duo millia nominum recitata, quo ordine erant dista reddebam: & ab his qui ad audiendum Praceptorem nostrum convenerant, singulos versus a singulis datos, cum plures quam ducenti efficerentur, ab ultimo incipiens usque ad primum recitabam. Nec ad completenda tantum qua vellem velox mihi erat memoria, sed etiam ad continenda qua acceperat: Che vuol dire, sposando ad una prodigiosa Apprensiva, una non men ottima Retentiva.

L'Ingegno del Tostato dall'Opere sue s'inserisca, non meno per Dottrina prosonde, che per quantità immense: delle quali, a conto satto degli anni ch'ei visse, non detrattone
che il solo tempo della puerizia, affatto per ciò disadatto;
trovasi aver egli, e tra tanti gran maneggi, scrittone irrefragabilmente a un per l'altro, ogni di, sei almeno interi
fogli di carta maggiore. Pure di esso leggiamo (g) Adeò
falici memoria pollvisse, ut Bononia librum, quem describendum impetrare non potuerat, semel & iterum lectum, domum reversus, ex

memoria chartæ mandaffet .

E simil prvova leggiam fattasi da Giovan Pico della Mirandola (h) non con leggerlo Semel & iterum, ma al sentirselo sol recitare, una volta solo, essersi impossessa che dicendo essersi per sentir solo con tale franchezza, che dicendo essersi son era che il disse per ischerzo, per Bb. 2

<sup>(</sup>g) In Biliotheca Hifranica weteri Nicolai Antonii Hifpalenfis tom. 2• (h) Ioan: Francifcus in ejus wita , & alii ,

suo l'avrebbe satto indubitatamente credere, e sattone passare per ladro l'Autore. E pure, vomo di sì portentosa Memoria di quale Ingegno e sosse, si raccolga dal sopranome datogli dal comune applauso, di Fenice del suo secolo, anzi dal nudo suo Nome, passato oramai il nome di Gioan

Pico in nome appunto d'Ingegno.

Quanto poi all'elevatissimo ingegno del mio Gianpietro Caraffa, con altro nome Paolo Quarto Sommo Pontefice me ne rapporto a cento Scrittori della sua vita: e quanto all'eccellenza della sua Memoria, mi sopravanza ciò che nelle Storie della mia Religione, fotto l'anno 1550, ne riporta la coltissima Penna del Silos, con dire che possedeva perparola tutta intera la Divina Scrittura, il testo greco di Galeno, tutto Omero, Virgilio, Cicerone, e più altri: de' quali nell'estrema sua decrepitezza ne recitava, secondo le occafioni, le pagine intere, con quella facilità, e felicità, che un fanciullo farebbe, dopo ben imparata la lezione per recitarla in iscuola: ne possibil era di poter chicche sia trafurare un benche minimo passo di tali Autori, eziandio con travisarlo, e travestirlo sotto altro idioma, che e' subito non s'accorgesse del furto, e del luogo ov'era fatto. Quindi non fenza gran ragione, della memoria di questo Pontefice favellando il Dressellio, chiamolla, Memoriam prorsus admirandam, cui parem non tulerint multa retro secula. (1)

Ma odasi ciò che lo stesso Dressello, e nella stessa Aurisodina (k) ci lasciò scritto, della non men portentosa memoria di Gioseffo Scaligero, cioè aver egli imparato Ad verbum, In non più che ventun giorni, tutta l'Iliade, e l'Odissea d' Omero, cosa presso che incredibile; mercè che contenendo l'Iliade divisa in ventiquattro libri, trentun mila secensettanta versi eroici, ne minor numero l'Odissea, venne egli

ad

<sup>(</sup>i) In Aurifod. par. 1.c. 2. (K) par. 3.c. 10.

197 ad imparare in ventun giorni, sopra a sessantatremmila versi, che vvol dire tremmila almeno per giorno. Nè fu minor pruova quell'altra, di aversi mandato a mente, in quattro mesi e non più, tutto il rimanente de'Poeti Greci, Museo, Eschilo, Anacreonte, Alceo, Aristofane, Callimaco, Euripide, Essiodo, Licofrone, Oppiano, Focilide, Pindaro, Choro, Sofocle, Teocrito, Orfeo, con tanti altri di minor grido, che troppo lungo e'sarebbe sol riandare per nome. Ma più del Dressellio, è ciò che cene lasciò un altro suo contemporaneo accennato (1) in queste parole: Nibil legerat ( quid autem ille non legerat ? ) quod non statim meminisfet : Nibil tam obscurum, aut abditum in ullo vetere scriptore, Graco, Latino, vel Habreo, de quo interrogatus non statim responderet. Historias omnium Populorum, omnium atatum, successiones Imperatorum, res Ecclesia veteris in numerato babebat. Animalium, Plantarum, Metallorum, omniumque rerum naturalium proprietates, differentias, & appellationes, quà veteres, quà recentes tenebat accurate . Locorum situs, Provinciarum fines, & varias pro temporibus illarum divisiones, ad unguem callebat. Linguas tam multas tam exactè sciebat, ut vel si boc unum per totum vita spatium egisset, digna res miraculo potuerit videri. E pure mancò forse ad un vomo di sì fmodata memoria un elevatissimo Ingegno? Così quanto ebbelo buono, l'avesse egli bene impiegato!

Ma di Memoria non inferiore certo allo Scaligero, e d'ingegno ancor superiore, fù, Giudice il Senato di tutti gli Eruditi, il Pascale : e all'Ingegno accoppiata quella stupenda Immaginativa, che c'indicano l'opere sue Matematiche, pubblicate in tempo di non avere ancor ben valicata l'età puerile. Ma noi stando sulla Memoria, addurremo quì, senza aggiugner un Iota, le parole d'un Moderno, (m) il cui intelletto, come quello dello Scaligero, e del Pascale, auremmo desi-

dera-

<sup>(1)</sup> Cau abon. ad Thvan. fe& . 2. Val. Quint.

<sup>(</sup>m) Mr. Locke Effai del l'Entendement bumain l. 2. c. 10.

" derato un poco meno arrischiato. " Di Mr. Pascale " si narra, il cui ingegno avea del prodigioso, che finac-" chè la sua deteriorata fanità non ebbe affievolitagli la " memoria, nulla mai obbliò di quanto avea fatto, o pen-" fato fin dalla più tenera età. Questo è un privilegio sì " po' conosciuto dalla maggior parte degli Vomini, che si " renderà incredibile a tutti coloro, che non san giudica-

"re degli altri che alla misura di loro stessi.

X. Quindi, per questo motivo appunto, di non sembrar di dire cose eccedenti ogni credibilità, a chi s'ha prefisso non credere in altri, ciò che non vede in se stesso; volendo io, dopo questi esempi di Memorie affatto stupende, (di cui ben mille trapallo) recarne qualche raro di non meno ammirabili Immaginative, appena è che osi quì ricordare, tanto sembra incredibile, ciò che di Giulio Cesare ( Imperadore di quell' Ingegno, quanto può raccorfi dalle sue geste, e da' suoi libri, di cui minima parte a fronte degli smarriti (n) a noi è trapassata; e di quella Memoria di cui pote dir Cicerone, che Nibil aliud soleret oblivisci prater injurias) Narrano Plutarco nella di lui vita, Plinio libro 7. cap. 25. Con queste parole, Scribere, & legere simul, dictare, & audire solitus erat: Epistolas verò maximarum rerum quaternas pariter librariis dictabat, ipse manu propria quintam addens, & si calamum eximeres, septenas.

Pure, foggiungero io quì, colle parole del Giornale de', Letterati di Francia, (o) Tuttociò a noi ancor più incredi, bile sembrerebbe; ove non avessimo in Parigi una Persona, assai straordinaria in tal genere, che è il Signor Mercet, che detta nel medesimo tempo a diece Scrittori, in sei o sette diversi Idiomi, e di materie assatto serie: e sa fare l', esercizio a un Battaglione, con tutte le evoluzioni militari:

ap-

<sup>(</sup>n) Catalogum vide apud Girald. Dial-5. byf. Poet. (0) Iournal du 21. Novemb. An. 1678.

Libro II.

199

"appellando tutti i Soldati pel nome, che presero sfilando

una sol fiata alla di lui presenza.

Al che aggiugner potrebbesi per nulla meno stupenda la pruova, che della sua gagliardissima Immaginativa, per varie Città d'Italia andava facendo, l'anno 1266. un Saracino per nome Buzecca, così all'autorità di Giovan Villani, che di presente non ho alla mano, descritta colla sua solita eloquenza dal P. Bartoli (p),, Costui maraviglioso sù il saggio, che " dal suo valore diede in Firenze, cioè giucar tutto insieme ,, con tre valentissimi Avversari, a tre diversi scacchieri, l'uno " solo di essi a lui presente, gli altri due lontani, talche su ", quello di veduta, su questi non veduti giucava a mente. " Quando altro non fosse, pur sol questo era molto: ma " fu nulla al vincer che fece due giochi, e far tavola al ter-" zo. Per ciò dunque gli bisognava aver divisati in mente i, 196. quadretti, in quanti si ripartono i tre scacchieri: e in "essi 96. pezzi da muovere, l'una metà suoi, l'altra degli " avversarj. Poi tutte aver nella fantasia descritte le tante "esì suariate mutazioni, che s'andava successivamente fa-"cendo: cancellandosi le passate, e sol figurandosi le pre-" fenti, e colla mente sopraintendendo a tutte: osserva-"re in ciascuna, dove anche in più colpi lontano mirava, " ogni particolar movimento di tanti pezzi, secondo il lor "diverso andare: quale a piccoli, e quale a gran passi, e " qual di falto misurato, e d'uno in un altro colore, e li-" bero lanciarsi sopra uno stesso dall'un capo all'altro: e ciò "gli uni di punta, e per fianco, gli altri per fronte in qua-"dro, e taluno anche possente ad amendue: e tuttociò dal " fuo lato a difendersi, come dal contrario ad offendere.

Pruove certamente oltre quasi ad ogni credere stupende : delle quali altre simili potrei quì riferirne, se non m'accorgessi d'avere anzi digredito più che io non voleva; mercè del

non essere il mio intento d'esporre fin a dove stender le mete si possano d'una gagliardissima o Immaginazione o Memoria; ma sol di provare queste Facoltà ne tra se opporsi, nè coll'Ingegno: Ciò che dal fin quì rimostratone, rimaner crederei sufficientemente convinto.

XI. Quanto poi a Coloro, c'hanno per non credibili in altri, perche non provati in loro medefimi, questi gran Prodigi, o d'Immaginative, o di Memorie, oltramirabili non niego, e portentose, ma non repugnanti; basta a me l'animo della loro incredulità farli ricredere con nulla più, che con folo proponendo loro a considerare quello stesso, che a tuttore passa nelle loro, sia quanto si voglia gregarie, e dozzinali memorie: e ciò col solo discorso di S. Agostino, che nel decimo delle sue Confessioni, al capo ottavo, in questi, o non molto dissimili forme, la va seco medesimo discorrendo: Che cosa è questa, che picchiando io all'uscio della mia Memoria, e chiedendo ciò che allora ho bisogno di rammentarmi, aleune cose preste a mie' cenni, fubito mi si presentano, altre per contrario s'imbucano restiene'più cupi fondi, e sa d'vopo trarnele a sorza, o con industria pescarle! Alcune a torme-affacciandosi, mentre io cerco tutt'altro, non cercate saltano importunissime in mezzo, urtandomi quasi, e dicendo, Siam noi per ventura quelle desse, che chiedi? Ma io, colla mano del cuore, dalla faccia della mia mente scacciandole, senza ristare trapasso; e tanto quà e là fiutando, e braccheggiando m'aggiro finche veda sbucare dalle ascosaglie ov' erasi rintanato ciò che andava sì anfiosamente io tracciando. Altre con ogni agevolezza al minimo cenno compaiono, e collo stessordine che le vi posi, quasi ben disciplinate milizie che sfilino alla rassegna: ed indi ciascuna al suo disegnato quartiere tornando, senza punto confondersi, o variare ordinanza, s'alloggiano sì, da star preste ad uscire, e passar nuova mostra, ad

ogni

ogni nuova chiamata: Quod totum fit cum aliquid narro memo-

In questo Ripostiglio, in questo Erario, in questa immensa Guardarobba sonoci oltrenumero, e capacissimi i ripartimenti, gli armarj, le nicchie, per allogarvi tuttocciò, che per qualunque porta de sensi, e comunque, e quandunque, vi sia entrato: come la luce con tutti i colori, e tutte le visibili forme, trasmessevi per gli in uno angustissimi, e immensi usci delle Pupille: tutti i suoni introdottovisi per le Orecchie : gli odori per l'adito delle Nari : i sapori per mezzo del Gusto: e per lo Tatto, senso generale di tutto il corpo, le innumerabili specie di ciò che sia duro, o tenero, liquido, o fodo, caldo, o freddo, ruvido o liscio, aspro, o trattevole, grave, o leggiero, con quel più d'impossibile a esprimersi, ma facilissimo a riceversi, e trametterfi, e renderfi, da questa fedel Tesoriera insieme, e Tesoro, Archivista, ed Archivio, Secretaria, e Secretissimo Abisso, ch'è la Memoria: Hac omnia recipit recolenda cum opus est, atque retractanda grandis Memoriæ recessus, & nescio qui secreti, atque ineffabiles sinus ejus. Ma questo è poco, al riceversi in essa, anzi in un sol cantoncello d'essa tutto quant' è, colle infinite sue parti, l'intero Universo. Ivi il Cielo con suoi Astri, e Pianeti, d'ordini, e di moti sì ammirabili, ed ineffabili: Ivi gli Elementi per ordine colle loro operazioni, e meteore: il Fuoco con tante lucide accensioni: l'Aria co'fuoi venti, e nugoli, e arcobaleni: l'Acqua diramata in tanti mari, laghi, fiumane, rigagni, fontane : la Terra divisa in Isole, e Continenti, e Regni, e Provincie, e Popolazioni, e Cittadi: le Piante, e l'Erbe, in varie campagne si varie: gli Animali, terrestri, volatili, aquatili, di generi e di spezie sì innumerabili; di forme sì difformi, con tutte le infinite loro sì suariate fattezze, e proprietà, e istinti, e nature: il Tempo distribuito nelle sue Epo-

Epoche, e compartito per secoli, Olimpiadi, Indizioni, Lustri, Anni, e mesi, contrassegnato ciascuno co'piu notabili succedimenti, che celebre il resero, e memorevole a' posteri; A conchiuderla, Ibi mibi Cælum, & Terra, & Mare prestò sunt, cum omnibus qua in eis sentire potui, prater illa qua oblitus sum. Ibi & ipse mibi occurro, meque recolo, Quid, Quando, Ubi egerim, Quoquo modo cum agerem assettus suerim. Ibi sunt omnia qua sivue experta a me, sivue credita memini. Exeadem copia etiam similitudines rerum, vuel expertarum, vuel ex eis quas expertus sum creditarum, alias atque alias, & ipse contexo preseritis, atque ex bis etiam suturas actiones, & eventa, & spes:

& bac omnia rursus quasi prasentia meditor.

XII. Ma non più d'una cosa, che non finirebbe mai. Basteranno ben credo a farvi comprendere l'incomprensibilità dell' infinito che resterebbe, questi pochi, che pure senza ammirarli, tutto di nella vostra stessa Memoria scorgete si maravigliosi portenti; Onde non più per l'avvenire, a cagione di non capirne la vera cagione, increduli vi renderete imbattendovi a leggere, presso gravissimi Autori, altre varie stranezze della Memoria, intravenute per qualche straordinario accidente: Come quello di cui narra Plinio (q) che precipitato da un tetto, quasi non egli dall'alto, ma la memoria da lui sosse caduta al basso, il nome obbliò de'congiunti più stretti, e sino della sua Genitrice: o di quell'altro, cui, per una ferita ricevuta in capo ( quasi con ciò rottosi un serraglio di racchiusevi Fiere, o spalancatasi la caverna d' Eolo, e l'utre d'Vlisse, che mettesse in libertà i venti tenutivi prigionieri) così in un attimo volaron lunge tutte le specie della sua mente, come se giammai non vi fossero entrate:e quell'altro, uomo eruditissimo d'Atene, che toccata in capo una fassata, ritenne tenacemente tutte le cognizioni : solo quelle di Lettere, e di studi, Quibus pracipue inservicrat, oblitus est: Al riferirne di Valerio Massimo: (r) e del testè, mentovato Plinio. (s) Or stavano, dich'io, ricettate sorse queste in un angolo separato, o rassegnate sotto distinte bandiere; sicche al rimanervi dell'altre, esse sole sommutinatesi abbandonasser la piazza?

Ma quanto più prodigioso è ciò che narra il Fulgoso (t) di quel Cherico Tedesco, sotto Federico II. Imperadore, Qui è vena hausto sanguine, servata aliarum rerum memoria, Litterarum tantum oblitus suit: annumque in hac oblivione mansit: posse eodem tempore, atque ex eodem loco iterum hausto sanguine, scientiam, quam ante habebat, recepit? E chi mi sa dire, come tutte quelle erudite notizie, che alla prima cavata di sangue, quasi disdegnate, o suggirono, o rimpiattaronsi, in vece di maggiormente sdegnarsi, tornassero, e rapparissero alla seconda?

Ne molto da questo è diverso ciò, che di se stesso, nel suo Mercato di Maraviglie (u) il Cavalier Serpetri racconta: cioè, che godendo egli una memoria a tal segno selice, di possedere Ad verbum (Sono sue parole) interamente il, Tasso, l'Ariosto, il Petrarca, il Caporali, l'Anguilla, ra, i Pastor sido, Sannazzaro, Omero, Virgilio, Ora, zio, Ovidio, Claudiano, Lucano, epiù di venti altri volumi non interi, avvennegli, mentr'era in Roma di ricevere una ferita in capo, che gli se'morire, e interamente scordare tutto quanto avea sino a quel punto apparato: e come di veramente morto, ne sarebbe rimasto per sempre privo (nulla in fatti avendo racquistato dopo guarita, e saldatagli la piaga) se non soccorreva con una specie di natural miracolo il sagace ingegno di Tommaso Campanella suo Maestro, che conoscendo d'essergli stata mal curata la feri-

Cc 2

(r) 1. 1. c. 8.

<sup>(</sup>s)1.7.c. 24. (t)1.1.c.6.

<sup>(</sup>u) Port. primo, log. 7. Offic. 2.

ta, tornò con suo consenso, e suo non piccolo spassimo, a riaprirgliela, e nuovamente curargliela: Ed ecco risuscitare le specie o morte, o smarrite, e ripigliare, avvegnacche non con tutta quella felicità, e sermezza di prima, le antiche lor sedi.

Ma niuno in questo genere su più fortunato di quel Pietro Rogerio di Malamonte, Nobile Limogino, poscia Monaco, ed Abbate Benedittino, Vescovo d'Arras, Arcivescovo successivamente di Sans, e di Roano, Cardinaledi SS.Nereo ed Achilleo, e finalmente creato Papa a cinque di Maggio dell'Anno 1342. col nome di Clemente VI. Questi tutta la sua Memoria oltre ogni credere prodigiosa, dovvettela ad una ferita ricevuta in capo, essendo ancor giovinetto. Odasi, tra molti altri, il Petrarca suo contemporaneo; e che prima della creazion di questo Papa, era già stato con ferto d'Alloro; come Principe de' Poeti, coronato a gran pompa nel Campidoglio: escrisse ciò, mentre ancor viveva esso Clemente, Clemens VI. egregius nunc Romulei Gregis Pafor, tam potentis, & invicta memoria traditur, ut quidquid, vel semel legerit, oblivisci, etiam si cupiat, non possit...... . . . . . . . Illud addievur miraulo, ad banc tantam illum memoriam, magno quodam capitis ictu ( cujus adbuc testis extat ingens supremo vertice cicatrix ) per-venisse. Or chi non dirà essere in ciò appunto avvenuto, come in una di quelle ricche vene d'Argento, discoverte dalla botta d'un fulmine, imbattutofi a ferire una qualche alta Montagna, colà nel più alto Settentrione, secondo il riferirne d'Olao?

XIII. Ma di ciò non più: che non vo'io, mentre pasco, con questi prodigiosi avvenimenti della Memoria, la curiosità del Lettore, tradire il suo tempo da impiegarsi con maggiore profitto, nell'indagar le maniere più adatte a migliorar la Memoria: ciò che non solo di questo Capo, ma di tutto questo intero Trattato degli Studiosi Metodi, esser

deb-

debbe un de' principali frutti: a causa dell'esser questa, se chiamata da Plinio Ben necessario per tutta la vita, Memoria maxime necessarium vita Bonum (x) un Bene con ispecialità maggiore necessarissimo alla vita di tutti gli studi, che tutti senz'essa vani riuscirebbono, e infruttuosi; Nam omnis Disciplina Memoria constat; frustraque docemur, sì quidquid audimus praterfluit: (y) come a nulla monterebbe, che uno dalle doviziose miniere del Potosì, e della Castiglia dell'Oro, immensi cumuli traesse di quei preziosi metalli, ove poi mancassegli dove riporgli, e conservargli. E se bene in supplemento della Memoria, l'arte dello scrivere sia ritrovata, col cui aiuto vaglia a fermarsi sullo scritto, ciò che mal puossi nel celabro; pure quando altro non si faccia che questo, anzi che far Dotto se, ciò sarà un far Dotte le sue carte : le quali non mai tante esser potranno, nè sì piene di erudite notizie, che piu non ne possegga in un sol angolo della sua polverosa libreria un ricco ignorante. Che però a ragione finsero gli Antichi, e ricordalo nel suo Teeteto Platone, esser le Muse, della Memoria Figlivole: quasi nulla dovendo lor giovare, il vantare per lor Padre Giove, senza l'aiuto della lor Madre Mnemofine, cioè la Memoria: Troppo essendo infelice quello studioso, che per quanto provveduto d'ingegno Linceo, per iscorgere le cose più nascoste, e raggiugnerne con pie velocissimo le più lontane, e farne acquisto; niente poi meno della Lince ( di cui è proprietà essere sì smemorata, che eziandio nella sua maggior fame, non più si rammenti delle in gran numero fatte prede ) non fappia al bisogno, del frutto valersi de'fatti studj: Onde di lui si avveri appuntino, il motto dato a tale intento alla Lince, ULTRA NON MEMORABITUR: e ciò per difetto della fua memoria, tutta simile al trasorato vaso delle Figlie di Danao, che quanto vi s'in-

<sup>(</sup>x) L. 7. c. 24. (y) Quintil. Inft. l. 111. c. 2.

s'infondeva spandendo, nel sempre affaticarsi d'empirlo, sempre più vacuo il trovavano: ch'è quello appunto, Frustraque

Docemur, si quidquid audimus prætersluit.

XIV. Tale dunque essendo l'infelicità d'una difettosa Memoria, meglio impiegar non potremo tutto 'I resto del presente Capo, quanto nell' investigamento di varie Industrie, valevoli a migliorarla. Tralle quali, come principale tra tutte si presenta per prima la tanto celebrata da tutti della Memoria Artificiale, che tutta a forza si sa d'una gagliardissima Immaginazione: Con che non solo di falsità si convince il dettato di chi, secondo il riferitone nel principio di questo Capo, potersi accoppiare una gran Memoria con una grande Immaginativa negò; che anzi l'Oppinione non improbabile appar di coloro (z) che l'operazione della Memoria, tutta esser passiva pensarono; per modo da non servire altrimente, che a foggia d'una carta bianca all'Immaginativa, che n'è il principio attivo, facendo in essa l'ufficio dello Scrittore, che segna in carta ciò che raminentarsi brama, e segnatolo, a piacere torna poscia a rileggerlo: tale appunto (conchiudon essi) tutto il ricordarsi della nostra memoria altro non essere, che una lettura dell'Immaginativa, nel ripassar le specie da se dianzi nella Memoria segnate,, e la Re-" miniscenza essere una memoria impersetta, simile a certe " Scritrure antiche, che parte intere, parte guaste dal tem-"po, non tutte si leggono, ma vansene cavando alcune " particelle, che pensandovi sopra, e ruminandole, ci " danno poi luce di tutto il resto. " Quindi, qualor la Immaginazione è forte (a guisa dello Scrittore, che più calcando la mano, meglio impronta i caratteri) imprime le specie sì vivamente nella memoria, che lunghissimo tempo dappoi duran chiare, e distinte. Quando l'Immaginazione è debile, tutto assomiglia allo Scrittore, che tal menasse

leggermente la penna, che appena con essa toccasse la carta: dal che ne proverrebbe sì simarrita trarsene la scrittura, che malagevolissimo poi riuscisse l'intenderla. Ma ciò sia accennato di pasaggio, a insinuare, che come in una buona naturale Immaginativa, tutta la bontà della natural Memoria consiste; altresì nell'artificiosa disposizione di quella, consister debbe la Memoria, che chiamano Artificiale, o composta.

La quale Arte è antichissima, facendosi d'essa inventore Simonide Ceo, fiorito al principio del terzo fecolo della fondazione di Roma, che vuol dire ben cinque secoli e mezzo dinanzi la venuta di Cristo. Di quest'Arte parla Cicerone nel secondo dell'Oratore, accennando tra gli altri i gran progressi in essa fatti da alcuni suoi contemporanei, con queste parole, Vidi enim ego summos Homines, & Divina propè Memoria, Athenis Carneadem, in Afia, quem vivere hodiè ajunt, Sceptium Metrodorum: quorum uterque, tamquam literis in cera, sic se ajebat imaginibus, in his locis quos haberet, qua-meminisse vellet, perscribere. Or non è qui mio pensiere di riferir come ciò si ottenga per mezzo della distribuzione di certi non sò quai Edifizzi, e Figure, e Nicchie, e Simolacri: che mal io sarei capace d'insegnare ad altri ciò, che ingenuamente confesso, mai non aver potuto ben capire per me stesso. Chi è vago di saperne le maniere, non gli mancheranno in gran numero Libri, che di ciò trattino per disteso: tra gli altri uno, che tutto è una Raccolta di vari Trattati di quest'Arte, impresso in Franforte nel 1678. e poi più ampliato altrove col Titolo, Gazophilacium Artis Memoria, in quo omnia & singula, que ad absolutam bujus cognitionem inserviunt, recondita habentur .

XV. Questo bensì, che non vo' quì, per soddisfazion del Lettore, d'innumerabili pruove fatte per mezzo di quest' Arte, lasciare di riferirne una, che a me sembra la più stupenda, ed è a lungo narrata da Marcantonio Mureto, nel li-

bro terzo, Capo primo delle sue Varie Lezioni; fatta da un Giovane Corso, Studente di Legge in Padova, alla presenza, una con altri moltissimi, del suddetto Mureto: Le cui parole ( lasciato qualche episodio, che non concerne la sustanza del fatto, e n'allunga la narrativa) son le seguenti, Capi ego dictare nomina Latina, Graca, Barbara, significantia, nibil significantia, tam varia, tam nibil inter se cobarentia, tam multa, ut ego dictando, & puer cui mandatum erat, ut ea exciperet scribendo, & cateri qui aderant, audiendo, atque expectando, fessi iam miris modis essemus omnes. Ipse unus ex omnium numero alacer, ac recens assiduè plura poscebat. Sed cum ego ipse modum aliquem fieri oportere dixissem, abunde mibi satisfactum iri, si vel dimidiam partem eorum qua dicta erant, recitare potuisset. Tum ille exorsus, plane omnia eodem ordine, nusquam prope insistens, numquam hasitans, nobis stupentibus reddidit. Deinde ab ultimo incipiens, sursum versus pervenit ad primum: rursus ità ut primum, secundum, quintum, & sic deinceps omnia diceret : quo denique quisque volverat ordine, sino ullo errore referebat. Idem posteà cum ei iam familiarior factus essem, sape expertus, usquequaque verum deprehendi. Ipse mihi aliquando affirmavit, & erat ab omni jactantia alienissimus, se triginta sex millia nominum eo modo recitare posse. Quodque admirabilius est, ita herebant omnia in animo, ut vel post annum, diceret, se quacumque memoria commendasset repetiturum. Ego certe post multos dies facto periculo verum comperi.

Ma quello che più ha presso di me del prodigioso, è quello che soggiugne immediatamente il Mureto, cioè, che trovandosi in quei dì, nello Studio di Padova Francesco Molino Nobile Veneto, Giovanetto, quanto desideroso di approsittarsi nelle Lettere, altrettanto incapace di gran profitti, perche povero affatto della principal dote a ciò sare, della Memoria; diessi alla scuola del detto Corso, che si prosserse di communicargli il suo segreto; con tal suo vantaggio, che Nondum sex, aut septem dies abjerant, cum ille quoque alter

cioè

#### Libro II.

200

(cioè il giovane Molino) nomina amplius quingenta, sine ulla distitultate, aut eodem, aut quocumque also libuisset ordine, repetebat. Hac ego vix auderem literis prodere (Così chiude la sua narrativa il Mureto) mendacii suspicionem reverens, nist es res adbuc recens esset (nondum enim annus esse) es Nicolaum Lippomanum, Joannem Malipetrum, Georgium Contarenum, Patricios Uenetos, aliosque praterea imumerabiles eius testes baberem: a quibus,

si mentirer, vanitatem meam coargui nollem.

XVI. Ma queste testimonianze, che non lasciano luogo al minimo dubbio della verità di questo fatto, molto meno abbisognan per me, che simili pruove hò vedute in altri. Vno de quali è il P. D. Gio: Battista Cruciani, stato più volte Proccurator Generale della mia Religione, e mentre ciò scrivo, vivente, e Consultore in Roma della Sagra Congregazione de'Riti. Questi, comecchè avanzato in età, e consumato tra lunghi studj, e maneggi di varie Letture, e Cariche esercitate, e quello ch'era più, macerato da gravissime infermità; tutte circostanze, che rendeano di assai deterior condizione la sua memoria, della fresca, e vegeta del mentovato Corso; pure alla presenza mia, e di moltissimi altri Padri in Roma, ha fatte non dissimili pruove. Non già ch'egli dicesse di poter farla, come quegli, in sì prodigioso numero di Nomi; questo bensì, che ogni qual volta s'è venuto alla pruova, noi siamo stati i primi a stancarci dal dettare, nel tuttavia stimolarci che e'faceva a proseguire più oltre. Finito di dettare, tutto simile al riferito caso dal Mureto, ripigliava per ordine i nomi, a industria da noi cercati i più strani, e disparati: con tal velocità, che io, che talvolta fui quello che scrissi, e teneva la carta in mano; a gran pena poteva tenergli dietro nel leggere. Indi ripigliava. dall' ultimo al primo, o pure tutti i terni, i quinti, i festi, per diritto, o a ritroso, come s'avesse voluto . E questo tornava a farlo anche parecchi giorni  $\mathbf{D} d$ 

210 Capitolo II.

di poi colla stessa felicità, e facilità della primiera fiata. XVII. Non rimane dunque più dubbio, darsi quest' Arte, e potersi anche insegnare, come sì facilmente succedè al Molino: anzi al Corfo medefimo fuo Maestro, il quale al foggiugnere del Mureto (a) Artem illam accepisse se dicebat ab bomine Gallo, quo puer domestico praceptore usus erat: e'l Franzese l' aurà ricevuta di mano in mano da un altro : essendo, come avvisai, quest'Arte antichissima; e per tacere de' tempi di Cicerone, e de'più vetusti, fin almeno a diciassette secoli addietro, cioè a tempo di Seneca il Padre, quest'Arte e fioriva, ed era, com'egli attesta, di agevolissimo insegnamento. Non credo sarà quì disgrato al Lettore, udir quant'ei ne promettea, e colle sue stesse parole: notabilissime per certo, che serviranno d'ottimo antecedente alla conseguenza che sarò per dedurne. Favellando egli, nella Prefazione al suo primo libro delle Controversie, della prodigiosa Memoria di Porzio Latrone, così dice tra l'altro, In illo non tantum Naturalis memoria fœlicitas erat, sed Ars summa, & ad apprehendenda que tenere debebat, & ad custodienda; adeò ut omnes Declamationes suas, quascumque dixerat, teneret. Jam itaque supervacuos sibi secerat codices. Aiebat se scribere in animo. Dicebat, ut in nullo unquam verbo eum memoria deceperit. Historiarum summa notitia: iubebat aliquem nominari Ducem, & statim ejus acta cursu reddebat; aded quecumque in animum ejus descenderant semel, in promptum erant. Video vos iuvenes mei, plus iusto ad hanc huius virtutem obstupescere: alia vos in illo mirari volo. HOC QUOD TAM VOBIS MIRUM VIDETUR, NON OPEROSA TO-TEST TRADI ARTE . INTRA EXIGUUM PAUCISSI-MORUM DIERUMTEMPUS, POTERIT QUILIBET FA-CERE ID QUOD CYNEAS FECIT: qui missus a Pyrrho legatus ad Romanos, postero die novus homo, & Senatum, & omnem urbanam circumfusam Senatui Plebem nominibus suis persalutavit . Aut quod ille secit, qui recitatum a Poeta carmen novum, suum esse dixit, & protinus memoria recitavit: cum hoc ille, cuius carmen erat, sacere non posset. Aut quod secit Hortenssus, qui à Sisenna provocatus, in auctione persedit diem totum, & omnes res, & pretia, & emptores, ordine suo argentariis recognoscentibus, ita ut in nullo saleretur, recensuit. Cupitis slatim discere? Suspendam curiositatem vestram, & saciam alteri benesseio locum. Ciò accennato, senza mai più parlare di questa bell'Arte, per sì agevole da lui celebrata, e per sì prosittevole da tutti sperata, passa savellar di tutt'altro: a evidente risico di non ischivarne la taccia, o di mendace, se non era vero cio ch'ei dicea; o s'era vero, d'invidioso, nell'ascondere un'Arte sì vantaggiosa

insieme, e sì facile quanto ei dicea.

XVIII. E però io, da questo antecedente di supporre per infallibile darsi quest'Arte, conosciuta, e vantata sino ab antico, inferisco una Conseguenza, tutta forse altrimenti, da ciò che altri quì s'attendesse, esser forte da dubitare, se quest'Arte sia di quel profitto, che a primo aspetto rassembra: parendo per altra via impossibile, come una cosa di tant'utile, non si fosse pel lungo corso di tanti Secoli, e tra tanti Maestri antichi, e moderni, che ne decantano sì agevole l'infegnamento, propagata a par di tante altre d'opera più disficile, e di assai minore profitto. E qual sarebbe quel Principe sì avaro, che a costo di qualunque dispendio, ricusasse di comperarsi un sì pregiabil teforo? Anziqual farebbe quel tanto fordido posseditore d' un tal tesoro, che, per amore almen della Gloria, non ne propalasse il segreto? se non se fosse alcun di quegli, a sè, ed agli altri sì invidiosi Alchimisti, che avendo tante maniere di sapere sar l'Oro, si contentano viver mendici, e lasciano morir, e seppellir con esso loro i loro sì preziosi trovati. Ed ecco di questo segreto della Memoria artificiale nascere, per mio avviso, il medesimo sospetto dell'Oro artisi212 Capitolo II.

ciale degli Alchimisti, cioè, o che non all'intutto sia veritiere il loro vanto, o il lor'Oro artificiale non d'eguale bontà del naturale; mentre nientemeno che niuno Alchimista ho scorto divenir ricco, che pure auria douvto superar tutte le richezze e di Creso, e di Mida; niun di quest'altri ho veduto sar que'dismisurati progressi nelle scienze, almeno in quelle che più alla Memoria s'attengono, che saria

dovuto attendersi da un tanto segreto.

Se ben fallai a chiamarlo segreto, quando sappiamo ch' era pubblico in tempi di tanti, che per tale l'han vantato: ed il Petrarca tra gli altri disse de'suoi, (b) Artificiosa Memoria in Gracia reperta, apud nos bodie vulgata est: E per niente men vulgata oggidì ce la vendano centinaia di Moderni, che d' ella han fatti Trattati. E pure che frutto mai s'è veduto d' un Tesoro si patente, ed esposto alle brame di tutti? Questo, certo, per argomento estrinseco, è di troppo gran pefo: e grandissima breccia sè nell'animo mio, l'aver parecchi fiate offervato un di questi posseditori di tal Arte, per cui oprafacea pruove belliffime; dopo aver posto particolare studio per impossessarsi della serie Cronologica de Pontefici, e degl'Imperadori, de' Concilj, e di qualche più notabile fuccesso della Chiesa, vacillar talora alle occasioni di sciorne alcun nodo, dipendente tutto dalla fola memoria: e cui io, senza un tale aiuto, più d'una volta in di lui gara, più agevolmente disciolsi. E Seneca medesimo, che pur or ora di quest'artificiosa memoria dicea, Hoc quod tam vobis mirum videtur, non operosa potest tradi arte. Intra exiguum paucissimorum dierum tempus, poterit quilibet facere id quod Cyneas fecit &c. Pure in questa stessa Prefazione, al primo delle sue Controversie, favellando della sua memoria (che pur giovane l' avea posseduta sì felice quanto sopra vedemmo) qual fosse nello stato presente, che queste cose scrivea, soggiugne, At si que

si que illi intra proximos annos commisi, sic perdidit, & amisit, ut etiam si sapus ingerantur, totiens tamquam nova audiam. Or come s'accorda possedere un Arte, che rende si agevoli i prodigj della memoria d'un Porzio Latrone, d'un Cinea, d'un Ortensio; e non rammentar ciò che testè, e replicatamente udito si avesse, Vt etiamsi sapus ingerantur, totiens tamquam nova audiam?

XIX. E mi s'imputi poi a colpa di temerario giudizio, e non anzi a forza d'illazion necessaria, se per tutto ciò io conchiudo, Esservi dell'apparenza, che tutto il maggior prò di quest'Arte, non molto forse si stenda oltre i confini della sola apparenza, e di quella pomposa mostra che fanno le belle pruove qui sù riferite. Tanto più, che costando quest'Arte, per confession di quei medesimi, che più sono interessatia estollerne i pregi, d'un determinato numero di Simolacri e di Nicchie, o d'immagini e celle, a ciascuna delle quali a rappresentare, e custodire si da una cosa, o parola: con peso, ripiene che siano de'lor simolacri le nicchie, di non potere da una prova trapassare all'altra, senza prima aver rotti, e sfracellati i vecchi simolacri, e con ciò fatto largo, al potere sostituirne de'nuovi nelle antiche nicchie, che sempre rimangon le stesse; chi chiaro, ciò stante non vede, che quand'anche uno ponesse in opera (ciò che ha dell'incredibile) tutte quelle trentasemila o immagini, o nicchie, a quanti nomi poter estendere la fua memoria vantava il prefato giovane Corso, appena sarebbesi la sua prodigiosa memoria distesa a tre o quattro al più di questi miei capi, che crederei non contenere minor numero di parole: e qui trovatasi così limitata, ed esausta la sua capacità, da non poter passare ad vlteriori acquisti, senza abbandonare i già fatti.

XX. A questa non vo'aggiugnere altre mie rissessioni, per tema di troppo provocarmi le stizze, da non obbliarsi

giam-

214 Capitolo II.

giammai da queste si vivaci memorie. Solo soggiugnerò il sentimento d'un grand'Uomo, che dopo bilanciati i pregi di quest'Artificiosa Memoria, così il suo parer ci espresse: Neque tamen ambigimus (si cui placet hac Arte ad ostentationem abuti) quin possint pressari per eam nonnulla admirabilia, & portentosa: Sed nibilominus res quasi sterilis est, eo quo adbibetur modo, ad vsus bumanos........... Nos verò boc habemus, ut qua artem iastant, usum non prebent, parvisaciamus. Nam ingentem numerum nominum, aut verborum semel recitatorum, eodem ordine statim repetere & c. non maioris facimus quam Funambulorum, & Mimorum agilitates, & ludicra. Etenim eadem res sermè sunt, cum hec corporis, illa animi viribus abutantur: & admirationis aliquid sorsan habeant, dignitatis parum. (c)

Etanto basti di questa Memoria: intorno a cui de' postivisti all'inchiesta a più d'uno è intravenuto (anche in ciò degni di venir pareggiati agli Alchimisti) d'avere, nel cercar che saceano la memoria artisiciale, per lo stravolgimento delle specie in loro sattosi, quasi che assatto perduta la naturale: e con non poco risico dello stesso Giudicio. Quare(colle parole di Quintialiano chiuderò questa materia) & Carneades, & Sceptius Metrodorus, quos Cicero dicit usos hac exercitatione (E quant'altri sonvene Antichi e Moderni) habeant sua, nos simpliciora tradamus. (d)

XXI. In tali termini, certo gagliardi, ma forse non troppo, se consideriamo i tanto più gagliardi degli altri, e gli argomenti da me avutisi sin'allora, aveva io, nell' aver disteso questo capo, espresso il mio parere poco savorevole alla Memoria artificiale, stando nel devoto ritiro di Montenero, presso a Livorno in Toscana; quando passato per qualche assare in Palermo, ebbi notizia prima del Libro intitolato Ars Memoria vindicata, Poscia dell'Autore, ch'è il

No-

<sup>(</sup>c) B.sco Verul. de Augm. scient. l. 5. c. 5. (d) Inst. l. 11. c. 2.

Nobile, ed al pari per Costumi, che per Sapere eccellente Avvocato D. Giovanni Brancaccio: con cui avendo contratta stretta amicizia, essendo egli un de'più rari posseditori, e Maestro non punto invidioso di quest'Arte, ebbi il contento di vedere in lui, a quante belle Cognizioni una tal Arte si potesse utilmente impiegare: onde fin d'allora proposi, e gliel promisi, egliel'attengo, di moderare il già detto con questa come parentesi, che qui inserisco, per protestare, Non doversi in conto alcuno disprezzare tal Arte, massimamente da chi sappia trarne quell'utile, che ha saputo il suddetto sapientissimo Signore. A me non isdegnò egli, con gran Gentilezza di aprire, al primo scorgermene curioso, tutto l'ordine, e'l progresso da lui assai facilitato di quest' Arte; ma la mia mente, per la varietà degli studi fatti, non poco confusa; l'animo poco quieto per l'imminente partenza per Roma, dove ora scrivo; e sopra tutto l'età non fresca, che più mi fa pensare al morire, che ad arricchire di nuove cognizioni la mente, mi distolsero dal giovarmene per me, molto più dal poter favellarne con giovamento degli altri. I quali spero, che resteran soddisfatti a pieno, subito che uscirà (il che sento esser di prossimo, e forse in atto) un dotto, e gran volume, che sul rischiarato Metodo di quest'Arte, e su d'altre molte pellegrine notizie, si truova aver composto, Detto non mai a bastanza lodato Signor D. Giovanni Brancaccio. E quì, raggroppando dove avea troncato il filo del mio discorso, torno a dire, che lasciato a Penne più felici insegnar cose più alte, e ricondite, Nos simpliciora tradamus:

XXII. E perche negar non si puote, come tutte l'altre cose, in cui tanto conduce l'Arte a migliorar la Natura, molto parimente a perfezionar la Memoria riuscir uantaggiose le Industrie:

216 Capitolo II.

Et quamquam ipfa juvat facilis natura Cerebri, Arte tamen vis illa memor, curaque juvanda est.

Il miglior Artificio d' un'Arte della Memoria senza tant' Arte, ed il primo Precetto di quei, che darò, tutti ad intelligenza, e portata di tutti ssarà, per mio avviso, il proccurar sopratutto di ben penetrare, e bene intendere ciò che si vuol ben imprimere, e ben rammentarsi. E questo è, secondo sopra accennai, quel sì efficace aiutar la Memoria coll'Ingegno; cioè studiarsi d'intendere la Ragione, e'l perche di quanto da uomo, non da pappagallo s' imprende. Ratio enim est indissolubile veritatis, & Memoria vinculum: ab boc sorsitato noster inquit, Quod benè intellestum est semel, oblivioni omnimo tradi nunquam posse: (e) Per esser l'Intendere come il Chiodo, che quanto più s'interna, più stabil-

mente ferma la cosa, cui si applica.

XXIII. All'Intendere segue l'Ordine, che pur è parte dell'Ingegno; cioè talmente le cose disporre, che a discernere agevol si renda qual sia la prima, la seconda, la terza &c. Sì fattamente, che al voler poscia rammentarcele, compaiano a' nostri cenni, senza generar confusione, collo stess' ordine, che le vi ponemmo: dal che due non piccoli giovamenti ne seguiranno: l'uno di aiutarsi, in virtù della lor data connessione, una specie coll'altra: giusta l'addotta simiglianza degli Anelli della Catena, che al trarne un solo, seguono tutti gli altri. L'altro, che non essendovi cosa più abile a generar confusione, e suagamento d'una disparata moltitudine di cose, l'ordine è quello, che di più parti ne forma un tutto, quasi di più Membri un sol Corpo. Quinci l'Attenzion della mente, che bisognava, qual Fiume, diramato in più rivi, minuirsi, e distrarsi, applicando a più oggetti sconnessi, tutta si unisca a mirare, come con un sol guardo, ciò che unito truova in un fol tutto.

Quiui

Quivi riducesi tutto il gran vantaggio della Memoria Locale ( che pure di tutti gli ordini è il più semplice, e'l meno perfetto) cioè d'ordinar tutte le parti sotto l'unità, ove non ne sovvenga migliore, d'un luogo solo. Ciò che sà, che d'una gran moltitudine di Commensali, di cui mal ci ricorderemmo, confiderandogli come tanti Tutti, indipendenti l'uno dall'altro; al confiderargli poscia, come parti d'un medesimo tutto, cioè secondo la relazione che aveano a una stessa Mensa, o Sala del convito, sì agevol diviene il sovvenircene: Come sperimentò Simonide nel celebre disgraziato convito del tanto infelice, che ricco Tessalo Scopa: Ciò che il primo lume di trovar quest'artificiosa Memoria a lui porse: ed a noi fà per egual ragione conoscere, che la dove impossibil ci sembrerebbe, al considerarle staccate, d' annoverar tutte, per esempio, o le Provincie d'Europa, o le parti del Corpo; agevolissimo renderassici, al prenderle secondo la connessione, e l'ordine avuto trase, o col Tutto. Ma questa è una cosa troppo chiara, per venire più a lungo, o sposta, o inculcata. Soggiungo folo, non dover noverarsi tra gli ultimi vantaggi d'una tal Memoria fondata full'Ordine, l'andar che fa sempre migliorando coll'età, nel sempre peggiorar di tutte le altre. Del che, chi ne bramasse l'Autorità, e la Ragione in un punto, l'una e l'altra avrà nelle seguenti parole del Dressellio (f) Senibus Memoriam labare dicunt, at ista, de qua loquimur, non deficit, sed crescit: quo atas grandior, boc illa firmior, senio virescit. Nec enim Senectus minus ordinate disponere potest, quam Iuventus, & virens atas : imo Seni quam Juveni id expeditius. Senes igitur ad banc Memoriam plus habent subsidii, quam Juvenes.

XXIV. All'Intendere, e all'Ordine s'unisca l'Attenzione, e lo Studio: facendo l'Attenzione colla Memoria quel-Еe

lo

218 Capitolo II.

lo stesso, che la penna ben calcata sulla carta, conduce a formarne i caratteri e più visibili, e più durevoli. E quanto allo Studio, io, per stare sull'addotta similitudine della Scrittura, mi figuro, che quanto nella Memoria si scrive, sia tutto simile a quell'inchiostro simpatico, o come altrimenti si appelli; che con un continuo, se ben insensibile essulla delle sue particelle volatili, a poco a poco si ua scolorendo, e cancellando, sino a suanire del tutto. A ciò ripara lo Studio: che col riandare, e frequente ristettere delle cose apprese, è come una continuata, e non interrotta impressione di ciò, che non vorremmo scordarci.

XXV. A questi Avvertimenti aggiugner altri se ne possono, per ventura minori, ma nè pur essi da disprezzarsi, stante il gran prositto da trarsene. Tal è quello del Tempo, sì considerato da Quintiliano, che tanto ne ammira la grand'essicacia (g) Mirum diesu est, nec in prompturatio, quantum nox interposita asserbi firmitatis! sive quiescat labor ille, cujus ipsa sibi

fatigatio obstabat, sive maturatur, atque concoquitur.

Anche la circostanza della Scrittura grande e chiara, non è credibile quanto giovi alla Memoria. Veggasi ciò che ne dice Tanaquil Fabro, nel suo Metodo d'apprender le lingue, presso al Polyhistore del Morosio: lib. 2. cap. 1. Non risinendo d'inculcare, che i libri da darsi a' fanciulli (ciò che vuossi non meno intendere de'provetti) sieno così di carta, che di carattere grande: Quare & Autorum editiones majusculas, grandiori typo impressa, minutis illis prasert: seque ex illis citius centum, quam ex his sexaginta versus memoria mandare, eodem temporis spatio potuisse testatur.

Per quell'altro, di non esser facile a mutar le copie di quelle composizioni, che si son cominciate a imparare, superssuo stimo il ricordarlo: e più a far comprenderne il conto, che Libro II.

219

un tanto Autore ne sà, che per dir cosa nuova, e non isperimentata da tutti, pongo il seguente avviso del testè citato Quintialiano (h) Illud neminem non juvabit, iissem quibus scripserit ceris ediscere. Sequitur enim vessigiis quibussam memoriam, & velut oculis intuetur non paginas modò, sed versus propè ipsos, qui tum dicit similis legenti. Jam verò si litura, aut adiectio aliqua aut mutatio interveniat, signa sunt quadam, qua intuentes errare non possumus.

XXVI. Ma dopo aver poste in pratica tutte queste avvertenze, con centomil'altre possibili a darsi, poco efficace aiuto sarassi alla memoria recato, ove si negliga quel principalissimo, con cui d'una mediocre Memoria può farsene un' ottima; esenza cui l'ottima, qual Giardino senza cura imboschito, tralignerà in pessima; vo'dir l'Esercizio: sì in tutto, ma in questo sopra ogni altro importante; che Si quis unam, maximamque a me Artem Memoria quarat, Exercitatio est, & labor, Risponderò anche io con lui (i) Multa ediscere, multa cogitare, & si fieri potest quotidie, potentissimum est: Nibil æque vel augetur cura, vel negligentia intercidit. E però niente è più vero di quel Dettato, Di due cose principalmente, e potria dirsi interamente, costar la buona Memoria, di Natura, e di Esercizio: ma più di questo, che di quella. Mercè che tutta consistendo la bontà della Memoria nella facilità di ricevere, e conservar le specie, od immagini degli obbietti, ciò non s' otterrà a meno d'esser trattevole, ed arrendevole la sustanza del Celabro, che costa di certi, come sottilissimi fili, o fibre: se pur questa n'è la vera cagione, che poco a noi cale, contenti del notissimo e non dubitabile effetto. Or noi veggiamo ogni cosa piegarsi facilmente da quel verso, verso cui soventemente si flette; e per contrario ogni cosa lasciata crescere fenza mai fletterla, fempre più divenire al curvarsi restia: Al-

E e

tret-

<sup>(</sup>h) Eod. c. 2. lib. 11. (i) Quint. ibid.

220 Capitolo II.

trettanto l'efercizio della memoria, massimamente se cotidia-, no e frequente, piegando, per così dire, le fibre del cervello,

cedenti, e flessibili le renderà.

Ma bisogna por cura di cominciar quest'Esercizio dalla. prima fanciullezza, dianzi che tai fibre, coll'essersi indurate, si rendano, come in tanti addiviene, più anzi agevoli a rompersi, che a ripiegarsi. Per qual cagione, ciò che riuscirà quasi impossibile a cominciarlo nell'età avanzata, oltre ogni credere facil sarà, ove si cominci, e frequentisi dalla più tenera giovinezza : fecondo che tuttodì fi ammira in que Cerretani, che sì facilmente, e senza il minimo loro patirne, in arco, e in cerchio fi curvano, a forza dell'essersi così frequentemente curvati nella prima lor puerizia. E però quel Multa ediscere, se mai deve aver luogo, dello avere nella età fanciullesca, quando l'organo della Memoria ancor tenero ( nella guifa, a un di presso, che gli Anatomici osservano del ventricolo di quei che più mangiano) è atto, per così dire, a distendersi, a dilatarsi, e divenire, a proporzione della maggior quantità delle ricevute cognizioni, più amplo.

XXVII. Benche anche in questo, cioè nello stesso Esercizio, e nella quantità delle cose da mandarsi a memoria, vi si richieda la moderatezza sì necessaria in tutt'altro: Laonde per ultimo darò questo Avvertimento, non men sruttuoso degli altri, se ben meno considerato, anzi senza cui di niun frutto tutti gli altri si sperimenteranno; cioè, Nulla più riuscire alla Memoria nocivo dell'intemperanza degli Studi, e caricarla oltre della sua portata. Platone chiamò la Memoria Stomaco, e S. Agostino Ventre dell'Anima. Dunque siccome lo stomaco colla superfluità de'cibi non si aiuta, si opprime; tal la memoria, coll'eccedente moltiplicità delle cose. La sua capacità è limitata: e però giunta che sia ad

empiersi di specie quanto n'è capevole, forz'è di non potere entrarvi le nuove, senza uscirne, e cedere il luogo altrettante delle prima introdottevi: e per confeguenza che in esfa intravenga, a un di presso, quel medesimo, che nella piccola Isola Cea, una dell' Arcipelago, essersi anticamente praticato narra Strabone; (k) cioè, che per l'angustia de' fuoi campi, non atti a fomministrare il vitto a maggior Popolo, non concedeasi a'suoi abitanti il trapassare sessant' anni di vita: condannato ciascuno, allo spirar di questo termine, a chiudere indispensabilmente i suoi respiri, o col veleno, o in altra qualunque foggia scegliesse, per dar luogo a'recentemente nati. Il male è, che quest'ordine si bene in Cea serbato, di cedere i vecchi e'disutili il loro luogo alla gioventù, a'servigi della Patria più profittevole, e vantaggiosa, non possiam noi prometterci di sar che serbisi nella memoria: in cui sovente le migliori specie, a cederla vengon costrette alle men fruttuose.

Non è la nostra Reminiscenza come il Mare, che inghiottendo i soli corpi gravi, vomita, e rigetta alle spiagge i più lievi. In essa tutto all'opposito del mare, se non sempre, sovente succede, che anzi assondandosi, come nel lago Assaltide i fruscoli, e l'alghe, vi souranuotano, senza esiervi ricevuti, i più poderosi: Per tacer di quegli altri, che non sanno per il presente nostro proposito, la cui memoria è come il Mercurio, tutto in essa galleggia, e nulla si assonda: senza eccettuarne (in ciò deteriore al Mercurio) l'Oro stesso d'ogni quantunque più preziosa notizia.

XXVIII. Che però dal primo all'ultimo, sì angusta per l' un capo essendo la nostra Memoria, e per l'altro non istando in man nostra, di quelle specie, di che soura le sue sorze la carichiamo, far sì, che allo sgravarsene di parte, ri-

tenga

222 Capitolo II.

tenga le più fruttuose; il miglior consiglio sarà, non legger mai tra gl'infiniti libri, che ci sopravanzano, e non-imparare tra le innumerabili cose atte a sapersi, che le sole più degne, e migliori, e l'eccellentissime, e l'ottime: che così poi, qualunque sien quelle che rimangano, tutte saranno pure Monete d'Oro: delle quali, e non delle d'inferior metallo, chi è Savio, di empirsi studierà l'angusto scrigno della sua Memoria.



## LIBROIL

CAP. III.

GENIO,

· Terzo gran requisito agli Studj.



### SOMMARIO

I. Ome

II.

Ome certe Terre con certe Piante, aver gl' Ingegni le lor simpatie, ed Antipatie, con certe Prosessioni, e con certe scienze.

Quinci la principal perizia sì dell' Agricoltore, che del Maestro, consistere in sapere applicare così i Terreni come gl'Ingegni, ove più nchinano. 224

III. Amore Figlivolo del Genio, e Padre di tutte le buone riuscite .

IV. Diletto cagionato dal Genio raddoppia l'Attenzione, e facilita

l'Operazione.

V. Del quasi tuttte riuscir quelle poche Donne, che applicano a gli studj, non è cagione la superiorità del loro Ingegno, inseriore certo al virile; bensì la libertà del loro Genio, solita di lasciarsi in piena loro balìa, per non concorrere in esse que' titoli, che più all'uno che all'altro studio determinano gli Vomini.

VI. Anzi che constrignerlo, secondisti il Genio: colle varie maniere d'investigarlo, e conoscerlo: dalle quali si rigetta la pratica

degli Ateniesi .

VII. Abilità scorta ne' fanciulli, più all'una che all'altra cosa, grande

argomento del Genjo.

VIII. Se tutti i Maestri nel ravvisare il niun Genio de' loro Scolai, ne disingamassero i Genitori, si scemeria bensì alle scuole la folla, non la moltitudine de' Letterati al Mondo : anzi che questa ricrescerebbe di molto.

IX. Lodevol costume dell'Università del Cairo, unica della Turchia.

X. Bifogna feguir le tracce della Natura, fecondo que femi di abilità, che ha sparsi in ciascuno.

XI. Grand uomini in certe cose, riusciti per mancanza di abilità sì

fatte, malissimo in altre.

XII. Esservi un doppio Genio, l'uno legittima Prole della Natura, l' altro Figliuolo spurio di mille pregiudizzo; non pochi de quali qui si annoverano.

XIII. Lodewole trapiantamento, od'innesto di Genj, per fargli (così esiggendo la convenienza,o'l bisogno) ivi nascere,ove men sono.

XIV. Nelle elezioni degli Studj, s'abbia a tre cofe principalmente la mira: Primo se al Genio corrispondan le forze:

XV. Secondo che al Genio non s'opponga la Virtù;

XVI. E terzo finalmente, se il Genio ci meni a cose, da trarne alcun frutto.





A risposta che dar non seppe Ranto il Filosofo, Padron di Esopo, al Giardiniere che richiesto l'avea, Onde ve-

nisse, che le lappole, i rovi, le felci, le ortiche, e centomil'altre erbacce salvatiche, non che nascere senza cura veruna, sì malagevoli fossero dopo nate a sbarbicare? la dove le da se altronde recatevi, e tanto studio richiedessero per nascere, e tanto dopo nate sossero diella prontissima, ed aggiustatissima, meglio del Padron Filosofo, filosofando lo schiavo, con dire, Herbæ quæ bic sponte ultro injusse pullulant, sint terræ bujus germana soboles: at verò il-læ, quas Olitor alivundè petitas terræ obtrudit, & ingerit vel nolenti, privigni sunt: Ideò non mirum Novercam in bos privignos minus essenzamam, quam in suos filios Matrem: (1) cioè, delle prime essenzamam, quam in suos filios Matrem: (1) cioè, delle prime essenzama, quam in suos filios Matrem: (2) cioè, delle prime avventizie, ed istraniere, la terra non saperle trattar che da Madrigna: oltre il resister dapprima, e per un certo modo disendersi dall'addossarsele a nutricare. Nè altra per verità

226 Capitolo III.

miglior di questa ragione, assegnar si potrebbe del non avere potuto il Re Mitridate, per quantunque vi adoperasse d'ingegno, e postovi in opera tutto il nerbo della sua gran Potenza, a capo venire, di vedere allignati il Lauro, e'l Mirto nel più pingue suolo, e nel più temperato clima del suo Reame, colà presso alla foce della Palude Meotide: Circa Bosphorum Cimmerium, omni modo laboravit Mithridates Rex, & cateri incola, Laurum, Myrtumque babere: non contigit; cum teporis alia arbores abundent ibi. Di un sì strano effetto miglior, dico, di questa ragione non sarà forse chi si sidi assegnarne dell'assegnatane per conchiusion dall'Istorico, in queste due parole SOLO REPUGNANTE (m) Voglio dire d'un sì fatto Contraggenio, che senza penetrarsene il perchè, s'incontrano sovente ad avere certe Piante, con certe Terre.

Ne punto altrimente si vorrebbe discorrere, a ben discorrere, degl'Ingegni: i quali se sovente abbiamo assimigliati al Terreno, per nulla il meritano più, che per queste, o simpatie, o antipatie, che sì frequente ad aver s'imbattono certi Ingegni con certe Scienze: per cui cagione, applicati all'une san mirabili, ed istanci progressi; per le altre zoppicano sì, che con più speditezza certamente si aggira d'intor-

no al Polo la Cinofura.

II. Che però gran parte, e dirò la principale, e la massima del prositto studioso non meno, che della Prudenza di chi a gli Studi presiede, e dee applicare gl'Ingegni, per mio avviso consiste in un tale discernimento di Genj: come gran parte della perizia dell'Agricoltore, e tutta la maggiore speranza d'un' ubertosa ricolta, si sonda nell'aver saputo ravvisare, a quai germogli più 'nchinasse ciascuna terra, e secondo la particolar sua inclinazione aver saputo impiegarla: (n) Altera Frumentis quoniam savet, altera Baccho: Troppo essendo

gran-

<sup>(</sup>m) Plin. l. 16.c. 32. (n) Virgil. 2. Georg.

grande il divario di sementare il Grano, one' campi Leontini della Sicilia, o nelle pianure dell'Ircania, o di Babilonia: ove, se pur non mentiscon Diodoro, l. 5. c. 1. Strabone, l. 2. c. 7 1. ed Erodoto l. 1. da se vi nasce; tanto truova quella terra inchinevole, e rende coltivato sino dugento, e trecento per uno: altro in una buona parte dell'India, nelle cui terre, avvegnacchè per tutt'altro maravigliosamente seconde, o non nasce sementato, o nascendo, le più volte non rende a dieci per venti: cioè la metà meno della sementa. Ne di questo, nè delle occulte nimistà, che passano tra certe applicazioni e certi intelletti, avverra mai di più scoprirsene la cagione, di quel che ci si scuopra, perche dispiacciano certi cibi a certi palati, e riescan sì avverse certe nature a certe altre: qual era quel Sabidio, rispetto a chi dicea,

(o) Non amo te Sabidi, nec possum dicere quare:

Hoc tantum possum dicere, non amo te.

III. E pure nella remozione d'un tal disamore, o per meglio dire nella supposizione d'un vero Amore e Genio, tutta ( se io non m'inganno, anzi se non c'inganna la Ragione) consiste la principale speranza d'un sodo profitto. Non essendovi la più certa insieme, e la più corta strada d'essere amato, quanto amar veramente una cosa; ed essendo quasi impossibile di non riuscirsi in quello studio, ove s'abbia tutto l'affetto; per esser l'Amore il principio più efficace, ed attivo delle cose: e ciò, non perche l'abbia detto Aristotile, o Parmenide, Amor causa est efficiens rerum universarum; Ma per la verità che il convince a doppia ragione: Primo pel renderci che fa l'Amore, più diligenti nell'inchiesta dell'oggetto amato: e quindi non male trattasi da alcuni l'Etimologia del Nome Diligentia Dal verbo Diligere; Que enim diligimus, studiose, & scdulò obire solemus: Secondo per l'alleviar che fa l'Amore il travaglio, e condirlo sì,

F f 2

228 Capitolo III.

Che ogni fatica ancor che dura, e grave,

Amor la fà parer lieve, e soave.

IV. E ciò per cagion del Diletto, il più potente lenitivo, e corroborativo d'ogni, e in ogni durissima operazione. Il qual diletto può essere, giusta l'avvertitone dal Filosofo nel settimo dell'Etica, di doppio genere: uno estrinseco, che nascendo altronde, che dall'obbietto della nostra operazione, ci distrae, anzi che aiutarci, dall'attenzione, e dalla perfezione di quella; qual per esempio sarebbe una grata sinfonia mentre leggiamo: L'altro che tutto essendo inviscerato, ed intrinfeco della nostra operazione, ci aiuta mirabilmente coll' attenzione, che perciò si raddoppia, al proseguimento, ed alla perfezion di quella. E tale appunto è quel diletto, che è parto del Genio, folito di alleviar la fatica a fegno, di non che non farla sentire, ma a cambiarlaci più d'una uolta in quasi riposo. Dal che procede quella gran facilità d'operare, per cui tanti si scorgono ( nel qual numero se il mio esempio nulla valelle, porrei anche me, quante volte mi occorra studiare a genio ) dopo le sei, e le ott'ore di studio, come navigli c'abbian navigato a seconda, così dal tavolino sorgere colla mente fresca, che di bel nuovo sarian presti a ricominciare lo studio: (La qual facilità, se non unica, è certo potissima causa dell'aver sortito gli Studj il dolce vocabolo d'Ozzj: a cagione del nulla risentirsi il loro travaglio, come appunto si stesse nel più profondo riposo) La ove un ora di studio sforzato, così per opposito gl'indebolisce, e macera, che più non sarebbe, se remato avessero tutto un di contra. vento in una galea: Oltre al poco, o niun profitto da trarsida un applicazione per sì fatta maniera sforzata:

V. Équindi, per quanto a me ne pare, dedur potendosi una altrettanto bella, che naturalissima soluzione all'argomento di chi, sautore troppo parziale del Sesso più srale, ha preteso convincerne la sua maggiore attitudine alle lettere,

dal

dal vedersi per ordinario, tutte riuscir quelle poche femmine, che a qualunque sorta di studio applicate si sono; La. dove del Sesso, non a tutta ragione, com'essi dicono, appellato più nobile, degl'infiniti che s'applicano, la minor parte è quella che scorgasi riuscirvi; Rispondendosi dico, che non soggiacendo le Donne a verun costrignimento di applicarsi più a certi studi, che a certi altri; quelle rare che studiano, ivi si volgono, e verso colà spandon tutte le vele, ove più sono spinte dal Genio. Non così avvenire degli vomini, che dal loro stato, dalla loro professione, da i posti e gradi, o agognati, o posseduti, e da infiniti altri rispetti, a quegli studi per lo più vengon determinati, verso cui han meno di affetto. E chi chiaro non vede, che più avanza con mezza vela un gravoso legno a seconda, che a vele ed a remi qualunque ben corredato e leggieri, colla corrente, e co'venti spiranti di prora? E poco sarebbe il poco avanzare. Ad una Nave che s' intesta d'andar contravento, quanto spesso succede, in vece d'avanzare, di perder cammino? con avverarsi appuntino di lei l'Impresa propria di questo Capo.

A RETRO VA CHI PIÙ DI GIR S'AFFANNA.

VI. Che pertanto sì grande essendo il vantaggio d'applicarsi secondo il Genio, e maggior forse lo suantaggio d'andarvi in contrario; giammai io nonvorrei, che nell'impiego degl'ingegni, sempre che al pravo non tendano, e al per niun capo al loro stato decevole, s'impiegasse la forza. E questo forse additar ci volle chi le Muse a noi propose per amanti, e coltrici delle aperte campagne: quasi tanto nemiche d'ogni costrignimento, che sino odiassero vedersi circondate, come nelle Città adiviene, da sosse e muraglie, postoche ordinate a propria disesa. Onde tanto lunge dall'approvare io l'opporsi al conosciuto Genio della gioventù, che anzi per un principal fondamento di tutto il loro prositto, nella loro prima Istituzione, porrei, come la prima pie-

tra di tutta la fabbrica, questo investigamento del loro Ge-

nio, ove non si palesi da sè.

Al che fare, essendovi varie maniere; la più imperfetta, come la più fallace, ed a più frequenti abbagli suggetta, io giudico esfer quella (almeno nella forma che ci vien descritta da molti) ch'era solita praticarsi in Atene, nella scelta de'fanciulli, per applicargli a varie professioni, e mestieri: così tra gli altri propostaci da S. Basilio, o da S. Gregorio Nazianzeno, chi che delli due sia il vero Autore dell' Epistola Ad Eudoxum Rhetorem: Proponebantur omnis generis Instrumenta, quibus cum adhibiti effent adolescentes, ad quod quisque accommodare le, & quasi oblectari visus, ejus artificio, quasi natura ipsius annuenti, adhibebantur: Troppo ciò un operar puro a caso sembrandomi, per l'infinita distanza che vi ha tra la vista d'un istrumento, e l'operazione di quello; potendo i fanciulli per esempio, nulla di questa consapevoli, non per altro alla scelta di questo, o di quell'altro Istrumento esfersi determinati, che per l'inganno della prima sovente sì fallace apparenza. Laonde per mantenere a chi tanto un tal Metodo commendò, e agli Ateniesi che'l praticavano quell'alto concetto di Savi, che per tanti titoli si meritarono, sia d'vopo interpretare una tal determinazione per non così fatta alla cieca, nel primo dar di piglio di ciascun fanciullo a qualunque strumento; ma al particolar compiacersene, e ad una special attezza, che del compiacersene suol esser rampollo, in esti scorta dopo qualch'esercizio, e replicata pruova:

VII. Oltrechè, il Genio per lo più folendo dell'Abilità esfer germoglio; mentre per ordinario a quella cofa ciascuno ha genio, in cui più si avvisa di riuscire; e difinclinazione a quell'altra, ove men allenato per arrivare si scorge; quindi la più bella maniera per discernere i Geni, è il valersi della misura della riuscita: che male impiegherebbesi uno ad una tal Professione, per quantunque di propensione a

quella mostrasse, ove non si scorgesse auervi sorte alcuna di abilità: con certezza di non essere in questo caso quella apparente inclinazione, legittimo rampollo del Genio, ma prole spuria d'alcun di que'pregiudici, che più sotto diremo, che

sovente travisan per genio ciò che veramente non è.

E così voi per ordinario ravviserete, che quei, che dovran fare una gran passata nell'Eloquenza, mostreranno dal primo lor balbettare ( che che sia di alcuni rarissimi casi da non farne alcun caso) una straordinaria grazia, e facilità nel parlare. Quei che dovranno spiccare nelle scienze più profonde, si scorgono per lo più pensierosi, e taciturni; prorompendo à volta a volta, quasi in scintille che da una latente fiamma si lievino, in certe ragioni, ed in risposte sì savie, che recano a chi l'ode non ordinario stupore : e per simil maniera andate voi discorrendo d'ogni altro mestiere; in cui sempre il ver Genio farà spiccare una straordinaria attitudine. Per tal modo ( a riferirne di mille fol uno ) da Cinabue, Pittore a' fuoi tempi di primo pregio, venne, come narra il Vasari, conosciuto il valor di Giotto (ancor fanciullo di non oltre a' dieci anni, e mandriale) e compresane la singolar attezza che avea per la Pittura? mentre ito l'anno 1276. da Firenze, non sò per qua' suoi domestici affari, alla villa di Vespignano, tutto a caso veduto gli venne il ritrar che il fanciullo, con una pietra appuntata, sù d'una lastra facea, d'una sua pecorella al naturale : dal che avvisando Cinabue il Genio ( e però vero Genio, perche non iscompagnato dall'abilità) che quegli avea per la Pittura, richiestolo al Padre Bondone, seco a Fiorenza menollo: dove fe' que' progressi, che altrove accennammo, fino a trascorrere in non molti passi il Maestro.

Ma perche non in tutti i fanciulli quest attezza ne'lor primi anni si manifesta; e in tali, in cui par che si manifesti, si fa in breve conoscere per non vera attezza; essendosene veduti tanti, che nel principio dato aveano d'una grande abi-

lità

232 Capitolo III.

lità saggi non ordinari, nel progresso disadatti all' in tutto esfersi scoverti in quel medesimo, in cui eran poc'anzi sembrati la stella attitudine, perciò non bisogna appagarsi d'una sola riprova, come dicemmo, ne d'una prima superficiale ap-

parenza.

VIII. E in tal caso corre a carico de Maestri non tener traditi i Genitori, ma avvertirgli, dopo ite a vuoto tutte le sperienze, e dopo tutte le speranze perdute del profitto de' loro figlivoli. Tal era l'ingenuità di quell'Alabedense Apollonio, famoso Maestro di Rettorica, sì per ciò commendatone da Marco Tullio, ne'suoi libri De Oratore; Imperocchè Cum mercede doceret (Son sue parole) non tamen patiebatur eos, quos judicabat non posse Oratores evadere, operam apud se perdere, dimittebatque: & ad quam quemque artem putabat esse idoneum, ad eam impellere, atque bortari solebat. Se così anche in oggi si praticasse, che alle lettere non sì applicassero, che i soli provveduti di abilità, di genio, di talenti opportuni, e quasi con ciò determinativi dalla stessa Natura; licenziandosi i non inchinantivi, o non adatti; anch'io fono in quella opinione, che si scemerebbe bensì alle Accademie la folla de'Scolai, ma non già la moltitudine de'Sapienti al Mondo; anzi che questa si aumenterebbe di lunga mano: mentre moltisfimi, che ora si perdono per applicarsi ove non deono, si acquisterebbono alle belle Discipline : e tanti luoghi che ora s'occupano da gl'indegni, non farebber occupati che da' foli Idonei. Il malè, che questi Apollonj son più rari che gli Elefanti bianchi, de'quali appena tre avvenga di contarfene in tutta l'India: prevalendo nella maggior parte de'Maestri o l'interesse, o l'ambizione di vedersi accerchiati da gran numero di scolari, cui non che ricevere senza scelta, traggon sovente, estudiansi di mantenere per tutte le strade anche men buone: é che riescan poi gust, o dottori nulla cale, purche sien piene le panche, e sieno ben anche coloro che le riemriempiono altre panche soura panche: Satis existimantes, modò habeant quod numerent: Ciò che riconosce per una gran causa delle corrotte Discipline il Vives, nel suo erudito libro pri-

mo De causis corruptarum Artium.

IX. Più accorti in questa parte sono i Turchi, i quai, se ben sì poco ben affetti alle Lettere, che non si conti in tutto il lor vastissimo Impero più d'una sola Università nella Città del Cairo, ove s'insegna la Filosofia, la Medicina, l' Astronomia, con altre Scienze a diece, o dodici mila scolari, che vi concorrono da tutte le parti; pure per prima regola di questa Università, han per indispensabile stabilito, che non tocchi a'Padri destinare i Figliuoli a quale scienza debbano applicare: ma bensì a' Maestri, dopo scrutinato, bilanciato, vagliato il Genio, e l'Abilità di ciascuno (p) Essendo per certo grande abbaglio il credere, che tutti gl' Ingegni sieno indisferentemente, ed egualmente buoni per tutto; quando che per verità, non meno che delle Terre sopra avvertimmo, non tutte esser egualmente buone per ogni semente,

Hic Segetes, illic veniunt falicius Uva:

Arborei fatus alibi.....(q) E nel Mar similmente variarsi, secondo il variar di varj golsi e seni, il pregio, e la qualità della Pesca:

Murice Bajano melior Lucrina Peloris: Ostrea Circais, Miseno oriuntur Echini:

Pectinibus patulis iactat se molle Tarentum; (

Altresì degli Uomini, a cagione di tal varietà d' Istinti, (o per meglio dire delle varie abilità, che da istinti diversi diverse, e varie, e di grado, e di specie germogliar sogliono)

Gg

Altri

<sup>(</sup>p) Vayer Tom. 13.

<sup>(</sup>q) Georg. 1. (r) Horat. Epift**. 1.** l**. 2.** 

234 Capitolo III.

Altri naviga il mare; altri nascosto
Gode un dolce ozio in solitaria Cella:
Altri spende; altri acquista; altri più tosto
Le Caccie, o'l Campo, altri il Teatro appella:
Con sì dolci motivi ad altri aggrada
O da'Libri l'Alloro, o dalla Spada. (s)

X. Or in tanta varietà d'inclinazioni, e d'attitudini, l'Arte certo non saprà mai persezionar la Natura, che seguendone le tracce: come tutto l'artificio dell'Agricoltura sarà vano, a sar nascere una sola spica, senza che sia in terra postovi il seme, c'abbia a produrla. Or la Natura ha gittati, per così dire, nell'animo di ciascuno i semi delle Scienze, secondo le abilità, e le inclinazioni di che aurallo dotato: quindi applicare ad altro, che a ciò di che si possega il seme, nulla disserisce da chi senza il suo seme volesse aver di tal erba: al più ne potrà sare una dipinta, non mai la naturale: vo' dire, dopo molta satica trovarsi poco aver prosittato. Nostro in animo idea quedam, E tamquam radix inest aliqua, cusus vi ad quodpiam muneris obeundum animamur, E tamquam ducimar manu: quam frangere, E aliorsum vertere est ipsam planè violare naturam (t)

XI. E volete vedere quanto in ciascheduna Professione conoscer giovi il suo natural talento, e giusta quello applicarsi? Chi più eminente, e quasi Fenice nella Poesia di Virgilio? nell'Oratoria di Cicerone? di Platone nello stil scientifico? e nello Storico di Sallustio? E pure Virgilio sì gran Poeta, sù sì mal Prosante: Cicerone, Principe della Romana Eloquenza, non meritò luogo di sorte alcuna, per quanto e'l'affettasse, non che il Principato fra'Poeti: e Platone, e Sallustio, lumi della Filososia, e dell'Istoria, riusciro sì mal adatti nell'arte dell'arrringare, che di questo argomento si

valse

<sup>(</sup>s) Rolar. Gbelf. c. 33. 51. 25. (t) Io. Franc. Picus de Imit. Epift. ad Bemb.

valse colà, presso Seneca il vecchio, quel Severo Cassio a giustificarsi, Com'egli sì eloquente per altro, sì mal riuscisse nel declamare?non ad altro attribuendone la cagione, che a queste particolari abitudini della Natura, che nell'animo, con esso l'essere, c'inserì le semente più di questa, che di quella Professione, o Scienza: e quinci essendo proceduto, che Virgilium (conchiudeva egli) illa felicitas ingenii in Oratione soluta reliquit: Ciceronem Eloquentia sua in carminibus destituit: Orationes Sallustii in honorem Historiarum leguntur: Eloquentissimi viri Tlatonis oratio, qua pro Socrate scripta est, nec Patrono, nec

Reo digna est (u)

Or pogniamo dich'io, che, o per capriccio, o per l'impegno suo, o d'altrvi, Cicerone alla Poesia, all'Oratoria applicato si fosse Virgilio, Platone, e Sallustio al Declamare; certo che di Platone, di Sallustio, di Ciceron, di Virgilio, ne pure i nudi nomi si saprebbono, o sì saprebbon solo per servire di bessa, e contumelia: a par di cent'altri divenuti oggetto di risa, sol per questo deplorabile abbaglio, d'applicarsi ove men riuscivano. Ed a quanti oggidi, per l'inciampare nello stesso errore di quel Periandro Spartano, che a maraviglia nella Medicina riuscendo, e per opposito infelicissimo nella Poesia; pure abbandonato lo studio del medicare, erasi tutto ingolfato in quello del compor versi; calzerebbe a stupore lo stesso rimprovero, che al volto gittogli il Re Archidamo, Quare cum possis esse optimus Medicus, marvis dici pessimus Poeta? (x) Più avventuroso su Esoro, che urtato in non dissimile scoglio di applicarsi ove men riusciva, in Isocrate fortunatamente si avvenne, che giudicandolo migliore Storico che Avvocato, strappollo a tempo dal Foro: Isocrates Ephorum injecta manu a foro subduxit: vtiliorem componendis monumentis Historiarum ratus: Male enim respondent Gg coa-.

<sup>(</sup>u) Sen. praf. in 3. Controv. (x) Plut. Apopht. Lacon.

236 Capitolo III.

coacta ingenia: reluctante natura irritus labor est: Conchiude

il Morale (y)

XII. Ma che direm noi di costoro, simili al mentovato Periandro, che tanto amano d'applicarsi ove meno riescono? Dunque non è egli vero, essere il Genio indizio, e Caparra d'un' ottima riuscita, in quello studio ove 'nclina, se questi pur con tanto genio sì mal riuscivano: Obbiezione certo quanto al primo aspetto strignente, altrettanto agevole a dinodarfi, ove fi avverta (come affai gioverà faperlo avvertire, e discernere) esservi un doppio Genio, l'uno veritiere, e legittimo, l'altro spurio, e fittizio. Il primo inseritoci nell'animo dalla stessa Natura, che non mai ponlo scompagnato ( quasi sua dote, e appanagio ) dell'abilità, e de'talenti convenevoli a riuscire. L'altro figliuolo di mille pregiudici, che come Padri adulteri, non pensano a provveder la Prole degli alimenti necessari per vivere: Succedendo non raro di sembrar Genio, ciò che più sarà impegno che vero Genio: per essere alcuni come i Polpi, che dal caso, Veluti tempestate delati, ad quamcumque disciplinam, tamquam ad faxum adharescunt: Ed ove prima s'aggrapparono, ivi, riescano, o nò, incaparbiscono a mantenersi.

Altri amano una Professione, non per propria inclinazione che v'abbiano, o abilità di riuscirvi, ma per esser quella de'lor Genitori: o per l'idea di qualche speciale stima, istillata lor da'Maestri, che con certi particolari allettativi, han saputo sar amargliene più l'una che l'altra: prevalendo in ciò miracolosamente le idee imbevutesi negli anni più teneri.

A taluno per genio servì l'Ambizione: del qual numero son coloro, che ad argomenti sterilissimi, e d'uso, a non dir niuno, rarissimo, si appigliano non per sorza di vero Genio, ma per amare più in quelli essere unici, o primi, che in altri (per quanto viè più gloriosi, e prosittevoli) mezzani, o secondi

<sup>(</sup>y) Sen. de tranq. an. c. 6.

condi: Simili in questo a Cesare, a i cui ambiziosi sguardi un infelice bicocca colà presentatasi, tralle vette di alcuni straripevoli monti, a chi si stupiva, come animai ragionevoli si trovassero (che di ragione all'intutto mancante sembrar dovea, a chi non mancando altro sito, scelto avesse quel sì miserabile) che ivi si contentassero lor vita menare; diè per tutta risposta, Mallem bic primus esse, quam Roma secundus. (2)

Ad altri, e questa è la classe più numerosa, a determinargli per tutta lor vita, ove per altro non fariansi mai rivolti a dare un semplice sguardo, bastò una lode riportata a caso: non essendovi cosa piu allettante dell'Applauso. Avrà taluno composto per qualche accidente un Distico, un Madrigale, in cui per maggiore accidente quella volta riuscito sarà: l'essersi veduto in quello applaudito, impegnollo a comporne degli altri, ed a poco a poco vi s'immerse sì, che dal Distico passò all'Epigramma, dal Madrigale al Sonetto, indi all'Elegia, all'Oda, al Poema. L'impegno d'avere speso qualche tempo in sì fatti componimenti, nello studio della Mitologia, nella lettura de Poeti fatta a tal mira, ed esfersi empita la testa d'un milione d'infignimenti, e di favole (che poco più fervirebbono ov'egli lasciasse d'esser Poeta ) tiello fermo a non retrocedere, ea dire un vada tutto il resto. Ed ecco un Plaufo tutto accidentale, essere a quegli valso per tutta l'inclinazione: e per tutta abilità la fola mal configliata brama di riportarne altri fimili. Ed ecco la vera cagione di quel sì fovente in tanti, Quare cum possis esse optimus Medicus, mavis dici pessimus Poeta? Ed ecco non effer che mero givoco del caso, ciò che parve sola forza del Genio: Il qual Genio sarebbe stato forse maggiore per altri studi migliori, se secondati da un pari accidente .

A più d'uno per esser capitato un libro in mano, che gli parve agevole da immitare; a tal altro un discorso nato nella 238 Capitolo III.

conversazione, ad altri lo scorgere una specie di studio aggradare a qualche suo Maggiore, e qualunque simile incontro anche minore, bastò per tutta l'Elezione, per tutto il Genio, e per tutte le Convenienze più pesanti, a determinarvelo sì fattamente, che tutto a quel si volgesse: lasciati in non calere tutti gli altri, per quanto più fruttuosi, più al suo stato decenti, più al suo dosso assessati, e più a misura tagliati de suo Talenti. Che maraviglia dunque del riuscir poscia sì rari, in quegli stessi studi, a cui sembrò, cessando tutti gli altri vantaggi, non aver potuti attrarveli che s's solo purissimo Genio?

E'mperciò, questo Genio souratutto debbiam noi studiarci di ben discernere, o per applicarlo al più utile, potendo voltarlovi; o se nò, per riuscire almeno in quello non tant'utile, cui ci applichiamo: Che doppio male sarebbe, oltre il non riportar frutto alcuno de'suoi studi, a costo di molte veglie, di molti sudori; per giunta peggiore d'una mala derrata,

mercarne al fine anche vergogna.

XIII. Dal fin quì detto appare, non esser malagevole, non che non impossibile, a'Maestri, e molto più a'Genitori, di far nascere ne'loro Allievi quel Genio, che non sortirono dalla Natura. Il Qual Trapiantamento, o se vogliam dire, Innesto di Genio, quanto è biasimevole, ove sia o a termine sconvenevole, o sproporzionato alle forze di chi da quello de' muoversi ; altrettanto è commendabile, ove tenda a migliorar l'obbietto degli studi, o a proporzionarsi alla stesa de' propj Talenti. Con che eccovi due Genj, l'uno innato, di cui portammo le semente con esso noi nel venire alla luce : l'altro, per così dire, fatto a mano, e tutto opra d'Industria: mentre altro non essendo il Genio, che un grande Amore, accompagnato da grande Attezza a che che sia; chi saprà in se far nascer l'Amore, con proporsi l'Vtile, il Diletto, la Gloria da risultargliene, speri che l'Amore farà in lui nascer l'Attezza, necessaria al confeguimento di ciò che brama con tanto

ardore. E sia poi quest' Attezza Dono della Natura, o Lavoro dell'Arte insusa, o acquistata; questo sì, che qualor veramente vi sia, dovrà, ed il Maestro i suoi Scolai, e cadauno scrutinare se stesso, per vedere in che principalmente ella spicchi, ed ove pieghi, ed ivi volgere il timone, e spiegar tutte le vele del suo Genio: ad orza almeno, ove non si conceda col vento a seconda.

Quella Divisione d'avere scompartite le principali Classi degli studi, giusta le tre Facoltà della Mente, Ingegno, Immaginativa, Memoria, ed assegnate alla prima la Logica con la Filosofia, tutta, la Teologia Scolastica, la Giurisprudenza Pratica, ed altre simili più bisognose d'Intelleto e di Giudicio, che d'altro ajuto; alla seconda le consistenti in corrispondenza ed in armonia, quai sono la Poesia, l'Eloquenza, la Geometria, l'Astronomia, con non pochi altri membri delle Matematiche; alla terza la Giurisprudenza Teorica, la Teologia Positiva, la Geografia Pratica, la Cronologia particolare, la Grammatica, i Linguaggi, ed altri sì fatti, costanti di parti sciolte; Questa Divisione, dico, non è mala, per configliarsi, nel dover determinarsi più all'una che all'altra classe, oltre la inclinazione del Genio, colla sua abilità, che principalmente dipende da quell'una delle tre predette facoltà intellettuali, che in noi più prevarrà o di Memoria, o d' Immaginativa, o finalmente d'Ingegno.

XIV. I peggiori di tutti son coloro, che senza veruna riflessione alle lor forze, a chius' occhi in traccia si gettano di tuttocciò che apprendon per Genio. A'quali ben sovente intraviene, come a gl'Isolani della Taprobana, che privi di Bossolo, e di Carta da navigare, e più direi di Prudenza, e di Giudicio da saper vivere; considavano tutto l'indirizzo della lor navigazione a certi Vccelletti, che lasciati liberi, per l'innato issinto al lor nido, direttamente volavano al patrio terreno: ma perchè altro era volar per aria, altro navigare

240 Capitolo III.

per mare, se gli Vccelli senza intoppo arrivavano a salvamento, a i Vascelli che andavan lor dietro, addiveniva non raro dare in sirti, ed in iscogli, o per Porto trovar qualche gorgo, ove rimaner seppelliti: Voglio dire, non perche il Genio ad un volo giunga col pensiero al termine dove inclina; dobbiam noi metterci in sua traccia, se non ci conosciam provveduti di sorze bastevoli, e di sufficiente abilità d'arri-

varvi coll'opera.

XV. Ma peggiori di questi son coloro, che da un depravato genio condur si lasciano ove non debbono, ed ove giugner non lice senza far prima gitto della Virtù, e della Pietà, e sovente ancora della Religione, e della Fede. Ma di questi abbondantissimamente altrove: e per ora unendo le mie alle altrui maraviglie, e querele, esclamerò anch'io, Felix cui non est nisi ad licita, & ad vera ingenium: sed pudet ea tantummodo nosse, qua prositeri, salva pietate possumus, & quasi non satis pateat superbis animis Veritas, in mendaces disciplinas, & plerumque nocivas extendimur: Fluviorum more, qui tumentes, ripam indignati, innatant agris: & ipsa sui licentia, canosi siunt: cum priùs solitis septis conclusi, ut commode ad Gentium usus, ita & nitidissimè fluerent. (a) Costoro per accorgersi del profondissimo baratro, verso dove a sì gran passi scorgegli a precipitare lo sregolato lor genio, basta sol c'apran gli occhi, e che mirino.

XVI. Dopo queste due Classi, quegli altri da disingannar sarebbono, il cui genio, se non a cose contrarie alla Pietà, ne sproporzionate alle lor forze; ad applicazioni gli mena del tutto infruttuose: il cui frutto più certo è la perdita di quel tempo, che attorno vi spendono. E pure dalla lor Minerva sì prudente, in avere per se scelto l'Olivo, albero sì prosittevole, douriano avere appreso, Niuna scelta dover commendarsi, che scompagnata vada da ogni vtile. Onde questa

<sup>(</sup>a) Firmian. in Gyge Gallo.

Libro II.

241

questa materia del Genio chiuderolla io con quell'altrettanto importante, che breve Aforismo, che Quintiliano dal suo Oratore esigeva, che non perdesse mai di vedutanella scelta di qualunque, non che periodo, eziandio sillaba, o gesto: Res duas in omni suo astu spestet Orator (Studiorum amator Io diro) QVID DECEAT, QVID EXPEDIAT.

(b) Il Genio è da secondarsi, ma come il Vento, ove sia per guidarci a qualche Porto, e rendere in qualche maniera utile la nostra navigazione: non già dove ci abbia d'andar trabalzando da un mare all'altro, senza sine, o frutto da trarne. Quindi non Genio si chiami, ma illusione, ed insania quel che intorno a'studj, e ad applicazioni ci determina, ad altro non dire, Que nec ignoranti nocent, nec scientem juvant. (c)

Cose che sono a ritrovar moleste, E ritrovate an conseguenza nulla: Qual de le tele avvien dal Ragno inteste, Che con arte si fan, fatte son nulla.



H h

# L I B R O II.

C A P. IV.

SANITA'.



#### SOMMARIO

I.

Gualmente dannabile, o per troppo diletto dello Studio, o per gara di non restare ad altri secondo, studiar sino a perdere la Sanità.

Senza fanità malamente poterfi più sludiare, e poco o nulla giovare lo Studio già fatto .

III. Ma non per questo esigersi in chi dee darsi alle Lettere, una com-H h 2 plesplession robustissima: anxiche a parecchi la poca santà che godeano, di venne motivo di applicarsi agli studi

IV. Complessione sizvole a più d'uno conferi a prolungargli la vita; per lo riserbo di non strapazzarsi a par de robusti.

V. Complessioni men sane sovente ingagliardire col processo degli Anni.

VI. Non facilmente si ammettono le scuse di chi, col mot vo della poca Sanità, si ritrae dallo Studio .

VII. Studio moderato gio ve vole e a custodir la Sanità posseduta, ed a farla ricuperare anche perduta: ciò che pruo vasi colla sperienza, e colla Ragione.

VIII. Sanità e Sapere due parti integranti della Felicità quì in Ter-

ra.

IX. S'entra a dare alcune Avvertenze utilissime a conservar la Sanità di chi studia: Trima delle quali è quella del suggir lo studio indiscreto, massimamente il Notturno.

X. Somo moderato necessario al Corpo, ed all'Animo: smoderato,

all'uno ed all'altro nocivo.

XI. Error di chi pensa,non nuocergli il troppo studio, per causa del gran Diletto, che vi truova.

XII. Primo fondamento del confervarsi sano, ben conoscer sè stesso.

XIII. Abbaglio di chi,trafcurato tal lume, alla cieca fi commette alla più cieca guida di chi, della propria complessione è solito sarsene specchio, e legge, per quella generalmente di tutti.

XIV. Le nostre steffe complessioni talora wariar Crass, onde quel medessimo che ci awrà giowato una siata, poter esserci l'altra dan-

nevole.

XV. Dieta ed Esercizio due Toli del viver sano: entrandosi a mostrar della prima i vantaggi, per l'Anima non meno, che pel

Corpo.

XVI. Notabilissimi Esempi di Galeno , Ludovico Cornaro , e Pomponio Attico , col solo viver sobrio , d'infermissimi cambiati in sanissimi .

XVII.

XVII.Sobrietà gran Prefervativo contra i medefimi esterni attacchi di Contagi, Cadute, Ferite & c.

XVIII. E il vero Oro potabile, a prolungar la vita:

XIX. Madre della vera Allegrezza:

XX. Del buono Ingegno, e della buona Memoria:

XXI. E di tutte generalmente le principali Virtù.

XXII. Non esser vero, il Viver fobrio riuscir di molestia : che anzi egli è il padre del vero Tiacere .

XXIII. E dato pur che fosse di qualche molestia ; da quante Felicità , e da quanti Commodi non restar compensata , e preponderata una tal molestia ?

XXIV. Quel Cibo si reputa guadagnato più, che si lascia per non perdere, o per guadagnare un punto di Sanità.

XXV. Sopratutto si schiwi la molta varietà de'cibi, e de' condimenti.

XXVI.Chi è parco nella Quantità, non ha bifogno d'effer molto follecito della qualità de'Cibi.

XXVII.Segni per conoscere, fin dove possa stendersi una moderata Dieta.

XXVIII. Quantità del vitto si varj giusta l'esigenza di circostanze diverse.

XXIX.Dopo la Dieta , si passa a commendar l'Esercizio .

XXX.Tralle cui varie specie si loda specialmente, come quello che sempre è in man nostra, il Passeggio.

XXXI. Esercizio considerato in ordine alla Quantità.

XXXII.În Ordine alle varie qualità del suggetto;

XXXIII. Delle stagioni, e dell'ore del giorno;

XXXIV. E finalmente secondo le varie circostanze del Luogo.

XXXV.Prodizj dell'esercizio a cavallo, eziandio in certi morbi più deplorati; e però da non negligersi da chi vive applicato agli studj, ove n'abbia l'azio, e non disconvenga al suo stato.

XXXVI. Non men della Dieta, e dell'Esercizio, gio-verole la consi-

derazione dell'Aria:

XXXVII. Siccome il mantener si libero da passioni.

XXXVIII.

246

XXXVIII. Non dowerst affaticar l'animo e'l corpo, tutto in un tempo. XXXIX.In mangiando si lasci di ruminare i suoi studi, e tutto si at-

tenda a ben masticare il suo cibo .

XL. Le prime Ore della notte da darsi al sonno, ed essere ben wigilante il mattino.

XLI. Altre minori, ma non meno fruttuose Avvvertenze, per la sanità di chi studia.

XLII. Soprattuto si schivino le troppe Delicatezze, e l'uso de' Rimedj fuor di bisogno.

XLIII.Non già, che ne' bifogni sieno da rigettarsi i soccorsi della Medicina : rispondendosi per tal caso al vulgato Assoma, Qui

medice vivit, modice vivit.

XLIV. În caso d'Infermità si proccuri d'espugnare il morbo anzi per Assedio, che per Assalto: cioè più a forza di sottrargli colla Sobrietà gli Alimenti, che collo ssorzo di molti e gagliardi Medicamenti.

XLV. In tale stato si lasci fare la principal parte alla Natura.

XLVI. Persuassissimi che non meno, che il poco e semplice ciho giora a conservarsi la Sanità posseduta, pochissimi, e de meno composti Rimedi sieno i migliori a racquistarla perduta.







Iò che per particolare istinto degli Usignuoli Plinio ci descrive( c ) quel tirar si a lungo il lor canto; tra per lo gran

diletto, e per la gara di non lasciarsi vincere l'un dall'altro, che giungano soventi siate sino a ssiatarsene, e morir cantando; Spiritu citius descente quam cantu; chi, anzi che proprietà degli Usignuoli, non dirà, esser solita infermità de'Letterati: de quali sì gran numero se ne scorge di affievoliti da gli studj, spossati, cagionevoli, squallidi, m ori bondi; aggravati da più morbi, che non hanno in lor vita trattate Scienze, e bersaglio di più dolori, che non han forse maneggiati volumi; esalar tra mille infelicità lo spirito, per non aver saputo temprar l'indiscreto diletto, o non saputa superar la smoderata cupidigia, di superar nel sapere tutti gli altri? L'uno e l'altro egualmente vizioso; per esser il primo una specie d'intemperanza mentale, il secondo di ambizione, e di superbia: al che se il mal effetto si aggiunga del perdervi la Sanità, il più prezioso Tesoro che si possega quì in terra; ol-

tre all'esser di vizio, passa quasi in vera specie d'infania. II. Che per ciò, tanto frequente essendo questo error di chistudia, e tanto perniziosi gli effetti, quanto è il malamente potersi più studiare senza sanità, e'l poco, o nulla giovare, quella perduta, il già fatto studio; sì, e per tal modo, che quantunque gli Stoici di bramar la Sanità vietassero al loro Savio; per essere un bene situato suori dell' Animo, e'l cui conservamento da lui non dipende; pure, fe a Plutarco crediamo, (d) Eraclito, e Ferecide ambo stoici, aggravato quello dall'Idropisia, questi dalla Ftiriasi, o morbo pediculare che dir vogliamo, volentierissimo la Sanità comprata avriano, a costo di quanto possedevano di Filosofia: conoscendo il poco giovamento dell'una, scompagnata dall'altra: quasi Albero appunto, in vano ricco di frutti, se succombente al peso della sua stessa Ricchezza. Perciò, dico, mi perfuado, non dover riuscire disgrato al Lettore, se alquanto mi dilungherò della Sanità parlando, e delle maniere più proprie a custodirlass: come quella che è una principal condizione, e'l primo Requisito tra gli estrinseci, richiestisi in chi dee applicarsi a gli studi.

III. Ma non per questo voglio io inferire, che chi debbe darsi alle Lettere, abbia ad avere una complessione da Lottatore: dote più propria degl'ingegni grossieri, che degli eminenti, per non distrenziarsi in questo gli Vomini dalle Piante: nelle quali s'osserva, le infeconde, e silvestri, esfer sempre più noderose, e più robuste, delle domestiche, e fruttuose: etralle medessime fruttuose, sempre le più seconde più fragili, e dilicate; voglio sol dire, Non doversi all'intutto mancar di Sanità, per essersi adatto agli studj. Che per altro, non rigetto io dalla prosessione di Lettere ne anche le complessioni più debili: non essendomi ignoto, A molti il goder poco buona salute, essere anzi stato cagione d'applicarsi

Libro II.

249

carsi alle Lettere: Qual sû quel Teage, di cui narra Platone, ed Eliano il conserma (e) Nulla alia occasione Thilosophia statum cognovisse, quam morbi otio: nam cum is eum a civilibus rebus prohiberet, compulit ad Sapientia studium, atque amorem. E sò parimente, l'impedimento solito porsi da morbi al potere andar vagando col corpo, essere a più d'uno valso di stimolo di applicarsi, a più fruttuosamente andar pellegrinando coll'Animo.

Tal fù quel Tolommeo Filadelfo Re d'Egitto: Quem doctifsimum ajunt e-vasisse, cum agrotaret; Testimonio lo stesso Eliano. (f) E particolarmente, come soggiugne Strabone (g) la sua indisposizione su causa di moltissime belle scoperte nella Geografia: mentre il piacer, che prender non potea camminando, inchiodato dal male, prendealo in leggendo le relazioni, e i viaggi, che a tal fine facea fare dagli altri. E fino un Tiranno, qual fu Ierone della Sicilia, di ignorantiffimo ch'era prima, divenne Dottissimo, a cagione d'un' infermità, che convertigli il letto in cui l'inchiodò, in Liceo insieme, e Cattedra di Sapienza. Chi bramasse leggerlo più autentico, ecco le parole del mentovato Eliano (h) Hyeron Sicilia tyrannus, primum fuisse dicitur rusticissimus; verum cum aliquando in morbum incidisset, factus est Litteratissimus: cum otium quod ei corporis imbecillitas imponebat, doctorum hominum sermonibus audiendis tribueret.

IV. Anziche la complessione sievole non rado (oltre gli arrecati giovamenti alla Mente, ne'riferiti casi, ed altri che sono infiniti) a più d'uno sino ad allungare contribuì la medesima vita del corpo: Nulla essendo più frequente, che di veder sopravvivere queste complessioni spossate, e cagionevoli, alle più vivaci, e robuste: mercè dell'abusarsi che

(e) l.4.c. 5.Var. Hift. (f) Ibid.

<sup>(</sup>g) l. 17. Geog. (h) Ubi supra.

queste seconde sanno, considate della lor Sanità; e del risparmiarsi delle prime, guardinghe a custodirsi quel pochissimo, che conoscono di possederne. E chi non sà, più esser consueto di durare un piccolo lucignoletto, se ben coperto da' venti, d'una gran sace esposta a gl'impeti lor suribondi? Una lucernetta di queste, presso che a tuttore moribonda e spirante, a causa dell'essere stato l' vomo più infermiccio di tutto il suo secolo, puossi dire che sosse quell'Erodico Silembriano, Precettore del grande Ippocrate, ricordato da Aristotile ne'Problemi, e prima da Platone nel terzo De Legibus: Il quale pure, a sorza di cautelarsi, a viver si condusse per

nientemeno d'un Secolo intero.

V. Senzache, le complessioni deboli, della Gioventù, sovente da se, coll'avanzarsi degli anni, e nulla più, si vengono a stabilire in perfettissima Sanità. In pruova di che, in luogo di moltissimi, che potrebbono addursene, sia quel Niccolò Leoniceno, Medico valentissimo, che insegnò per oltre a sessant'anni in Ferrara: di cui Giosesso Scaligero (i) Apueritia, imo a Cunabulis ipsis ad trigesimum annum, morbo comitiali adeò tentabatur, ut cum ad se redierat, pertesus vita penè sibi manus afferret: Sed post trigesimum annum plene eo malo defunctus, omnium membrorum, ac sensuum officiis integer, mulla morbi suspicions, ad nonagesimum quartum annum per-venit. Et, si bene memini, triduò antequam decederet è vita, operam lectioni dederat. Un tutto simile cambiamento, e in tutto simile età di trent'anni, mi sono imbattuto frescamente a leggere, nella vita del celebre Rassaello Fabbretti, (inserita nella prima parte delle vite degli Arcadi Illustri, raccolte, e in parte composte dal per tanti capi degnissimo Canonaco Crescimbeni, Custode d'Arcadia) cioè, che sino alla sua estrema decrepità, in cui morì, d'ottant'anni, non ostante le fatiche d'uno studio indefesso, e gl'infinitì strapazzi, tollerati nell'investigamento

mento delle Antichità, per tutto l'Agro Romano, da lui per poco non dissi a palmo a palmo, sovra e sotto, ricercato più volte, pure godeva una forza, e sanità affatto da giova-,, ne. E mentre io mi stupiva (son parole dell'Abbate Do-,, menico Riviera Scrittore della sua vita ) che in vomo di ,, ctà tanto avanzata si trovasse tanto vigore e fermezza; egli " mi raccontava, che nella sua adolescenza aveva avuta ,, cattivissima Sanità: la quale gli era continuata fino all' ,, età di trenta anni, nella quale rimesso in buono stato non ,, avea poi patito più d'alcun male, esempre aveva avuto ,, perfetto vigore di corpo.

A questi due si potrebbe aggiugnere per terzo Galeno, che di sè narra d'aver colla regola, corroborata, e condotta a stato di perfettissima sanità, la sua poco sana gioventù del quale pur si sà esser vissuto sino a Cenquarant' anni, libero da qualunque tocco d'ogni benchè lievissimo morbo: tantochè a denotare una straordinariamente sana complessione, passalle a dirsi in proverbio, una sanità di Galeno. Ma questo più deve riferirsi tra gli altri prodigi del viver Sobrio, di cui più giù.

VI. E per ora, dal fin quì detto io conchiudo, Non facilmente le scuse dovere ammettersi di chi, dagli studisi ritira col titolo della fievole sua complessione: essendovi in tal caso, più che di fralezza di complessione, da temere, che una troppa dilicata consuetudine di vivere, e fievolezza anzi di volontà, che di corpo, d'una tal pretesa impotenza sia la più vera cagione: conforme a quel verissimo, Debilitatem nobis indixere delicia, & quod diù nolvimus, posse desivimus. (k)

VII. Quandochè per altro, tanto lunge dall'essere alla Sanità gli studi contrari, che anzi in cento casi ha fatto veder l'esperienza, cosa non esservi più della Sanità amica, quanto un moderato studio, se fino è giunto, non che a custodirla posseduta,

a farlaci ricuperare anche dopo perduta. Cel dica il Re Alfonso, se travagliato in Capua da una lunga infermità, che aveva esausti, e resi vani tutti i soccorsi de Medici; non gli valse a paro, e più di qualunque essicacissima medicina, il sol piacer preso nella lettura di Quinto Curzio? e imperciò solito a dire, Valeat Avicenna, valeat Hippocrates, & alii Medici, & vivat Curtius restitutor Sanitatis mea. (1) Ciò che pure a Ferdinando Rè di Spagna, e di Sicilia, leggiamo d'essere addivenuto nella lettura di Livio; ed a Lorenzo Medici, quel Mecenate, che meritò il soprannome di Padre delle Lettere, nel legger l'Istoria di Corrado Terzo Imperadore. (m)

Che se da'Principi passar vogliamo a'Privati, e dalla storia ad altri studi di maggior posso, Cardano, non una sol siata di se medesimo attesta, che dalla nascita di complession sievolissima, e infermiccia al sommo, per mezzo dello studio, e del piacer che ne traeva, in prospera sanità essersi stabilito: Contemplatione sirmam sanitatem (Son sue parole) in corpore invalido sum consecutus. (n) E seneca nell'Epistola settantottesima, che nella sua gioventù, ad assidue, e penossisime stussioni essendo stato troppo infelicemente suggetto, Ed perdussus ut ipse totus distillarem, Non altrimenti se ne cavò fuori, dopo sperimentati infruttuosi tutti gli altri rimedi, che collo studio della Filososia: In remedium enim cedum bonesta solatia, Se quidquid animum erexit, etiam corpori prodest. Così egli conchiude, assegnando la causa manifesta e naturale di tutti questi, che a chi quella ignora sembran prodigi.

Ciò è conforme a quel Dettato di Platone, nel terzo della Republica, Non il perfetto temperamento del corpo poter rendere miglior l'Intelletto; ma bensì la buona costituzione di questo (al che particolarmente contribuisce lo studio)

...

( m ) Bonainus & ain apu**d Theat. vit. Hun. V. Hyto**i ( n ) lib. 1. de libris propr<mark>iis</mark> .

<sup>(1)</sup> Ant. Panorm. de reb. geft. Alphonf. & Eneas Sylvius de cius di Elis. (m) Bondinus & alii apud Theat. vit. Hun. V. Hyloria.

conferir molto a dare una miglior tempera al corpo. Che se nulla tanto, secondo il consenso di tutti i Medici, a conservar la Sanità influisce, quanto la tranquillità, e contentezza dell'Animo, chi potrà negare d'essere un sommo Preservativo contra tutti i morbi lo studio, se tanto, quanto sopra mostrammo, (o) è la contentezza, e'l piacere d'una Mente studiosa, superiore a qualunque altro piacere, o contentezza terrena? Quindi non lo studio semplicemente, ma il solo smoderato, e indiscreto, è quello che nuoce alla sanità del corpo: potendosi in questo paragonare col vino, di cui moderato quanto se ne giovano gli occhi e i nervi, altrettanto del tracannato in eccesso, rimangon gli stessi non mediocremente ossesi se tanto basti per ciò che concerne, Non dovere essersi sacile a ritrarsi dallo studio, col pretesto della fiacca complessione.

VIII. Tempo è oramai di proporre alcuni Avvertimenti opportuni per la fanità dello Studioso: a cui più d'ogni altro debbe stare a cuore questo Tesoro; merceche possendendo egli col sapere una parte della Felicità, che tra la linea delle cose naturali puote godersi, quì in terra; colla sanita verrà a possederia tutta intera: conforme alla diffinizione datane dal Milesio Talete, qualor richiesto, chi a lui sembrasse in terra veramente Beato, 2ni corpore sanus est, Rispose, Et mente eruditus: che è quello steffo che più stringatamente disse il satirico, Mens sana in corpore sano: Per riuscire nell'uno, e nell'altro caso di picciola con-

fano: Per riulcire nell uno, e nell altro calo di picciola contentezza, quafi a un certo modo mancante di mezza sè steffa, o la Sanità senza Sapienza, o la Sapienza senza Sanità: nulla altrimente di ciò ch'era detto di quell' Attilio Regolo, presso a Livio, Nè la Posessione voler egli seconda in luogo insalubre, nè in luogo sanissimo amarne una sterile.

IX. Nel dare questi Avvertimenti io mi protesto, di non

<sup>(0)</sup> libro I. Capo quarto, della Felicità dello studio in se stesso.

dover questa materia trattar quasi Medico, che imprenda a curare un infermo; ma con sol suggerire quel tanto, che più importante mi sembrerà dover ricordarsi: assinche lo Studioso, senza soccorso della Medicina, possa conservar la sua sanità, (e se sia possibile aumentarla ancora) e preservarsi da' morbi. Il primo Avvertimento, e più proprio pe' Letterati, è l'or ora accennato, del suggir l'indiscretezza dello studio: nel che pel sovente mancarsi dagli Studiosi; rari coloro essendo, se non se gl'infingardi, che le giuste mete non eccedano, su l'Etimologia di Minerva, Presidente a gli studi, non mal derivò da ciò, che Minuat nervos: E altri con graziosa metasora disse, Gli Vomini di studio, dal continuo non trattar che libri; e che carte, In bomines tandem chartaceos evade-

re: cioè debili, e cagionevoli.

Ma lasciati simiglianti concetti, sebben fondati sul vero, per altri suggetti men serii, questo è certo, non altronde, giusta il lasciatone scritto da Celso, nel Prolago de'suoi Libri, aver tratto i suoi natali la Medicina, che da' soccorsi ricercati dagli vomini studiosi, per sovvenire alla loro non poco, per cagion dell'intensa applicazione, e delle lunghe vigilie, deteriorata salute: Hanc maxime requirentibus, qui corporum suorum robora inquieta cogitatione, nocturnaque vigilia minuerant: Non essendovi per vero cosa più alla sanità contraria dello studio notturno: non dico sol dopo cena, che l'ho per mortale; ma eziandio avanti se troppo lungo, e sino ad allassarsene : Lucubrationibus enim in longam noctem protensis incalescit caput, spiritus debilitantur, oculi lumine externo obtunduntur; unde capite accenso attrabuntur velut in cucurbitula bumiditates; hinc defluxus catharri ad oculos, fauces, nares, pectus, stomachum. Oculi id incommodi trahunt, quod nubecula sapè remanent, & ad senectutis annos in officio nequeunt perdurare. Taceo, tempus quieti, & ciborum coctioni destinatum, natura furto subtrabi. X. Del

<sup>(</sup>p) Thom. Barthol. de Libr. Legend, Diss. 6.

X. Del qual fottraimento del convenevole fonno, cosa non si sperimenta del pari dannosa, non pure alla Sanità, ma alle medesime sunzioni studiose. E questa, per mio avviso, è la più vera cagione dell'avere accompagnate gli Antichi le statue delle Muse con quella del sonno; non tanto per denotare (giusta l'interpretazion di Pausania) che della quiete, del silenzio, del riposo, e della solitudine, sì questo, che quelle al par si compiacciono; quanto più a significarci, le Muse senza sonno, mal potere esercitare l'erudite lor sunzioni, abbisognanti d'una mente sgomberata e chiara, ciò che non

si ottiene senza il debito sonno.

Con che non pretendo io già, divenir patrocinante dell'altrui 'nfingardaggine. Nel condannar le vigilie hò io inteso, come sommi espresso, dell'eccessive: commendando per altro le moderate; come quelle, che non meno che alla Mente, son giovevoli al corpo; mercè dello sperimentarsi, giusta la comune osservazion de'Medici, nocevolissimo alla Sanità il troppo sonno: mentre digeriti colla di lui sufficienza i fumi, e gli umori destinati per sua esca opportuna, uopo è, nel prolungarsi più del dovere il sonno, di sottentrare a nutrirlo i destinati ad altri usfici, e anche gli escrementizzi, e men sani. E quindi poi l'ingrossarsi del celabro, l'affiebolirsi de'nervi, deteriorarsi i sensi, indurarsi la memoria, ossuscarsi la mente, e tutti quegli altri mali esfetti, che ciascuno da se volendo disaminarli, ben potrà ampiamente osservare. Che però sì in questo, che in tutto il resto da dirsi, sempre per prima clausola vuol sottintendersi la moderatezza, che al tutto debba dare lo stagionamento, e la grazia.

XI. Quanto poi a chi pensa no nuocergli lo smoderato studio, mercè del gran diletto consueto sentirvi; agevol fia il dissinganno, ove sol voglia riflettersi, il medesimo a un di presso essere il diletto degli studi (che cibo son della Mente) all'intelletto, che il sapor grato de cibi corporali al palato; onde nel

modo

modo, che non perchè piaccia alcun cibo, se ne toglie il nocumento dov'ecceda la debita quantità, lo stesso a pelo avverarsi degli studi, sia quanto si voglia geniali, semprechè smoderati. Dice il Proverbio Quod sapit nutrit; Cioè se preso discretamente: ciò che pur è vero, secondo dicemmo, degli studi, abili col gran diletto che cagionano, sino a restituire la smarrita pristina sanità: ma guardianci dell'antidoto non farcene veleno, qual diviene ogni esca più sana, caricando a dismisura lo stomaco.

XII. Dopo questo Avvertimento proprio della Gente di studio, di cui tornerà concio di più a lungo favellarne tralle virtù del Letterato (q) vengo a gli altri, che servir possono generalmente per tutti: Stabilendo per primo Fondamento d'ogni buon Reggimento di sua Sanità, il ben conoscer se'stesso, e'l suo medesimo temperamento, con osservare da qua' cibi si senta per ordinario, o nocumento, o profitto; per astenersi degli uni, e giovarsi degli altri. Chi sarà giunto a questa cognizione, sarà un ottimo medico a sè stesso: o per dir meglio, rade volte avrà bisogno d'esser medico a sè stesfo, mercechè per mezzo d'una tal cognizione, dalla maggior parte de morbi ottimamente si preserverà, e preverrassi colle opportune cautele contra de'loro attacchi. Quà mirava il savissimo Avvertimento di Socrate, qualor, testimonio Senofonte (r) Vehementer hortabatur familiares suos, ut valetudinis curam haberent : ac partim a peritis qua possent discerent, partim per omnem witam ipsi se observarent, Quinam cibus, qui potus, qui labor eos conduceret, & quo pacto his usi quam optima valetudine freverentur. Nam fi quis ita sui rationem haberet, difficile ajebat esse, ut Medicum quis inveniret, qui ad valetudinem conducentia magis ipso dijudicaret.

XIII. Essendo per vero cosa da ridere, per non dire da pian-

<sup>(</sup>q) lib. V.cap. 2. della Discretezza.
(t) lib. 4. Memorabil.

piangere, vedere alcuni, eziandio de'più favj per altro, così in questo particolare allucinati, che credano, che un vomo, il quale o non mai, o assai raro veduti gli avrà, debbia meglio la lor complessione aver conta, di sè medesimi, che a tutt'ore sentono, e pruovano quanto dentro di loro stessi si fa, e quanto l'esperimento di parecchi anni ha loro con evidenza fatto conoscere, per al loro temperamento o dannoso, o giovevole. E troppo certamente la gran debolezza questa di posporre ciò, che noi sul fatto di noi stessi, da una lunghissima sperienza addottrinati, sappiam quasi di certo, alle fievoli conghietture d'uno, che per non averci mai trattati, con un'Arte per altro tutta conjetturale, in questo caso non potrà che camminar tentoni: o al più dal suo propio temperamento, che sarà per avventura contrario alnostro; o dalle sue prevenzioni, sovente o false, o mal sondate, prenderà le regole di curar noi, a una medesima soggia, che adoprerà indistintamente con tutti.

E non veggiam noi in tanti incontri, per pregiudizio appunto di sì fatte prevenzioni, un Medico solito a giudicar le frutte, o l'infalate dannevoli, oltre l'esser egli astenutosene per tutta sua vita, sino a non saper quasi dire, di che sapore elle siano, proibirle come veneno a tutti i sani, non che a gli ammalati? in tempo che un altro, per isperimentarle a se giovevoli, oltre al farn'egli solennissime corpacciate, le concederà fino a i più gravemente indisposti. L'istesso è sul fatto del Vino, che alcuni vorrebbero, che non si toccasse nè pur da'vecchi; ed altri costringono, non che permettere a'giovani, e talora febbricitanti di berne. E pure la verità si è, d'ingannarsi e gli uni, e gli altri così facendo; per potere una cosa che sarà perniziosa all'uno, esser profittevole all' altro, e per converso: secondo il differenziarsi delle complesfioni più fredde, o più calde; umide, o fecche: e foprattutto secondo il diversificarsi delle consuetudini, o degli abiti

K k

contratti, che tanto potentemente influiscono, sino a prevaler non rare fiate alla natura medesima. E non sappiamo noi di quel Rustico, che infermo gravemente nello spedale, e peggiorando co'medicamenti, lagnandosi de'cibi delicati, e del letto molle, e d'altre a se non consuete carezze; alla perfine già presso a spirare, concedutegli le sue grossolane civaje, e abituali durezze, in tre di perfettamente su sano? Fino il Veleno, qual è l'Oppio, a que'Persiani, e ad altri Orientali che assucati vi si sono, rendendosi non che innocente, ma così necessario l'usarlo, che il sol tralasciarlo per pochi dì, sia mortale. Videndum igitur Medico diligenter, ut Consuetudinis babeat rationem in omni morbo: Conchiude un accorto Medico, dopo narrato il suddetto caso del Rustico. (s)

Or chi meglio, dirò io, di se medesimo, potrà conoscer la sua consuetudine, e meglio aver osservatine anche i leggierissimi tocchi di male o di bene, soliti cagionarsegli da un tal uso di cibo, o checchè altro esser possa? Non avea dunque torto l'Imperador Tiberio di farsi besse di chi, dopo l'età di trent'anni, avesse ancor mestiere del medico, per sapere ciò che a se sosse su dere, qui post trigesimum atatis annum, ad internoscenda corpori suo utilia, vel noxia, alieni conssii indigerent: Lasciò scritto lo

Storico Politico, nel Sesto degli Annali.

XIV. Questo ha da essere dunque il primo ajuto da recarsi dallo studioso alla sua Sanità, star sempre in un' attenta sentinella, o come suol dirsi con frase della Nautica più espressiva, coll'occhio alla penna, osservando se stesso, e tutte le cariche, o alleviamenti, o alterazioni, o passaggi, che in se cagiona tale, o tal altra cosa: senza immaginarsi che tuttocciò che è utile a gli altri, abbialo altresì ad esser per lui; anzi temendo, che quello stesso, che a lui sarà stato altrevol-

<sup>(</sup>s) Solenander sec. 5. conf. 15. obser. 16. apud Camer. in Sylloge, cens. 8. num. 97.

volte giovevole, possa nuocergli un altra siata, per lo variarsi de'temperamenti. Il perchè, come un che vada al bujo, e per paesi non ben conti, sempre dobbiamo andar tastone; a causa del continuo alterarsi, e talora passar le complessioni da un estremo all'altro: mentre colla continuazione de'cibi caldi, più d'una volta, di fredde ch' eran prima, si mutano in calde, e per opposito. Ed io quanto a me posso attestare, più siate esfermi convenuto curarmi d'una indisposizione medesima, e trallo spazio di non molti messi, e potrei dire talor settimane, ora con cibi caldi, ed ora con freddi, e tutt'opposti; per cagione appunto d'un tal esseria lterata la costituzion del mio stomaco, o per l'uso di que'cibi d'una tal qualità, o per qual'altra ella sosse d'un notissimo effetto la non conosciuta cagione.

Taccio i cambiamenti più certi al paro,e più generali, che ne'nostri temperamenti cagiona il variarsi dell'età, abile a sar che nuoccia quel medesimo che ci era in avanti giovato. Quì mirò la savia risposta di quel Vindiciano, ricordata da S. Agostino (t) a cui ricorso un tale, curato altrevolte da lui con una medicina da una tale infermità; e che indi a molto tempo, ricaduto nell'istessa infermità, da se adoperando la stessa medicina, in vece di sperimentane lo stesso buon essetto della prima fiata, n'aveva anzi riportato sensibile nocumento; Vindiciano il se'accorto del suo abbaglio, nel credere, che nulla influisse al cambiamento della complessione il variar dell'età, e d'improvido e men sagace tacciollo: Quod non intellexerat illi atati sam non boc se fuisse sull'urum.

XV. Dopo locato questo general fondamento della perfetta notizia della sua complessione, e del suo temperamento; da imprendersi quanto facilmente alla scuola della propria osservazione e sperienza, altrettanto malagevolmente, e men sicuramente dell'altryi, vengo alle speciali regole di ben

k 2 reg-

reggere la sua sanità. Le quali tutte come in compendio ridur si possono a due principali capi, DIETA, ed ESERCIZIO: ne quali, per essere sì importanti, e come i due Poli, sopra cui s'aggira quanto può dirsi del viver sano (conforme a quel celebre Dettato d'Ippocrate (u) Studium sanitatis est Edere citrà saturitatem, & Impigrum esse ad laborem) Condonerà il Lettore, se alquanto sarem prolissi: non al molto che diciamo, ma al molto più che ci rimarrebbe da dire attribuen-

do questo nostro più dilungarci del solito.

E per cominciare dal primo, cioè dalla Temperanza, e Sobrietà del vitto, non credo abbisognare pruove a convincere, Tutti, o la maggior parte per lo meno de'morbi esser figlivoli dell' Intemperanza. Ciò ch'era solito d'esprimer Diogene colà presso a Stobeo (x) colla graziosa similitudine de'topi, che tanto è solito abbondare nelle case ov'è copia d'alimenti: Vivo ritratto di quel che sacciano i morbi, ne'corpi ben nutriti, e ben grassi: Ciò che non discorda dal detto, Vbi ventris ingluvies, ibi morborum colluvies: Nè dal grazioso Distico, che un certo speziale di bell'umore, veder sacea sull'uscio della sua bottega, inciso a gran cisre,

Otia, & ingluvies nostra sunt commoda Mercis:

Si Sobrius vivas , paucula Messis erit .

E quindi poi addivenendo, per via di contrario, di non trovarsi la più essicace Medicina del viver Sobrio; che è quasi una Panacea, anzi un general Preservativo contra tutti gli attacchi de' Morbi. Ciò che se dire generalmente a Galeno (y) Nemo morbo corripietur qui cavet ne in cruditates incidat; per esser queste desse, che colla quantità degli umori escrementizzi, sporgon l'esca alla maggior parte de' mali del corpo: e così non soise ancora dell'Anima!

Un

<sup>(</sup>u) lib. 6. Epid. sec. 4. (x) Serm. de intemper.

<sup>(</sup>y) hb. 1. de cibis boni aut mali succi.

Un Naviglio quanto più carico, men soggiace all' essere sbattuto da'venti: tutto per l'opposto, un ventre assai pieno, basta ogni sossio di leggier disordinuccio ad abbatterlo: per ciò che concerne la carne non solo, ma per ciò che riguarda lo spirito; non essendovi cosa più disposta alla Concupiscibile e all'Irascibile in uno, d'una mente avvezza alla crapola. Laonde è stupore, come in una certezza di mali cotanti, pure tanti e tanti, per un breve solletico di gola attendano tuttodì a cavarsi la sossa con i lor medesimi denti (per usar la srase d'un Proverbio oltramontano, Les Gourmans creusent leurs sus avec leurs dens) sosse non meno ove seppellirvi il corpo con un'accelerata morte, che lo spirito con un'eterna perdita.

Ma noi lasciando per ora lo spirituale, e tornando a ciò ch'è il nostro Assunto della Sanità del corpo, acciò di noi si avveri ciò che de'suoi Compatriotti era solito detto di Demade, Athenienses nunquam de pace consulere, nisi pullatos; Cioè di non pensare alla Temperanza, che dappoi d'esser sopraffatti da'mali dell'Intemperanza, dobbiamo a tempo stabilirci in vivere regolato: sicuri che se saremo noi astinenti, non avran che sare con esso noi i Medici, e le Medicine: giusta la savia risposta di quel Calliste Sossista, che della ragion richiesto del suo sì parco vivere, Cibo, inquit, abstineo, ut a me Medici.

XVI. Buon testimonio di ciò col suo esempio esser puote il su lodato Galeno, che di sè stesso racconta, avendo sano valicata l'Infanzia, e la Puerizia, per benefizio del Padre, che molto invigilava al di lui regolato vivere; entrato nell'Adolescenzia, ed uscito dalla praticata sobrietà esersi infermato: Rivocato dal Padre alla pristina Temperanza, aver racquistata la primiera Sanità: la qual di nuovo tornò a perdere, al rilasciar, per incentivo de' compagni, la sua solita regola: essendo così perseverato intra due tra la Sanità, e le Infermità, che a quando a quando l'attaccavano, sino

all'anno ventottesimo; qualor appigliandosi ad un fermo Metodo di vivere regolato, indi impoi perseverò sempre sanissimo, intantoche, Galenum (inquit Calius Rhodiginus l. 30. c. 12. Antiquar. Leel.) memoria proditum a nonnullis est, centum Guadraginta annos vixisse: tantaque in cibo G potu abstinentia usum, ut ad satietatem nunquam comederit, aut biberit: unde sit sastum, ut odoriserum semper anhelitum spiraret; G citrà ullam

omninò affectionem sola defecerit senectute. (Z)

Ma nulla è più notabile in simil suggetto dell' esempio di quel Ludovico Cornaro, giusta il lasciatone scritto da lui stesso, in un Trattatello intitolato De Soria vita commodis. Avendo egli passata una infelicissima gioventù, massimamente dall'anno 35. al 40. nel qual lustro era stato bersaglio di mille specie di morbi acerbissimi, in particolare di dolor di stomaco, e di fianchi, podagra, con febbre continua, e perpetua ardentissima sete; a segno di non darglisi da'Medici, che pochi mesi di vita, Cum tamen (com' egli dice) vita mea tantum per naturam tunc abesset a termino, quantum per intemperantiam ei erat propinqua. Appigliatosi in tale disperatione di cose, come ad Ancora sacra, ad una esatta Dieta, in breve da tutte le indisposizioni su libero: ristabilito in una persetta robustissima Sanità: Ciò che il sè risolvere a perseverare in alterabilmente nella intrapresa Regola: sicuro che ciò ch'era stato esficace a redimerlo di tanti mali, più il sarebbe a prefervarnelo. E fu tale la riuscita, che indi impoi sempre perseverò sanissimo, tra tutti gl' incomodi di freddi, di caldi, travagli infoliti, ed altri strapazzi, che tollerar gli convenne: e da cui non fù mai anfioso a guardarsi. Anzi che, essendofegli una volta tral correre ribaltata la carrozza, e per tal maniera non picciolo tratto strascinato dall'impeto de' cavalli, Hinc graviter mibi lasum caput (Odansi le sue stesse parole, che troppo son notabili) & corpus universum: & insuper alterum bra-

brachium, & altera tibia suis juncturis divulsa. Domum reversus, cum a Medicis viderer adeò male multatus, concluserunt, me intrà triduum esse moriturum: nibilominus posse in omnem e-ventum adhiberi duo remedia, sectionem venz & Medicamentum evacuans, ut bumorum affluxus, & inflammatio, & febris (que certissime putabantur mox (ccutura ) impedirentur. Ego contra, cum scirem vitam meam ordinatam tot annis continuatam, bumores corporis mei ita temperasse, & dispensasse, ut non possent multum conturbari, aut confiluxum gra-vem efficere; recusa-vi utrumque remedium, & solum iusti ut tibiam, & brachium suis juncturis restituerent,& singulas partes congruis oleis jung erent: sicque absque alio remedio convalui, nullo alio incommodo, nulla alteratione affectus. Qua res Medicis instar miraculi visa.

Non finirono quì le pruove di quanto giovi il viver sobrio, e nuoccia il contrario. Giunto egli all'età di settantotto anni, dalle importune preghiere degli Amici, e da'configli de'Medici si lasciò persuadere ad alterare, ma non più di due oncie, la sua solita dose di vitto, continuata inalterabilmente per parecchi anni; cioè dodici oncie di cibo, e quattordici di bevanda per dì; con avere accresciuto a quattordici quello, ed a sedici questa. Hoc augmentum post decem dies ita in me capit operari, ut ex lato 🗗 alacri factus sim melancholicus, & cholerichus, adeò ut omnia mihi essent molesta. Duodecimo die peruasit me dolor lateris, qui 22. boris duravit: deinde supervenit sebris gravissima, que 35. dies, & totidem nocles continuavit. Accedebat quod interea temporis non possem capere somnum, vel ad unius boræ quadrantem; unde omnes judicabant me moriturum. Nihilominus ego, Dei Gratia, me curavi sola regula illa vivvendi: & si jam essem annorum 78. & biems esset, auraque frigidissima, & corpus extrema macie confectum. Mibique certum est nibil aliud post Deum, me a morte liberasse, quam exactam illam vita regulam tot annis a me continuatam .

Nel mentre ciò scriveva, era egli d'anni ottantatrè: del qual tempo dice di se stesso, Prospera utor continuò valetudine,

& ita sum agilis, ut ex plano facilè equum conscendam, & altos gradus, & colles sublimes pedibus subeam. Deinde semper sum alacris, jucundus, & bene contentus, liber ab animi turbelis, & ab omni molesta agitatione: quorum loco, Gaudium, & Pax in corde meo suam fixere sedem. In questo stess'anno, ch'egli stendea questo Trattatello, avea composto una Commedia piena di tutte quelle grazie, e lepidezze, che avesser potuto aspettarfi dalla più lieta mente giovanile. Dopo questo, sappiamo esfer lui vissuto degli anni parecchi, sempre mai prosperissimo, e finalmente morto d'oltre a cento anni, con una morte certamente invidiabile, e placidissima, senza verun dolore, e che sembrò anzi sonno che morte: seduto, parlando, accudendo a tutto, dando ordine a tutto, e facendo atti divoti fino all'ultimo fiato: come costa dalla sua vita, pubblicata da una fua Pronipote, Monaca in Padoa, e tradotta, e stampata in Franzese l'anno 1701. in Parigi: benche da me non veduta che in quel solo cenno, che sta inserito nelle Memorie di Trevù, nel Giugno di detto Anno 1701. Dalla quale molte altre notabilissime particolarità sarebbonsi potute qui riferire. Ma io anzi temo, che sia troppo il detto fin ora.

Nel che so ho voluto sì dilugarmi, affinchè dallo specchiarsi il Lettore nella costui Gioventù sì misera, sino che intemperante, e nella Decrepitezza sì felice perche sobria; comprenda
esser verissimo il Proverbio che dice, PIU GIOVARE IL CIBO LASCIATO, CHE IL CIBO MANGIATO: e se ne
imprima nel cuor la ragione, che convince una tal verità;
mentre il Cibo mangiato, tanto lungi dal sempre giovare,
che anzi a moltissimi ha causata la morte coll'incemperanza;
sino a segno di più potere contarsi gli uccisi dalle vivande ne'
Conviti, che dalle moschettate nelle Battaglie; il Cibo lasciato, per opposito, mediante la sobrietà, a innumerabili
ha renduta la sanità, e la medesima vita, presso che spenta,

come

mo

come tra gli altri,a sua gran ventura, sperimentollo quel Tito Pomponio Attico, chiarissimo per l'Amicizia, e per l'Epistole di Cicerone: di cui si legge, che già nell'età avanzato, e da infermità pertinace oppresso; tediato di vivere, propose d'uccidersi coll'inedia; ma quella che scelta egli avea per istrumento di morte, divenne a lui ministra di vita, e con esso liberatrice di quella infermità, per cui egli preseriva la morte alla vita: Vix enim biduam ab omni cibo abstinuerat, cum evanuit morbus, & eger prissime valetudini restitutus est. (a)

XVII. E tanto basti quanto al primiero vantaggio della Sobrietà, perciò che riguarda il custodire, e ancor rendere la Sanità: Ciò che è vero, non solo de'malori procedenti da cause interne, per alterazione o ridondanza di umori; ma eziandio de' cagionati dagli esterni accidenti, quai sono i contagi, le cadute, e simili, mentre non essendovi superfluità d'umori, non truova dove facilmente attaccarsi la corruzione del male: e s'impediscono le infiammazioni, e' concorsi d'umori peccanti, che tanto nelle contusioni, fratture, e piaghe, difficultano la guarigione. L'esempio della caduta poc'anzi riferita del prefato Cornaro, crederei bastare a provar delle contusioni e ferite: e quanto a' contagi serva ciò che nella vita di Socrate narra Laerzio (b) cioè lui solo esser sempre rimaso immune ed intatto, nelle frequenti pesti che a suo tempo afflisero Atene; per la sua gran Sobrietà, che facealo celebrare per un miracolo di Temperanza: Adeò enim parcè ac temperatè vixit, ut cum Athenas pestis sapenumerò vastaret, solus ipse numquam egrotaverit:

XVIII. A questo primo della Sanità aggiugnete 'voi (ciò che segue come legittima illazione d'un tale antecedente) l'altro non minor vantaggio del viver Sobrio, cioè Prolungare la vita. Di che, oltre la Ragione, e l'Esperienza, n'abbia-

L 1

<sup>(</sup>a) Apud VV cher Discurs. Curios. disc. 31.
(b) 116.2.

mo l'Autorità infallibile dell'Eterna Verità, in cento luoghì, ma particolarmente in quel passo dell' Ecclesiastico ( c ) che io vorrei si presentasse nel più prezioso bacile, per primo messo di qualunque Convito, Noli auidus esse in omni epulatione, & non te effundas super omnem escam: in multis enim escis erit infirmitas. Propter crapulam multi obierunt: qui autem abstinens est adiiciet vitam. E però se amate voi la vita lunga, assuesatevi a contentarvi della Mensa breve: e secondo quel Paradosso, per la sua gran verità passato in Proverbio, Chi più mangia, meno mangia ( a causa del più tosto morire di chi è più intemperante al mangiare) persuadete a voi stesso, che, se volete pascervi di molti cibi, bisogna pascervi di pochi: cioè vivere parcamente, e sobrio. Il qual viver sobrio era gran causa del viver sì à lungo degli antichi Anacoreti ( che pur si pasceano di cibi per altro sì poco sani, Erbe e Radiche, o crude o mal cotte ) moltissimi de quali leggonsi morti centenari, e più oltre ancora.

E benche potesse dirsi, A ciò, una col viver Sobrio, aver non poco influito la tranquillità, e la letizia del cuore, cagionate dalla Grazia Divina; pure per non ricorrere d'un effetto naturale a soprannaturali cagioni, questo è certo, la stessa lunghezza di vivere osservarsi in molti russi ed alpegiani, mercè del parco, e semplice vitto loro. Così nella descrizione satta da Vespasiano e da Tito, noi leggiamo, ne' monti che tramezzano fra il Bolognese, e 'l Parmegiano, esseri contati oltre a cento e vent'Uomini, tutti oltrepassani, in una visita da sè satta l'anno 1613. in alcuni luoghi della Turingia, tra semila, cui amministrò il Sagramento della Confermazione, attestò averne trovati sopra a dugento, che tutti, valicato il primo, erano, chi più chi meno innostrati nel secondo secolo del viver loro. Qui omnes (Conchiudendo, acciocchè non

fiattribuisse a proprietà di Clima, o ad altra cagione) Precipuè beneficio frugalitatis ad eam atatem perducti fuerant. (d) Gli Esseni parimente, nome di Setta, non di Nazione, viveano pure in tutte le Città, e Villaggi, misti alla rinfusa cogli altri Giudei; pure perche distinti nella Temperanza, che spezialmente coltivavano, di essi lasciò scritto Giosesso (e) Essenos longissima esse Vita, ita ut plurimi eorum usque centenariam perveniant atatem; propter simplicitatem victus, & vitam bene ordinatam: solum enim panem, & unum pulmentum singulis apponi.

Questo è il vero Oro potabile, il parco vivere, non già il vantato dag li Alchimisti, c'abbia la verace virtù d'allungar la vita. Ma il male si è, che noi, lasciata di tanto bene la vera Fonte, l'andiam tracciando ove men si truova, tra le ricette de' Medici, e gli alberelli degli Speziali: Ond'è il po-

ter dirsi di noi,

Qui fragilem longè cupimus producere vitam, Luxuria Vita cur breviamus iter? Nolumus, & Volumus produci tempora vita. Nolumus a nobis, Malumus a Medicis.

Ma il più certo sarà che nè da noi l'otterremo, nè da' Medici, senza l'unico strumento di ciò, il regolato vivere. Essendo per vero cosa degna di ridere, vedere purgarsi taluni, per correttivo della soverchia ripienezza, e l'istesso di della purga nuovamente riempirsi con un lauto pranzo, che più riponga colla crapola, di quanto n'avesse tratto suori la Medicina: simili in tutto a ciò che tanto provocava le stizze, e le rampogne del Cinico, vedere Uomini, (che vuol dire Animali per altro ragionevoli, ma che più non farebbono, se mancassero affatto di Ragione) Qui pro bona valetudine sacrissicarent, & in ipso Sacro epulis immodicis semet ingurgitantes, sacerent bona valetudinis jasturam. (f)

1 2 XIX. E

<sup>(</sup>d) Apud VVeber loc. cit.

<sup>(</sup>e) l.2.c.7.Bell. Ind. (f) Laert. lib. 6. in ejus Vita:

XIX. E pure faria questo il meno, perdere la Sanità, rimpetto a tante altre perdite maggiori, che fà fare l'intemperanza: Perdita della tranquillità dell'Animo, e della contentezza del cuore: del vigor della Memoria e della perspicacità dell' Ingegno : delle Morali, e foprannaturali Virtù tutte : in una parola, di quanto ha di Bene lo Spirito e'l Corpo, per lo stato temporale, e per l'eterno. Della Tranquillità dissi 'mprima dell'Animo, e della Contentezza del Cuore; perocchè nemici maggiori queste non avendo delle Passioni, ma specialmente l'Ira, e la Maninconia; questo è indubitato, tutte le passioni, ma con ispecialità le due suddette, dalla crapula fomentarsi massimamente: dalla crapula, che colle ridondanze, e colle accensioni, o de'cibi mal digeriti, o del vino bevuto in eccesso, multiplica l'umor malinconico, infiamma la bile, e somministra l'esca opportuna a tutti gli altri disordinati trasporti. A ciò rimedia la Temperanza, sottraendo quest'esche perniciose, e riducendo a un perfetto equilibrio gli umori scomposti: e quindi è lo star sempre tranquilli, sempre lieti, e inalterabili, quali Olimpi non fuggetti a ingombrarsi da bashi vapori, questi Animi sobrj. Vn Olimpo di questa fatta puote dirsi che fosse il mentovato Cornaro, che di se dicea, Gaudium & Pax in corde meo suam fixere sedem: E poc'anzi, narfata un'avversità straordinaria a sè sopraggiunta, detto avea, Frater meus, & alii de mea familia, metuentes ne causa caderem, correpti sunt humore melancholico ( qui in corporibus vita inordinata solet abundare ) qui malignitate contracta ita increvit, ut eis mortem pramaturam attulerit. Ego verò, cui res maximè debebat effe cordi, nibil paffus sum incommodi, eo quod talis humor in me non esset superfluus.

XX. Dissipoi, al vigor della Memoria, ed alla perspicacità dell'Ingegno l'Intemperanza contrariarsi: ciò che per sè tanto è chiaro, che saria accendere una face per sar meglio scorgere il Sole, all'Esperienza sì evidente volere aggiugnere la

Ra-

Libro II. 269

Ragione, Del nulla più a queste due Facoltà contrariarsi, quanto gli umori ridondati, i sumi, e le suligini, che son legittima prole dell'Intemperanze, ed ingombrando la Mente, l'opprimonsì, che riman disadatta a tutte le sue funzioni. Quindi per converso, niente più essere amico sì alla memoria che all'ingegno, della Sobrietà; che qual vento freddo che spiri da Borea, diseccate le supersluità, e dissipati gli addensati vapori, rasserena questo Cielo mentale, sì e per tal modo, che renduto a soggia di terso Cristallo puro, or facendo l'ufficio di Specchio, come nella Memoria intraviene, atto sia a ricever le specie, e rappresentar vivamente le cose; ed ora quale Ottico vetro, come nell'Ingegno, a porre in veduta tutti gli Obbietti, o più rimoti, o più piccioli: senza che vi sia minutezza, che possa nascondersi a suoi

perspicacissimi sguardi.

XXI. E finalmente l'Intemperanza, distruttiva chiamai di tutte sì Morali, che sourannaturali Virtù: Ciò che per necessaria illazione segue dagli effetti suoi principali; di accendere, com'è detto, e fomentar le passioni: ingombrare, ed opprimer la Mente: combattere, e manomettere la Ragione. Come l'acqua, dice S. Basilio, estingue il fuoco, tale opprime l'intemperanza ogni buona Mente, e retto Difcorso: Et sicut sumus Apes sugat, ita pellit ebrietas Spiritualia dona. Ma che stò a citar S. Basilio, se di ciò ( oltre al dettone da lui, e da tutti i Santi Padri, a segno di poter empirsene interi volumi) piene sono le Divine Scritture, e piene di funesti esempli, che una tal verità comprovano, tutte le Sacre e le Profane Storie: con quel di più che la cotidiana sperienza pur troppo fa vederne a tuttore, ed a tutti? Particolarmente per ciò che concerne la Continenza, malagevolissima, per non dire impossibile, a confervarsi senza la Sobrietà: la quale, colla parcità del vitto, fottraendo quel superfluo ch'è la materia insieme, e l'incentivo del fomite; d'un nemico più

più che Lione indomito ( quale perciò il corpo chiamò Platone) un compagno ce ne rende, più che Agnello dimestico, e puro qual Angelo . Jejunium Angelorum imitatio est, Contemptus prasentium, Schola precum, Alimonia Anima, Franum oris, Mitigatio concupiscentia: ut probe norunt qui jejunant: mollit furorem, compescit iram, sedat fluctus natura, excitat Rationem,

Or qual Felicità è questa mai, con una cosa che costa sì poco provvedere alla sua sanità, alla lunghezza della Vita, alla tranquillità dell'Animo, alla contentezza del Cuore, alla Memoria, all'Ingegno, alla Continenza, alle Virtù tutte: in una parola per tutto ciò ch'esser possa profittevole, e vantaggioso alla presente, ed all'Eterna Vita? con una cosa, che costa, dico, si poco, quanto la sobrietà, e'l digiuno: Animabus corporibusque curandis salubriter institutum, Perciò a ragione appellato da Santa Chiesa.

XXII. A questa parola però, di cosa che costa sì poco, già sento opporsi più d'uno; Anzi troppo, esclamando, costar cara la sobrietà, se per sua opera, qual Mastino alla catena, per quanto latri famelico il corpo, non più ha da ricevere, di quanto piaccia all' indiscreto padrone di scarsamente gittargli; non tanto a sfamar le sue brame, quanto a sol impedirne la morte: se pure una continua, e peggior morte non è da dirsi quel perpetuo vivere in tale suggezione, di aversi a privare d'ogni onesto piacere, e di quanto mai possa

in qualunque maniera solleticare il palato.

Chi così parla, bene al così parlare dimostra, di non avere ancora assaggiato il sovra ogni altro gustevole, e dolce sapore della Sobrietà; che per altro si ricrederebbe senza fallo al provare, quanto che ingegnosa la gola degli Apici, e degli Epuloni, non esser mai giunta con tutti i suoi magisteri, e condimenti più prelibati, a preparare un' intingolo sì saporoso, qual'è quel della fame, che sa convertire qualunque cibo più grossolano, e più scipito, in manicaretto tale, da perderne al suo paragone tutte le delizie delle cene de'Luculli, e i conviti degli Eliogabali, e de'Vitellj. Ben l'intendev' Alessandro, qualor rimandati i suoi Intingoli, e' Cuochi alla Reina di Caria, che ne l'avea regalato d'eccellentissimi, le mandò dicendo, Averne lui assai migliori, dal suo Precettore donatigli; cioè per condimento del pranzo l'esercizio della mattina, e per quel della cena la sobrietà del pranzo: Se longè meliores Coquos habere, a Tedagogo donatos Leonida, ad prandium iter antelucanum, ad canam angustum prandium. (h)

Io non niego, che sul primo intraprendere a darsi al temperato vivere, non abbia a sentirvisi alcun patimento, per cagione del contratto mal abito: ma si scemerà questo a segno di non sentirsi quasi più; se tal passaggio dall'intemperato al viver sobrio, non tutto si farà di botto, ma di grado in grado, come debbe farsi a ben fare, (che, non che di gran pena, di maggior rischio sarebbe l'improvviso lancio da uno estremo all'altro) sicchè oggi sottraendo una particella alla consueta sua dose, ed un altra dimane, lo stomaco (che come avvertono gli Notomisti, si distende, o si contrae, secondo il maggiore, o minor cibo consueto a riporvisi insensibilmente s' andrà restrignendo, ed esigendo minor quantità di prima, sino a segno di riuscirgli impoi penoso di venir più caricato di quella quantità, di cui prima eragli pena mancare.

XXIII. Ma pur conceduto, che di non picciola molestia riuscir dovesse il viver sobrio; questa molestia da quanti comodi, e vantaggi non verrà ella compensata? Quel godere una sanità perfetta, sentirsi il corpo agile, i sensi sempre vivaci, gli spiriti brillanti, la Mente allegra, il Cuor tranquillo, l'Ingegno suegliato, e qual Aquila sempremai pron-

to a sorvolar con rapidi voli le altissime nugole d'ogni più sublime comprensione; sono fors'eglino, piaceri si piccioli, che non meriti il pregio di tollerare per essi qualche molestia. E per l'opposito, quel piccolo diletico di gola, tanto ricercato dall'intemperanza, da quanti incomodi non vien egli preponderato, e sopraffatto? da gravezze continove, morbi senza numero, dolori non piccioli, passioni disordinate, tedj gravissimi, maninconie perpetue, oppressione di cuore, stupidezza di sensi, offuscamento di mente; con tutto quell'altro gran treno di mali, che troppo lungo faria il fol noverare. Or quanto più, che anche il motivo del diletto, che fù opposto, è tanto maggiore dalla parte della Sobrietà, che dell'Intemperanza: conforme a quel del Morale, Magna pars voluptatis est bene moratus venter: (i) Oltre alla maggior facilità di trovarlo sempre, ed in ogni cibo. Itaut (come di sè attestava un prima parzialissimo della gola, e poscia del viver sobrio, il sù riferito Cornaro: e lo stesso entr'io mallevadore, dover succedere a quanti vorranno immitarlo) Itaut quicumque cibus magis mihi sapiat, quam olim cum sensibus, & vitæ inordinata deditus essem, omnes Delicia.

XXIV. Ciò tutto stante, punto io non dubito, Rimaner persuasi i miei Lettori, ed animatissimi, d'appigliarsi per l'innanzi al viver sobrio: per la cui più facile, ed util Pratica, prima d'uscir da questa materia, gli dò i seguenti ricordi. Primo, di non riputare, stando a tavola, perduto, anzi desso più guadagnato degli altri quel cibo, che si lascia per fine o di non perdere, o di guadagnare un sol grado della sua Sanità. Che se non si reputa perduto ciò che si spende in tanti medicinali, per diliberarcia costo di moltonause, e alterazioni, e violenze della natura, dalle ripienezze, e indisposizioni in noi cagionate da' cibi si persului; sarà poi chi stimi perduto ciò, che non con ispesa, ma con rispar-

cora

mio, e con tanta soavità, secondando la Natura, non più che semplicemente lasciato, è certamente il più atto mezzo a mantenerci quella preziofissima Sanità; che una volta perduta, è sì incerto poi, e sì malagevole con tutti gl' incomodi, con tutti i dispendi di mai più racquistare. A questa considerazione tenea l'occhio fisso Diogene, qualora da non sò chi portogli un prezioso vaso di regalatissimo Vino, perche il bevesse; egli senza punto ristare, non se' tramezzare un' attimo tra l'averlo ricevuto, e sparso tutto per terra: e rampognato perchè perdesse cosa sì preziosa; Per salvarne, rispose, una più preziosa, qual è la vita d'un Uomo: Il Uino certamente, per ugual maniera era perduto, o gittato nel mio ventre, o sparso in terra; ma con questo divario, che gittato nel mio ventre, avria gittato me in terra, e ci faremmo perduti, il Uino, ed io; ed ora con perdere io il folo Uino, ho posto in salvo me stesso: Si, inquit, Uinum omne ebiberem, non tam liquorem, quam me ipfum quoque perderem.

Questa era la Pratica di Diogene. Al che se devo aggiugnere un motto di qual sia la mia; Trovandomi io a tavola. in ogni qualunque cibo, che mi si pari davanti, e che io a me reputi, o superfluo, o nocivo ( e tanto più se più allettante, perche più atto a ingannare) così tra me medesimo la discorro, Se tanto (ponghiam per esempio, che vaglia uno, o due giulj) stimano i golosi bene speso in tal cibo, per con esso dileticare brevemente il palato, non ostante i preveduti incomodi, ed aggravi, da fentirne poscia nello stomaco, e sovente nella salute; io, se non potessi lasciar questo cibo, senza spendere quanto è il suo costo (cioè quell'uno, o due giuli posti sù per esempio) non gli spenderei volentieri potendo; per redimermi dalla vessazione, che prevedo, dell'aggravio da cagionarmisi da tal esca, e del pericolo forse an- $M_m$ 

cora della mia sanità? non gli spenderei, dico, ben volentieri, e non farei altrettanto io per la Ragione, quanto i golosi sanno in grazia del ventre? Or quanto più, che a me si concede di potere lasciar questo cibo, senza spesa alcuna: e non che senza perderlo, ma doppiamente guadagnandolo; una volta a me stesso, col giovamento che me ne ridonderà dal lasciarlo; l'altra al mio Prossimo, col sostentamento che ne trarrà, mangiandolo qualche povero assamato, che per avventura potrà in quel medesimo trovar sua vita, che a me saria sorse stato causa di morte; io dovrò ciò sare volenterissimo, e mai punto esser restito, o dubbioso a lasciare, non pure tutto il supersuo, ma, se possibili sosse, qualche cosa di ciò che tocca il necessario.

Questo è il mio discorso: ma non si creda che tutto ciò che discorre la Ragione, lasci trarre a pratica il senso. Piaccia a Dio, che ciò, ch'in me si riman forse puro discorso, sia opera del mio Lettore. E quanto al Frutto poi da riportarne, e per ciò che riguarda il corpo, e per ciò molto più che lo spirito, me ne riporto alla medesima sperienza di chi vor-

rà abbracciare vna tal falutevolissima Pratica.

XXV. Dopo questo importantissimo, il secondo pratico Ricordo sia, di schivar soprattutto la varietà de' cibi, e de' condimenti: i quali, per esser di diversa natura, diverso temperamento, e sovente contrario; col corrompersi che sa uno prima dell'altro, e diversamente sermentarsi, e pugnare tra sè, non è credibile, quale sconvolgimento allo stomaco, e qual nocumento cagionano a tutto il corpo: Per esser più agevole, secondo la graziosa espression di Plutarco, conciliare tra loro le sì disparate oppinioni de' Filosofi, che sar che all'economia d'un retto nutrimento, si accordi la moltitudine di assa; e disferenti vivande. E quì è di non doverci sembrare strane quelle tante indisposizioni, cui veggiam soggiacere i seguaci della gola; se tanti ne sono gli autori.

tori, e'ministri, giusta la ristessione di Seneca (1) Imminerabiles esse morbos miraris? coquos numera E dicasi pure Fercula numera: Oltre al qual diretto nocumento di queste tante mistioni di condimenti, evvene un altro indiretto, ma non manco nocivo, cioè che dileticando il palato, stimolano la gola, inescata dall'insolita suavità, a non serbar le giuste misure. Per l'uno, e per l'altro di questi capi, Socrates monebat, ut caverent sibi bomines a cibis, qui non esurientes ad edendum, & a potibus, qui

non sitientes ad bibendum alliciunt . (m)

XXVI. Terzo, essendosi nella quantità parco, della qualità non siasi troppo sollecito: affuefacendosi, per quanto sia permesso dal non conoscergli a se spezialmente dannosi, ad ogni sorte di cibo. E soprattutto si schivi d'abituarsi, e renderne a se coll'assuetudine necessario un tal genere: massimamente degli più squisiti, e malagevoli a sempre aversi: i quali, per qualche accidente mancar potendo, cagionerebbono pregiudizio non piccolo: com'è solito de'Medicinali stessi passati in abito, di poco giovare usati, e molto nuocere tralasciati. E però sì nel mangiare, che in tutt'altro, è da darsi orecchio a quel salutevole Documento, di Bacon Ve. rulamio: Dum agrotas valetudinem tuam cura maxime: dum vales corpore tuo utere, nec sis nimium delicatus. Qui enim dum valet corpori suo tolerantiam imperat, in morbis compluribus, qui scilicet non sunt acuti, diata sola, & corporis regimine parum exquisitiore curari potest, absque alia medicatione.

XXVII. Quarto, distinguasi tra la Sobrietà e l'Inedia: schivandosi anche nella troppa astinenza l'eccesso, che nocerebbe in luogo d'ajutare la Sanità: mentre il fermento destinato a discioglicre gli alimenti, non trovandone sù cui agire, ad agir facilmente si volgerebbe contra le medesime vi-

M m 2 scere

<sup>1)</sup> Ep. 95.

<sup>(</sup>m) Stob. Serm.99. (n) Apud Spizel. Liter. inf. comm. 7.

scere; bruciandole, e consumandole: quasi rota di Mulino, che aggirandosi, e nulla sotto avendo da macinare, s' infiamma, e consuma da se medesima. E vero, che anzi che la Dieta giunga a cotale stato, vuolci di molto: e non dobbiamo esser corrivi, sul pretesto del temere di dar nel contrario eccesso, ad allentar la Sobrietà. Abbiasi per certo, che ogni qualvolta sentiamo dopo il cibo una come lassezza, torpore, e gravezza di membri, sicchè meno siam agili dopo il cibo, che prima (falvo l'esser ciò essetto di morbo) d'aver più tosto ecceduto, che difettato nella debita quantità. Perche gli alimenti, sempreche non eccedano le giuste mete, deono ricrear la natura, non opprimerla; se dunque per iscambio di sollevarla l'aggravano, segno è non oscuro d'esfersi posta troppo savorra alla Nave. Lo stesso dicasi per la stessa ragione, qualor dopo il cibo la mente per lungo spazio ( peggio se fino alla digestione ) ingombra si sente d'infoliti fumi, e quasi inetta alle propie sue sunzioni di Meditazioni, e di studio. Nell'uno e nell'altro di questi casi sottraggasi pure alla solita meta del vitto, senza veruna quasi tema di dar nell'estremo dell'eccessiva astinenza. E'l medesimo generalmente sia detto tutte le fiate, che il sottraimento, in vece d'affievolirci, più ci renda vivaci, agili, suegliati, giocondi.

XXVIII. Il quinto, ed ultimo Avvertimento sia, che quantunque nel lodato esempio del più volte mentovato Cornaro, scorgiamo aver lui presissesi dodici Oncie di cibo, e quattordici di bevanda, rigorosamente pesate, senza giammai alterarle; io quanto a me (parlando generalmente, e prescindendo da ciò che possa essere dell'una o dell'altra particolar complessione) più approvo di variar la quantità, secondo le varie circostanze che ciò richieggono (e questo stesso senza un'osservazione troppo esatta e servile, che sola per me basteria quasi a farmi intischire) E'mprima, l'In-

277

verno, quando pel calor concentrato, a cagion del freddo ambiente, il ventricolo è più vigoroso ed attivo, parmi potersi concedere qualche cosellina di più, che non l'Està; quando a causa del caldo estrinseco, dissipato l'interno calore, le viscere tutte più languide si trovano, e'l tono lor dejettato, e per confeguente men atto alla concozione del cibo. E simile dico, per non dissimil ragione, Minor quantità convenire ne giorni di minor moto, ed esercizio esterno: dovendofi, alla mifura che cresce l'esercizio, qualche cosa aggiugnere al vitto, per ristoro del maggior dissipamento di spiriti, e della migliore digestione satta per opra sua. Infomma, a conchiuderla, IL VITTO, e l'ESERCIZIO sempre, per mio avviso, dovrian camminare d'un passo: fottraendosi, o aggiugnendosi all'uno, quanto si scema, o s'accresce all'altro : e proccurando di farli mai sempre stare, come due Bilance in perfetto equilibrio. La mia sperienza siè, che quei rarissimi dì, che sò grand' esercizio ( la mattina però, e se di dopo pranzo, in stagione fresca, e col ventre non carico ) con pigliare più cibo, me ne sento meno aggravato, che dalla minor quantità, in giorni di minor moto.

XXIX. Or detto della Dieta, tempo è di passare a dir dell'Esercizio, che è l'altra delle due parti, su cui principalmente dicemmo, sondarsi tutto, o quasi tutto il buon reggimento della sua Sanità. E ciò sino a segno, d'essersene satta della Ginnastica (cioè della Dottrina dell'Esercizio) una delle due Arti che più conferiscono al sano vivere: Ad Corporis curationem dua ab hominibus adimienta sunt scientia, Medicina, & Gymnastica, quarum altera Sanitatem, altera firmam sani Corporis constitutionem conciliet: Dopo Platone disse Plutarco nel libro De Liberis educandisse con ragione, per non esserui cosa più della corruzione amica dell'ozio, il cui contraveleno è per confeguenza il moto, e'l travaglio,

Cernis ut ignavum corrumpant otia corpus: Ut capiant vitium ni moveantur aque.

Soggiugnendo in conferma quell' ingegnoso Distico del Poeta scherzevole (p) colà ove non da scherzo riprendendo il lusso di quel Filippo, che con esser giovane, sano, robusto, pur si facea portare in seggetta da otto servi, conchiude, più dover riprendersi chi credesse potere esser sano un tal vomo; quando per se solo bastava un tal pessimo abuso, a farlo malamente infermare, oveziandio stato sos

se la sanità medesima:

Octophoro sanus portatur, Avite, Thilippus:

Hunc tu si sanum credis, Avite, furis.

Ma torniamo all'Esercizio: di cui non pure a conservar la sanità posseduta, preservativo più essicace non v'ha, conforme a quel di Galeno (q ( Sanitatis tutela a labore est auspicanda)

(0) Petrus Xilander Epift. ad Plempium.

<sup>(</sup>p) Martial. (q) l. 2. de tuend. valet.

canda; Anzi a ricuperarla ancora smarrita, e a rimetter le forze per indisposizione affralite, Panacea potentissima esser l'Esercizio, attesta lo stesso Galeno: (r) gloriandosi, con sol esso, infiniti debili e male affetti aver sè restituiti a Sanità perfetta. Ma noi non considerandolo, che come preservativo, tralasciato quel molto che dir si potrebbe in sua lode, e gli elogi con che non rifinano di commendarlo tutti gli Avtori, contentianci di quel solo, che ne dice il Quercetano nel suo elegantissimo Dietaticon Polybistoricon. (s) Inter alias maxime utiles, summèque necessarias rationes, ad humani corporis integram; sanamque constitutionem conservandam, plurimosque ejusdem languores, & infirmitates pracavendas, ac propulsandas: in quas alias bomo, ex nimio otio ac quiete, facile pracipitaretur; Exercitium primum sibi locum jure vendicat. Est enim illud nostri caloris innati verum Fermentum, & fuliginosarum superfluitatum in corporibus redundantium aptum Remedium: Omnis plethora, seu plenitudinis inducenda obstaculum, ac impedimentum: agilitatis, ac promptitudinis corporum comparanda incitamentum: nervorum, ac juncturarum corroborandarum opportunum auxilium: necnon pracipua, ac primaria causa apertionis pororum, ac meatuum, per quos fuliginosa illa, ac superflua sanguinis, ac spirituum ( qui alias vita nostra fomites ac sustentacula sunt ) materia foras propellitur, ac dissipatur. Unde fit ut singula corporis facultates corroborentur, & instavrentur: omnium sensuum tam interiorum, quam exteriorumactiones rectius, ac promptius perficiantur: liberior fiat pulmonum inspiratio, & respiratio: cordis robur ac vigor restituatur: partes quoque nutritioni descrientes melius concoquant, digerant, & assimilent alimenta, eorumque excretionem citius absolvant, &c. E ciò basti per l'utile .

XXX. Quanto poi alla Qualità dell'Efercizio, avvegnachè specie innumerabili ve ne siano, come la Ginnastica, divisa

<sup>(</sup>r) lih.1. de eod. (s) l. 2. c. 11.

visa principalmente, secondo Platone (t) nel Salto, e nella Lotta; la Scherma, il Cavalcare, il Giuoco della palla, e tutte quell'altre, che agitando, o per mero sollazzo, o per opera, il corpo, pongono in moto il fangue, e gli spiriti, pressoche fermi, e stagnanti nell'eccessiva quiete; io non considero per ora che il sol camminare, come il più propio, e facile a tutti: lodando l'uso d'Alessandro Severo, solito a passeggiare un ora almeno per dì. Non che al pasfeggio io non preferifca il moto progressivo di qualche amena gita in campagna, o altrove; ma, per non esser sempre questo in man nostra, a cagion del mal tempo, od'altro ostacolo; dico, in mancanza di quello, non doversi almeno tralasciare il passeggio: cosa sì profittevole, anzi sì necessaria, e perciò appo le Nazioni più culte sì universalmente praticata, che non posso leggere senza sommo stupore, i Tunchinesi non conoscere questo esercizio: e però soliti, sempre che non si muovano o per loro facende, o per uiaggiare, di star fermi in piedi, o a sedere. (u) E molto peggio i Turchi, che, non che passeggiar eglino, trattan quasi da. infani quanti ueggano ciò fare, richiedendogli con ischerno, che cosa pretendano con quell'andare avanti indietro, senza nulla concludere? (x)

Ad esti Socrate risposto aurebbe, quel medesimo, che appo Laerzio leggiamo aver risposto a un tale, che osservatolo una sera passeggiare a lungo l'interrogò, Quid agis Socrates? Obsonium, inquit, mibi comparo in canam: intendendo dell'appetito che si procacciava con quell'esercizio: ottimo cuoco a sapere stagionare ogni esca più vile, e più saporosamente condirla, di quanti mai intingoli, e manicaretti più prelibati, abbia saputi specolare la metassisca più ingegnosa del lusso.

E rif-

<sup>(</sup>t) 7. de Legibus.

<sup>(</sup>u) Missioni del Giappone, e del Tunchino del P.Gio.Filippo de Marini l.1.c.4. (x) Voysges de Mr. Thewenot Par. 1. l. 1. c. 22.

E rispondere ancor potuto avrebbe, Fo quello stesso che senza mai ristare, san sempre il Sole, le Stelle, e tutt'i corpi Gelesti; per questo sorse appunto incorrottibili, per lo mai

non interrompere le lor carriere.

XXXI. Or di questo, come già della Sobrietà, à renderne più fruttuosa la pratica, porremo quì alcuni pochi ricordi. Il primo fia quello stesso, che della Dietà detto abbiamo, cioè la Moderazione : nocendo ( com' è propio di tutti gli estremi riuscir perniziosi) l'Esercizio smoderato, a cagione del gran diseccamento degli umori, e troppo dissipamento degli spiriti, che suol cagionare l'eccedente calore, e'l gran travaglio del moto troppo lungo, o vemente: ciò che particolarmente è nocivo sì a Fanciulli, e sì a' Vecchi: a quelli, con loro impedire, come s'osserva, il giusto crescer del corpo: ed a questi col troppo diseccare, e cagionar loro un temperamento ineguale, e poco stabile. Vero è, ch' essendo sì patenti i segni d'un eccessiuo esercizio, quali sono quel sentirsi troppo scaldato, col corpo aridissimo, una lassezza infolita, e spossato di forze; sicchè non sì ripigli l'esercizio che di mala voglia, e sforzato; finacchè questi segni non si sentano; anzi per contrario il moto fatto, dopo breve riposo, più vigorosi ci renda, più giocondi, di migliore appetito, e più pronti alle nostre solite applicazioni mentali; non de mai giudicarsi per esercizio eccessivo.

Ed io quanto a me posso attestare, d'una non leggiera indisposizione contratta, a cagion della soverchia applicazione allo studio, e del rarissimo esercitarmi, d'un insolito dolore al petto, indigestione continua, principio di sputo di sangue, e altri segni di Tisichezza; non altrimenti essermene diliberato (dopo sperimentati di non molto prositto varie medicine, e rimed) che con due o tre gite che seci, in una settimana di villa, di diece, o dodici miglia per volta, a piede: perseverando indi mpoi, coll'aiuto, dopo quel del Cielo, d'un

Nn

simile preservativo (non si a lungo, ma ben più frequente) sempre libero da simili attacchi, benchè in applicazioni maggiori. E se pure qualche altra indisposizione m'ha tocco, ho sempre osservato d'essere ciò avvenuto dopo lunga in-

terruzione de' consueti Esercizzi.

XXXII. Secondo avvertafi, l'Esercizio dovere diversificarsi secondo il Suggetto. I più pingui e ripieni, quanto più s' esercitano, staranno più sani: i più scarni n' abbisognan di meno: i di complessione mezzana, di mediocre tra questi, e quessi. I freddi e gli umidi, son più bisognosi d' esercizio, che i calidi, e' secchi. A chi mangia meno basta minor moto; per esser questi, secondo accennamno, il MANGIARE, e l'ESERCIZIO, due Bilance da caricarsi, o allegerirsi, per ferbar un perfetto equilibrio, alla stessa misura. Similmente a chi dorme molto, convien d'esercitarsi più de' soliti a molto vegliare: E così vadasi discorrendo di tutte l'altrecircostanze, atte a variar la condizion del Suggetto.

XXXIII. Terzo, abbiasi riguardo al Tempo: avvegnachè quanto alla stagione sieno tra lor discordanti gli Autori; slimando Aristotile (y) (a cui in questo non mi sottoscrivo) più necessario l'Esercizio d'Està, che d'Inverno: per questa ragione, che il calor vitale piu allor languido, e dissipato, abbia maggior bisogno di venir somentato, e ristorato dal moto. Con un contrario rissesso Ippocrate (z) il giudica più dell'Està opportuno l'Inverno: stante l'esser men atto il calore, illanguidito per la troppo calda stagione, a tollerare la fatica dell'Esercizio. Galeno (a) vuol che si distirgua tra le complessioni calide, e le frigide, lodando l'esercizio delle calide più nel verno, e piu nell'Està delle fredde.

Ma non foggiace a varietà d'opinioni, quanto all'ore del gior-

<sup>(</sup>v) Sec. 2. probl. 21.

<sup>(</sup>z) 1. 2. de Dixta.

<sup>(</sup>a) De Tuend, valet c.7.

giorno, esser da preferirsi l'Esercizio della mattina a digiuno, a quel del dopo pranzo: Quia tum corpora sunt leviora, & ab escrementis magis libera: deinde calor nativus ita excitatur, & praparatur ad concostionem, que impeditur post cibum exercitationibus susceptis. Unde peccant bodie illi, qui illicò a cibo sumpto, vel pila ludo, vel aliis gravioribus exercitiis utuntur. (b) Contuttociò, dove l'esercizio non sia troppo grande, e dove non istituiscasi per mero medicamento di qualche indisposizione, io non disapprovo, che'l pratichino gli studiosi anzi dopo pranzo che prima, purche non immediatamente, per non

perdere l'ore più preziose della mattina.

XXXIV. Quarto, col Tempo pur s'abbia riguardo al Luogo, che non sia esposto a fiati impuri, ad aria troppo umida,a caligini, ed a nebbie.L'esercizio all'aprico è migliore che in sito opaco: e se pure ci vieterà il Sole di passeggiare per luoghi totalmente aperti, fi preponga il rezo d'un'amena verdura al chiuso da'muri. Il passeggio per sentiero diritto è migliore del flessuoso, ed obliquo : il calle più steso da preferirsi al più corto: il peggiore di tutti è il passeggiar quasi in giro, come necessariamente succede ne' luoghi troppo angusti. Soprattutto si schivino i siti d'arie troppo grosse, colate, estagnanti: ma quando se ne può far di meno: che del resto gli abitatori di simili arie troppo grosse, colate, e stagnanti, a misura di crescerne in loro il bisogno, abbisognano di maggiore esercizio: il quale nel non potersi fare altrimenti, fatto eziandio in arie men sane, tanto non è che nuoccia, che anzi riesce d'antidoto contra le stesse corruzioni, e maligne influenze dell'aria. Odasi, che troppo è notabile, ciò che l'esperienza se conoscerne a un Dottissimo Medico, in persona sua, e degli altri della sua professione: cioè in tempi di grandi infermità epidemiche, e generali, di Punte, di Febbri maligne, e simili, essere stato solito d'os-Nn fer-

servarsi, più che giammai, i Medici sani; a causa principalmente, com'egli avverte, del grand' esercizio, che alloraconvien loro sare per accorrere a i molti insermi. Non semel prosectò mirari subiti, quomodò grassantibus variis epidemiis malignarum Febrium, Pleuritidum, aliorumque popularium affectuum, Medici Clynici (Cioè che accorrono a trovar ne' propi letti gl'insermi) Quodam veluti Artis privilegio, impunè incedant: Quod nontamillorum cautela adscribendum putem, quam magna Exercitationi. (c) Il quale unico grande essercizio, senza più, val loro, e di correttivo della corruzione dell'aria; e di scudo contra l'insezione di tanti siati mal sani; che loro conviene trattare da presso; e di Panacea sinalmente preservativa da tutte, avvegnachè per altro comuni maligne insuenze.

XXXV. Dopo ciò non voglio tralasciar d'aggiugnere, per ultimo Avviso di ciò che riguarda l'Esercizio, Non doversi ove il comodo, e la condizione non gliel vietino, negligere dallo Studioso d'esercitarsi, l'uno, o l'altra siata a cavallo. Del qual fruttuoso Avviso chi bramasse averne in uno e l'Esperienza, el'Autorità, ela Ragione, ecco dalla penna d' un solo il senso di molti: che se bene alquanto lungo, ben credo dover rimaner compensata la prolissità del testo (che io non ho voluto indebolir traducendolo ) dalla grande utilità da trarsene, massimamente in certi incontri. Constans est Doctissimorum Medicorum Observatio, nonnullos morbos pertinaces, & chronicos, prasertim a longo marore, & animi pathematis productos, nullis aliis remediis celerius obtemperare, quam Equitationi in aere rusticano. In colica biliosa valde pertinaci: in phtisi cam fluxu colliquativo, & reliquis desperati morbi simptomatis : in hysteria, & affectu hypocondriaco: denique in chronicis morbis, & a viscerum obstructione productis, non in-venitur prastantius, ac ferè berculeum remedium, quam exercitium equo vehente factum: primo quidem ad stadia, deinde ad multa milliaria: idque horis potissi-

mum matutinis , & apricante calo : Prout sancte fatetur Vir magni nominis Thomas Sydenhamjus, sed multo ante ipsum Hippocrates, libro de Diata. Neque obstat, quod ager sit nimium debilis; & viribus adeò prostratis, ut ne quidem in lecto moveri valeat: Siquidem in tali casu exercitium inchoandum erit primò rheda ad pauca stadia; exinde verò sensim ad plura milliaria equitatione absolvendum. Per buiusmodi enim exercitium equitando factum, imi ventris vifcera pedetentim succutiuntur (nam omnis equi succussio, tota quanta est, in imum ventris aquitantis terminatur, reliqua verò membra paucissimè exercentur) & per repetitas succussiones elanguidus, ac prorsum flaccescens fibrarum tonus restituitur: humorum atque spirituum motus vel imminuti, vel impediti excitantur: & quidquid binc indo visciditatis viscerum glandulis inharet, amissum circulum recuperat. Quo pacto restitutis, atque post diuturnas equitationes exaltatis viscerum fermentis, non solum coctiones illorum, sed ipsa pariter humorum separationes pristina falicitati, salubritatique restituuntur: & peccans materies, tam longo tempore eisdem inharens, per opportunas demum vias foras eliminatur: (d) Profeguendo a dire, giovare spezialmente in Roma questo rimedio, a cagione dell'aria umida, nebulosa, e per poco non stagnante di quel clima: ciò che abbiasi per inteso di tutti gli altri al Romano non dissimiglianti; ne' quali 'mperciò, di qualunque sorta e' sia l' esercizio, è sempre più necessario, che ne'climi di ciel più purgato.

XXXVI. Ben praticate queste due parti della Dieta, e dell' Esercizio, ben possono sol esse bastare per tutta quant'è l' Arte intera di ben reggere la sua sanità: pure non vo'tralasciare di suggerir qualche altro ricordo, che parmi più opportuno pel sano vivere del Letterato. Primo, l'aria, e'l sito dell'abitazione da scersi dallo Studioso, non de' lasciarsi a considerare per l'ultimo. Galeno ne' Metodi al quattordicesimo, e nell' Arte Medicinale, all' Ottantesimo quinto, voleva che la

col prò è che sien le altre salubri.

É non solo perciò che riguarda la Sanità, il che tocca tutti; ma per un altro capo proprio della gente di Lettere, deve star grandemente a cuor di chi studia l'aria netta, ventilata, e pura: cioè per gli spiriti più sottili, e purgati, che da quella s'ingenerano: i quali pur essendo i principali strumenti delle operazioni mentali, tanto per conseguenza alle più ingegnose, e sottili produzioni loro influiscono. Là dove per altra parte, niente è più valevole a spuntare, se vogliam dir così, e ribadire ogn' intellettuale acume, quanto un' aria grossera, tarda, e secciosa: qual era quella della Beozia, che trassondendo negl'ingegni degli abitanti le sue pessime qualità, se' passare in proverbio d'una mente scipita, indocile, e stupida, quel Baoticum Ingenium, e quell' Auris Baotica, Che sì frequenti si leggono in tutte le Satire contra gl' ignoranti.

XXXVII. Secondo, quanto nientemeno della ferenità dell'aria, al mantenersi sano potentemente influisca la serenità del cuore, nel mantenersi libero dalle passioni tutte, ma specialmente da quella si suriosa dell'Ira, supersiuo reputo il qui ricordare. Gli esempli di Nerva Imperadore, di Va-

lenti-

lentiniano pure Imperadore, di Vinceslao Re di Boemia, riferiti da Cornelio Vittore, da Cuspiniano, e dal Cromero, sorpresi da improvvisi accidenti, ed estinti ne'trasporti dell' Ira, fenz'altro aggiugnere, pur troppo convincono una tal verità. Ond'è che giustamente quella scuola di ben conservare la sua fanità, per prima pietra al fondamento d'una tal fabbrica locò quel,

Si vis incolumem, si vis te reddere sanum,

Curas tolle graves, Irafci crede prophanum. XXXVIII. Terzo Il non doversi, mentre si fatica esteriormente, lavorare insieme colla mente, e per converso, è documento di Aristotile (f) Uno tempore, & mente & corpore laborem sufferre non oportet; uterque enim labor res contrarias efficere folet: & corporis quidem labor menti, mentis verò labor corpori impedimento est. Laonde, oltre al mal per ordinario riuscirsi in quella operazione, che vuole accompagnarsi alla fatica dell' altra, addiviene di non mediocremente patirne lo spirito e'I

corpo, oppresso dal doppio travaglio in uno.

XXXIX. Quarto anche quell'altro del distraersi, nel tempo del mangiare, o di prendere qualunque ristoro, dalle sue solite specolazioni, applicando tutto a ben masticare il suo cibo, sembra troppo minuto per dover ricordarsi: e pure, al convenir di tutti i Medici, una gran regola della Sanità in questo consiste. Contro la quale ugualmente è solito peccarfi,e dagli vomini da Cariche, e di Lettere, e da'Principi, e dagli Studiofi: mentre ingolfati gli uni nelle molte lor cure; nelle loro specolazioni gli altri, per ordinario non mangiano, ma divorano, non masticano, ma tranguggiano il cibo intero. Il che, di qual pregiudicio egli fia, odafi ciò che ne dice per molti il solo Dressellio (g) Non erra-vero fidi-

(c) Schol. Salern. in princ. (f) 1.8. Polit. c. 4.

<sup>(</sup>g) Inlib. le: lejunio, cui nomen Aloe.

si dixero , quavis hebdomada multa hominum millia mori, qui ad plures annos protraxissent vitam, si minus properanter & avidè comedissent : si numquam ( cum Plauto loquor ) tuburcinati suissent:Cioè,

se mangiato avessero con meno fretta.

XL. Quinto, minuto non meno, ma non men utile è quell'altro, sì raccomandato dal Morton, dal Willis, e da parecchi altri Moderni, per non ultima regola contra i morbi del petto, di non tirar troppo a lungo lo studio della sera ; ma dando le prime ore della notte al sonno, esser vigilante ad alzarsi ben tosto il mattino. Del che (oltre il rifarsi con usura dell' ore date al riposo) non è credibile quanto se ne giovi la chiarezza della mente, e con esso il vigor delle membra tutte. Per l'inosservanza d'una tal Regola, non pochi di questi uccelli notturni, che non trovando la sera l'ora d'andare a letto, men trovavano la mattina quella d'alzarsi; poltrendo fotto le coperte, ove fosse lor conceduto, fin presso al meriggio, ho io veduti (anche parlando de'meno applicati, emacerati dagli studi) finir tisici, nel più bel siore di lor gioventù: sovente prima di spirare, cadaveri; e marciti, anzi che morti. In somma, Monstrum est (chiuderò questo ricordo colle parole del Ficino (h) presso cui, vegga chi vuole i moltissimi mali effetti, non meno alla mente che al corpo, foliti provenirne da questo disordine, d'ordine di studiar rovesciato ) Monstrum est ad multam noctem frequentius vigilare, unde etiam post solis ortum dormire cogaris.

XLI. Sesto, la forma di stare nel leggere o scrivere, merita anch'essa qualche rissessimo: mentre essendo queste le azioni, che occupano tutta, o la maggior parte della vita studiosa, ogni picciolo incomodo in esse, divien col tempo grandissimo. Quindi dall'essersi, come troppo minute, sì fatte avvertenze neglette, non pochi noi veggiam divenuti gobbi, e strambi: altri aver contratte indisposizioni di petto,

le- ..

289

lefioni di pulmoni, con altri nocumenti gravissimi. Tra l' altri d'un mio grande Amico, Sacerdote dottissimo, posso io testificare, non per altra cagione (come il testificò egli a me più volte, mentre il visitai infermo) aver contratta una mortalissima infermità, che tra molti e lunghi spasimi, il tolse finalmente di vita, che per l'incomodità appunto d' uno scanno, in cui era consueto di seder lungamente studiando. E però, oltre la comodità d'una sedia d'appoggio, che non sia nè troppo dura, come quelle tutte di legno, nè troppo morbida, come le imbottite di piume, per l'infiammar che queste sanno, e troppo rasciugare (le migliori paionmi quelle tutte di cigne ) io esorto ad aver l'avvertenza, nel legger fedendo, e molto più nello scrivere, di tenere il petto quanto più si possa steso, non arcuato, non troppo ripiegato sul libro: al che gioverà la sede piu tosto bassa che alta, e al tavolino non che contigua, in parte ancor fottoposta.

Nello scrivere poi bisogna essere moderato: massimamente il dopo pranzo, e quando s'abbia piu ripieno il ventre. Sopra ttutto si guardi lo Studioso, come di cosa mortale, non che dannosa, e da provarsene in pochi giorni il mal essetto; di scrivere con tale ansietà, e fretta, sino a sentirsene non mediocremente dolere i muscoli delle braccia, e del petto, con un insolito assano. Nello specolare, o nel mandare a mente, or passeggi, ora segga, ora stia in piè sermo. Qual varietà non è credibile quanto ajuti la memoria; e l'intelletto a meglio apprendere, e penetrar le cose, e quanto sia con esso e più giovevole, e più gioconda al corpo. Ma troppo a suggerir tutte sì satte minuzie sarei prolisso: la maggior parte delle quali sia d'vopo rimettere alla Prudenza del Lettore, e riportarsene a ciò, che alla giornata andrà facendo ad ognun

conoscerne la sua medesima Esperienza.

XLII. L'ultimo Avvertimento, che vo' dare al verace-O o men-

mente amator della sua Sanità, che sia come un Epilogo di molti racchiusi in uno; è quello, in parte accennato, perciò che riguarda il vitto, al num. XXVI. cioè di non essere troppo delicato: assuefacendosi a par del vitto, nel vestito, nelle supellettili, e in tutt'altro, a sofferir qualche incomodo, con sapere far senza di certe carezze, che altro fine non anno che il maggior agiamento, o lufingamento del corpo. Si ricordi lo Studioso, che Omnes ferè corporis robore, Ingenio vegeto, Memoria firma exuperasse Gorgias Leontinus videtur, etiamsi annum attigisset octavum supra centesimum: Cuius rei, cum ab eo rationem sciscitaretur quispiam, respondit, Ad id atatis veni, quod voluptatis causa nil mihi umquam permisi facere. (i) Nè solo da ciò che ferve a mera delizia, ma è da riguardarsi da certe cautele,e troppo minute osservazioni di custodirsi: le quali di leggieri, per l'assuefazione in necessità trapassano; e non potendosi poi osservare per tutto, e sempre, per la troppa esattezza ch'esigono; come niente degenerano in vera infelicità delvivere, per la suggezione in cui pongono; e in pronta occasione d'infermità al primo lor tralasciarsi, per la forza degli abiti fattivi.

Finalmente, non tanto per questa ragione, per sè validissima, quanto più pel danno, ch'è più sovente atto a cagionare, che utile, a chi non n'ha veramente bisogno, a niuno io lodar saprei l'uso frequente, e spontaneo, a solo titolo di preservazione, di Purghe, Salassi, Medicine, Teriache, Elettuarj, Essenze, Balsami, e simili: riputando io la parcità de' cibi, e quella de'medicamenti, per due gran parti, a non dire l'arte intera di viver sano, ridotta in compendio.

Si tardè cupis effe fenex, utaris oportet, Vel Modico medicè, vel Medicomodicè. Sumpta Cibus tamquam ladit Medicina falutem; At fumptus prodest ut Medicina Cibus.

XLIII.

XLIII. Non che io all'intutto, dove la complessione poco fana, ed un corpo affai cagionevole ciò richieggano, vieti le Purghe, una, o due volte l'anno: i Salassi, ed altri soccorsi della Medicina, adoperati a luogo, ed a tempo (che lascian d'essere spontanee, quante fiate ciò esiga il bisogno) per lo cui mezzo tanti, e tanti noi veggiamo, che a causa delle molte indisposizioni, cui soggiacciono, ben tosto sarebber finiti, avere prorogata lor vita parecchi anni: e non che oltre, contra l'espettazione d'ognuno: Rispondendo io in tal caso al Proverbio del Qui Medice rivit, Modice vivit, Dover sanamente intendersi, a non inchiuder fallacia: Essendo a un di presso, per quanto a me ne sembra, il medesimo che dire, Le case che si appuntellano, duran meno delle non puntellate: non gia che i Puntelli sien causa di far meno durare le fabbriche bisognose di loro; ma perche i puntelli non sogliono applicarsi che alle già cadenti, e minaccianti rovina: le quali benchè puntellate, non durano a par delle forti, e delle nuove. Quindi egli è vero il dire, Lecase che s'appuntellano durar meno delle non puntellate; ma vero è pur anche il dire, che meno farian durate fenza puntelli. Per fimil modo vadasi discorrendo appunto di quegl'infermicci, e cagionevoli, che per conoscersitali, alla pena si sottomettono del viver medicamente: Non già che la parità corra, come suol dirsi, a quattro piedi. Che alla fine i Puntelli, se ben giovano alle cadenti, non però nuocciano alle fabbriche nuove; ma i Medicinali quanto son di profitto là ove sien necessarj; altrettanto riescono di pregiudizio adoperati senza bisogno: pel muover che fanno ove non deesi, ed alterar la natura, che se stava bene, il moto non potrà forse farla trapassare, che al male.

XLIV. Laonde tanto lunge io dal permetterne l'uso frequente a'sani, che anzi consiglio i medesimi ammalati ad andarvi con molto riserbo: migliore, e più sicura sembrando-

mi la maniera d'espugnar il male per assedio, che per assalto: come nelle Fortezze avviene, le quali se voi pigliate per assalto, oltre il vostro periglio non picciolo, non sate alla sine acquisto (sì sdrucite, e dissatte le ottenete) che di poco più d'un mucchio di sassi: ma se le pigliate per blocco, e per same (a cui a lungo andare non è sì inespugnabil Rocca, che non sia costretta ad arrendersi) e il vostro rischio è minore, e migliore incomparabilmente l'acquisto. Vo' dire, quand'anche vi riesca, il che pure è suggetto a gran rissco, d'espugnare il morbo a forza di replicati, e gagliardi rimedi, molto deteriorato ve ne troverete, per l'agir che fanno i medicamenti contra le viscere, nell'operar contra del male in esse alloggiato: Laddove colla Dieta, e colla Pazienza, per più corta via, e più sicura, e migliore, giugner sareste potuto al medesimo intento.

Ben l'intese Fabio Massimo, detto per una tal virtù, prima per ischerno, poscia per vanto, il Cuntatore (che noi diremmo il Tardatore, o'l Prolungante) qualor consegnando l'Esercito a Minuzio suo Maestro de'Cavalieri, a diportarsi con Annibale il consigliò, nella guisa che i Medici prudenti co'morbi più pertinaci: contra, quali più sovente ottengono col riposo, e colla pazienza, che coll' operar troppo assirettato, e violento: Medicos quoque (dicendo) plus interdum quicte, quam movendo, & agendo prosicere. (k)

293

lavora al consolidamento, ed all' union delle parti: cosa che senza quiete non l'è possibile di poter sares e colla sola quiete sovente sa (come veggiamo in cento casi) senz' opra d'altro rimedio.

E troppo il grande abbaglio quello di credere, dover crescerne il buon effetto de'Medicamenti, al medesimo passo di crescerne il numero di molti affollati l'un soura l'altro. Il nostro Corpo non male viene assimigliato al Corsiere, e'l Purgante (ciò che vuossi a proporzione intendere d'ogni altro rimedio) allo Sprone. Or come il Corsiere alla prima, o seconda fiancata, raffretta il passo, ma s'inalbera, e ritrossice, a fermargli lo sprone troppo a lungo sul fianco; altrettanto la Medicina, irritando le parti per donde passa, sollecta il corso delle superfluità, che in esse riscolono; ma col troppo fermarsi, replicata sovente, infiamma queste medesime parti, e disecca gli umori: ond'e il rendere quelle, e questi men atti all'essetto della sluidità pretesa.

XLVI. E non meno che della multiplicità de'Rimedj, finalmente esorto, per tutti questi rispetti, il Letterato infermo, in que'pochi che dovrà pigliare, a preporre i più semplici a'molto misti: per non dissomiglianti motivi, e per tutte quelle ragioni, che più sù a tanto biasimar c'indussero la varietà de'condimenti, e delle vivande. Nel tempo della Sanità, per conservarsi in esa, pochi cibi, e semplicissimi, han da esere il suo nutrimento: e nel tempo dell'Infermità, per tosto uscirne, pochissimi Rimedj, e de'meno composti, sieno la sua Medicina. Questa in due parole a me sembra la miglior Regola, egualmente essicate, e a mantenersi

la Sanità posseduta, e a racquistarla perduta.

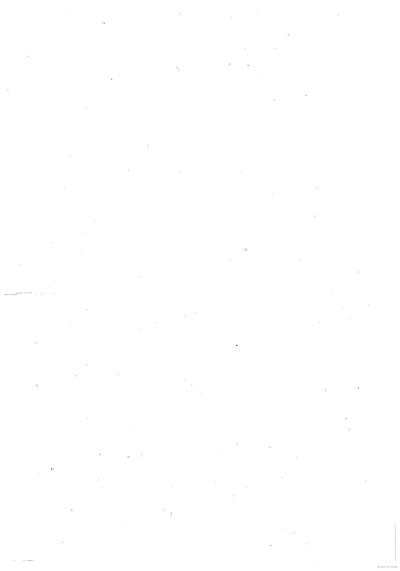

## L I B R O II.

C A P. V.

Quinto Requisito, Non essere impedito da un'estrema Povertà.



## SOMMARIO

I. II. Ngegni fublimi tenuti addietro dalla Powertà, che gli opprime :

Acagion del non bastare per divenir Dotto la sola volontà; richiedendovisi innoltre molti

ajuti estrinseci: massimamente que due, che mancano affatto al powero,

III. Libri ;

IV. ETempo. 296

V. E non che per divenir Dotto, il Dotto medesimo già divenuto, tra la povertà appena ravvisarsi.

VI. Per opposito tralle Ricchezze ogni picciolo vanto, e per poco non

dissi gli stessi difetti , montar in gran pregio . ,

VII. Pure, mulla oftante il fin quì detto, conchiudo. Maggiore impedimento del folito recarfi dalla Povertà, recar le Ricchezze alle Lettere.

VIII. A cui la Povertà exiandio estrema, anxichè d'ostacolo, esser di ajuto.

IX. Ciò che s'è vero delle Lettere, molto più avverarfi delle Virtù

Morali .

X. Povertà al fommo benemerita delle Lettere, per l'aguzzar che fa gl'ingegni: tutto per l'opposito di ciò che fa la Ricchezza.

XI. Poverissimi divenuti sapientissimi.

XII. Si scioglie l'Obbiezione del Tempo, mostrando, il Powero col risparmio poterne diwentar ricco; siccome tanti Ricchi tuttodi scorgiamo rendersene colla prodigalità powerissimi:

XIII. El'altra obbiezione de'Libri, la quale più avea luogo presso gli Antichi, quando i Libri, innanzi la stampa, eran più cari

a quattrocento, e cinquecento per uno.

XIV. Óltracciò, la moltifudine de Libri non raro, per la confusione folita portar seco, più che di ajuto, riuscire di grande impedimento al prositto.

XV. Laonde, fi passa a suggerir la maniera egualmente giovevole a' Toveri, e a'Ricchi, di trarre maggior profitto da pochi, che da

molt:ffimi libri .

XVI. Infomma, così ne' Libri, che tutto altrove, la più spedita maniera di diventar tosto ricco, è contentars: siccome di rimaner sempre povero, il non sapere, come a'Ricchi per ordinario intraviene, por meta alle sue brame.

XVII.Si confuola con varj efficaci motivi un Povero Letterato :

XVIII. Conchi udendofi, qualor toccasse a noi di scegliere, esser migliore di tutti la Mediocrità, come quella che nè soggiace agl' incomodi della Powertà,nè a' pericoli della Richezza. I. Se





E come delle virtù Morali, così della Dottrina, e delle Scienze fosser tutti nell'interno dell'Animo i ripostigli,

e gli Erarj, di cui sol Depositaria, e Signora sossene la Uolontà, sicchè con pari verità, che di quelle sù detto, Quidquid facere te potest Bonum, tecum est: quid tibi opus est ut sis Bonus? velle; (1) Potesse altresì dirsi di queste, Quidquid facere te potest Dostum, tecum est: quid tibi opus est ut sis Dostus? velle. Noi certo non vedremmo quelle tante mostruosità, d'Ingegni di più spedito pie' d'un Atalanta, costretti a interrompere in mezzo alla soga più concitata le lor carriere: non già per malnata cupidigia di raccorre con quella, un pomo d'oro, ma per non voluta necessità di mendicare a poter vivere, una scarsa moneta di rame: e di Menti, di volo più sublime di qualunque Aquila più generosa, ridotte, per aver dalla Povertà le penne tarpate, e mozze, a rimanersi dietro le Oche, e le Bistarde, in ima valle neglette: Onde sia quel giusto lagnarsi di taluno da simile disavventura oppresso,

Ρp

Ingenio poteram superas volitare per auras, Me nisi Paupertas invida deprimeret.

II. E ciò per cagione del non bastare, a fare acquisto delle Scienze (che nascono fuori di noi, e bisogna portarle da lunge a trapiantare nell'animo) la sola volontà: oltre a cui si richiedono tanti ajuti estrinseci; massimamente, a tacere degli altri, que'tre più indispensabili, di Maestri, Libri, e Tempo: merci che tutte mancano ove sol abbondi la Povertà. È dato pure, che per qualche rara ventura non mancaffero, non farà egli vero, un ventre famelico, e latrante per l'inedia, non avere orecchie docili alle infinuazioni, ed agli addottrinamenti delle Scienze? sicche in questo caso non meno, che colà del Popolo Romano tumultuante per la fame, fia verissimo il dirsi, Perdifficile esse ad carentem auribus ventrem verba facere; venter quippe cibi avidus pracepta non audit. (m) E quindi poi seguendo il giustamente inferirsi, cosa forse non esservi più della Povertà, d'impedimento alle Lettere: Per le quali, se non vogliamo noi dire, come Giacomo Trivulzio a Luigi Duodecimo, apprestantesi all'Impresa di Milano, tre cose esser necessarie per riuscire in tal'Opera, Primo Danajo, Secondo Danajo, e Terzo Danajo; se altrettanto dico, dir noi non vogliamo, come certamente nol dobbiamo, di qualche comodo d'avere rispetto alle Lettere; negare almen non possiamo, esser questo uno de'molti requisiti a promuoverne maggiormente i progressi.

E quando mai Aristotile, quelle sue cotanto ammirate Storie della Natura, a sì lieto fine tratte avrebbe, senza l'assistenza di tante ricchezze, somministrategli da un Alessandro? Anzi quando mai giunto egli sarebbe a distillar ne'suoi volumi, ridottolo in quintessenza di perfetto Metodo, tutto il sapere de'Secoli precedenti, che in centinaja di libri stava per l'innanzi sparto, e consuso: senza il comodo di spendervi quelle immense somme, che leggiamo aver egli impiegate in sì satte compere, sino al prosondere i due, e tre talenti per volta, nell'acquisto d'un sol manoscritto. E simile dicasi di Plinio, di Avicenna, del Re Alsonso, di Ticone, e di tanti altri, che non mai giunti sariano a rendersi così per l'Opre loro samosi, senza che queste, più che della lor Mente, non sossero state, per così dire, Prole delle loro Ricchezze, chepiù quasi del loro Ingegno, all'infantamento contribuirono di Parti sì illustri.

III. E per tacere qui de'casi particolari, chi mi sa dire, generalmente parlando, quale spesa abbisogni per formare una ben anche mediocre Libreria? e per comprare, non dico tutti, che sarebbe cosa infinita, ma almeno i migliori libri, e gli a sè più bisognevoli, che escono a tuttore da tante migliaja, di torchi sparsi per tutto il Mondo? E pur egli è certo, nientemeno al Letterato essere i Libri necessarj, di ciò che l'Arme al Soldato: con questo divario, che se al Soldato due o tre pezze d'Arme sono di avanzo; vopo è al Letterato d'un inteta armeria di Libri: la quale, senza aver meta stabile, quanto sarà maggiore, maggiori sempre, e più agevoli gli renderà i profitti, e co esso le prodezze da far nelle Lettere.

IV. E pure, io ho per nulla la mancanza de Libri, necessarj allo Studioso, per savellare co'termini delle scuole, Secundum quid, A fronte di quell'altra più inselice mancanza di Tempo; perchè Simpliciter necessario per qualunque e'sia, o grande, o mediocre prositto. Chi combatte con sì satta mancanza, a cagione della sua Povertà, per riuscir nelle Lettere ha d'uopo sar vederci Prodigi non dissimili, e di tolleranza, e di sortezza, a quel di Cleante, che per comperarsi un po' di tempo da dare il giorno allo studio, rubbando la notte al sonno, tutta era constretto a spenderla, ora nell'attigner dell'acqua a un Giardiniere, ed ora nel girar la macina ad un Mugnajo. (n) E posto il supporsi, non esser lui in

una egual povertà; molto fia d'vopo rimanerne ritardato il fuo profitto, sempre che nel medesimo tempo del pensare ad arricchire d'alte cognizioni la mente, abbia da soggiacere alle varie distrazioni, che seco porta, il basso pensiero del come pascere il ventre: a cui sia costretto di sottrar parte del necessario sostegno, se vuol porre da parte quanto bassi, allo stipendio da dare al Maestro. A cagion di tutte le quali difficoltà, chi non riputerà, non dirò sol nell' estrema, ma eziandio in una mediocre povertà, giustissimamente detto,

Haud facile emergunt quorum Virtutibus obstat, Res angusta domi? V. E avvegnachè debbia ciò principalmente intendersi delle malagevolezze necessarie a sormontarsi, per giugnere alle Lettere, non già nel caso d'esservi giunto; conforme alla bellissima distinzione di S: Agostino, là ove parlando, nel terzo contra gli Accademici, de' Beni della fortuna, conchiuse, Semper suit sententia mea, sapienti jam homini nihil opus esse; ut autem sapiens stat plurimam necessariam esse Fortunam; Pure anche ad un già divenuto Dottissimo, esser necessaria qualche Fortuna, per comparire almeno quel veramente. ch'egliè, non par che possa contendersi. Le Virtù, disse Libanio, cui ricuopra il nero ammanto della caliginosa povertà, non han virtù da risplendere : ed io vi aggiungo, non dissomigliarsi un Letterato povero, da una Pittura d'eccellente pennello sì, ma seppellita tralle tenebre d'un antro scurissimo: ele sue Virtù dalle Stelle in ciel nebbioso, ricche di raggi in se medesime, ma impedite di poter risplendere a gli altri. Passo già quel secol d'oro, quando per oro finisfimo passava un Ingegno ricco di sapere. Oggidì esser povero d'avere, da molti non più si discerne oramai dal nulla sapere.

> Ingenium quondam fuerat pretiosius auro . At nunc barbaria est grandis habere nihil .

VI. Tutto per opposito addivenire d'un Ricco: Una sola stilla ch'ei possegga di Sapere, sembrerà un lago, anzi un mare, confusa col molto suo Avere: per esser questa singolar propietà dell'Oro, più d'ogni altro metallo distendersi, per sì sfoggiata maniera, che d'una sol' oncia, arrivino a trarsene sopra a Ducencinquanta pie' quadrati di foglia: e di assai meno d'un' oncia, qual è la semplice indoratura d' un pie' di verga d'inferior metallo, non più grossa d'un dito, a distendersene un filo, venticinque mila piedi Geometrici, cioè ben cinque intere miglia lungo, che tutto sembrerà d'oro massiccio, benchè oro non sia che nel solo estrinfeco della fottilissima scorza. E tale, nè più nè meno, andate voi discorrendo della fama d'un Ricco, se è un' oncia, dover sembrare parecchie libre : se è un palmo, dover valere per molte leghe: se mera corteccia, dover passare per corpo massiccio: e ciò mercè de'lampi che gitta l'oro da lui posseduto, attissimi ad abbarbagliare li sguardi per modo, di non lasciar lor discernere la superficie dal corpo, e l'apparenza dalla realtà.

Chiami pur Diogene un Ricco ignorante, Pecora con pelle d'Oro, Divitem indoctum ovem esse aureo vellere contestam (0) Che per quanto Pecora, o Montone, tutte le volte c'avrà egli il vello d'oro, e Principi, e gran Signori faranno a gara d'averlo per fregio del loro petto, e per poco non Idolo de' loro affetti. Sia pur egli la stessa viltà, la stessa rozzezza; nulla ciò detrarrà all'alta sua stima: come nulla ad una borsa di vil canevaccio detrae, se piena di ricche monete, il venir preserita a qualunque di seta, o broccato, ma vuota. Sia pur egli la stessa sgarbatezza, la stessa scempiaggine: sempre che ricco, mai non lascerà di gradire:

Dummodo sit Dives, barbarus ille placet.

e di

**301** 

<sup>(</sup> o ) Laert.1. 6.c.2.

e di passare, se danajoso, per lo più avvenente, il più manieroso, il più compito, il più degno.

Et Genus, & Formam Regina pecunia donat .

In una parola, questa voce Ricco, tal seco reca una quasi università di tutti i beni, che non male pensò, forse, Varrone, traendo (p) l'Etimologia di Dives Da quasi Divus, cioè per certo modo un Dio, cui nulla possa mancar di Bene, nell'abbondar la sola Ricchezza, che sola supplisce per tutti. La dove la Povertà, basta ella sola per tutti i mali, che tutti o realmente gli pone, o falli almen comparire: Al che par c'avesse voluto alludere quell' Aristone, presso Stobeo. che Paupertatem dicere solebat, Lucernam esse, qua omnia mala demonstret: Da cui punto non si scostava il sù mentovato Libanio, nell'averla chiamata Tenebre, posto dell'esserne dell' uno e dell'altro pari l'effetto: cioè Tenebre, per l'asconder che fa tutti i Beni, e Lucerna per palesartutti i mali, o veri, o apparenti ch'ei sieno: che tutti par che si racchiudano, quasi in non finto vaso di Pandora, in questo semplicissimo dir, Povertà.

VII. Pure, non ostante il tant'oltre detto, in cui, al primo riguardar l'Emblema posto in fronte di questo capo, anzi che scorrere, par che sia precipitata la penna; se noi vorremo spassionatamente mirare, saremo anzi costretti a dire, Sovente impedimento assai maggiore alle Lettere, di ciò che sia la Povertà, essere le Ricchezze: come quelle che ammollendo colle troppe comodità l'animo, incapace lo rendono di quella Sapienza, che a guisa appunto dell'Oro, non consueto a nascere ne'monti troppo ameni e fioriti, Non invenitur in terra suaviter viventium. E quindi, a paro che il vecchio Epicuro, contava per un raro prodigio, vedere un vomo Savio, e savorito dalla Fortuna; Plinio il giovane annoverava per un caso più raro, che un favorito dalla Fortuna, potes

tesse mai divenir Savio. Ond'è che in una delle sue Pistole, commendando un Giovane, che univa in sè queste due parti, sì per altro rarissime di vedersi mai accoppiate, Abbondanza di Ricchezze, ed Amor delle Lettere, lo ammira per questo capo principalmente (ch'egli riputava quasi un Portento) Amat studia (Dicendo) ut solent Tauperes. (q)

E come potere amare un Ricco le Lettere, con un animo, pel troppo amore del posseduto Argento, tutto simile all' Argento vivo, di cui è notissima propietà, il non ricevero in sè altra cosa che l'Oro, tutto il resto che oro non sia da sè rigettando. Come l'eccessiva luce (era detto del Pittagorico Archita.) Perstringit aciem oculorum, sic etiam nimia Fortuna intellectum Anima. (r) E tra gli vomini non meno, s'io mal non avviso, che tra' quadrupedi, sarà egualmente veritiera quell'osservazione di Plinio, di solere i più stolidi andarne i meglio vestiti. Quam stultissima animalium lanata! (s) Non avea dunque torto, stante tutte queste sì potenti ragioni, Tico Brahe, avvegnachè da noi sopra lodato per un di coloro, che vantaggiarono i loro studiosi profitti col mezzo delle molte Ricchezze (forse consapevole della gran forza dovuta fare a sè stesso, a legli ostacoli sommi convenutigli formontare, per non lasciarsi dementare dalle possedute sostanze) non avea dico torto, di correggere Giovenale in quel detto, sì per altro ricevuto alla cieca,

Haud facile emergunt quorum Virtutibus obstat.

Res angusta domi:

Sostenendo aver dovuto anzi dirsi, Res numerosa, Che Angusta; Per essere in tanto più numero gl'impediti di darsi alle Lettere per l'Abbondanza, che non per la scarsezza delles Ricchezze. (t)

VIII. (

<sup>(</sup>q) 1.7.ep. 22. (r) Stob. ser. 1.

<sup>(</sup>s) 1.8.0.49. (t) Gafferd. vit. Tic. lib.6.

VIII. Al che soggiugnerò io, che tanto lungi che la scarfezza, e la povertà soglian essere d'ostacolo alle Lettere, che anzi cosa per avventura non v'abbia, che tanto a quelle inclini, e determini, quanto la Povertà: ed ivi maggiormente ove sarà maggiore. Il sà Zenone, Capo e Principe degli Stoici; non prima applicatofi alla Filosofia, da cui era stato per innanzi alienissimo, che dopo il naufragio delle Porpore, che dalla Fenicia trafficava al Pireo: quindi solito a dire, Giammai non aver sè navigato con venti più prosperi, se non qualora sperimentolli più avversi, nel venirne sospinto alli scogli: e che quel Fortunale, era per esso stato la sua maggior Fortuna; con aver esclamato, di presente che si mirò nudo sulle arene, colle mani alzate al Cielo, Gratias tibi ago Fortuna, qua me cogis Philosophari. (u) Esallo ben esso pur Anassagora, altro non minor lume della Filosofia, il quale tornato dopo una lunga peregrinazione, e trovata la Patria faccheggiata, la casa paterna abbattuta, le sue fiorite posfessioni ridotte in grillaje; Nisi, inquit, ista periissent, ego saluus non essem; quod calamitas illum adegisset ad Philosophiam; rebus autem integris mansisset intra penates suos . (x)

Ma che più distenderci in altri simili esempli addure, se quasi di non cade, che non ce ne faccia vedere più d'uno, ciascun de' quali ben potria far eco al Principe de'Lirici, testificante di se medesimo, Maggiore impulso, per darsi alle lettere, nelle quali divenne in breve si chiaro, non avere avvto, di quell'estrema povertà, in cui precipitato si scorfe, dopo la dissatta di Cassio e Bruto (le cui parti avea egli se-

guite) nell'infelice battaglia de' campi Filippici:

Vinde fimul primum me demifere Philippi,
Decifis humilem pennis; inopemque paterni
Et laris, & fundi Paupertas impulit audex
Vt verfus facerem.

Cioè

**305** Cioè tutto per l'opposito di ciò che insinua il posto Emblema, il trovarsi spennacchiato, e coll'ali tarpate dalla miseria fe'intraprendergli più alto il volo. Tanto egli è vero, la Povertà eziandio estrema, più che d'ostacolo, soler riuscire

d'incentivo alle Lettere.

IX. E se tanto è vero delle Lettere, e degli studi, molto più farallo delle Virtù morali: alle quali, non che inclinare, giugne la Povertà fino quafi a sforzare: secondo l'espression di Diogene, buono scolare d'una tale Maestra, consueto perciò di chiamarla Subsidium ad Philosophiam; nam qua Philosophia Verbis persuadere conatur, ad ea Paupertatem reipsa cogere. (y) E Arcefilao l'intitolava la più fina scuola di tutte le Virtù, el'Itaca delle buone menti; per questo, che tutto simile di quell' Isola, quanto più alpestra, e disagevole, più invitti, e più forti sia consueta produrre gli Eroi: (z) Tutto per diametro di quanto è folita di far la Ricchezza , attissima ad infievolir gli animi non solo, ma nemicissima d' ogni Virtù, e d'ogni pubblica Felicità; per esser ella quel Pianeta appunto sì malefico, che colla tanta avidità, che ispira dell'oro, tanto influisce a rendere sì viziosa, sì distorta, sì ingiusta questa nostra età di ferro: e tanto sà, ed opera perchè,

> Dell'Oro, al cui guadagno è il Mondo inteso, La bilancia d'Astrea trabbocchi al peso.

Ciò che comprovato dall'induzione di tutti i Secoli, e dal cotidiano precipizio di tanti gran Savi, dementati, più che dalla bevanda di Circe, dall'aure pestilenziose dell'acquistate ricchezze, sà che niuno, quantochè nella mediocrità dell'avere ricco d'ottimi sentimenti, non abbia a temere di mutarli tosto, al semplice mutare stato di povero in ricco: per richiedersi, assai maggior Virtù a reggere contra una buo-

<sup>(</sup>y) Stob. ferm. 93.

<sup>(</sup>z) Stob. De Laud. Paup.

buona, che contra una mala fortuna. Non era ciò ignorato dal Poeta acutissimo: laonde a chi l'interrogava, se perseverato ei saria Virtuoso e Dabbene, se divenuto sosse Potente, e Ricco? se' salsamente rispondergli

Quemquam posse putas mores prescire suturos? Dic mihi si sias tu Leo, qualis eris? (a)

Non niego già io, essere taluno migliorato, non che perseverato buono, nel cambiare, e migliorar di Fortuna: ma questo caso è sì rado, che sempre sarà più sicuro non ritrovarsi in tal cimento: attenendosi al parer di chi scrisse, Multum est non vinci Divitiarum contubernio. Magnus est ille, qui in

Divitiis pauper est, sed securior qui caret Divitiis. (b)

X. Ma è tempo oramai, che dal rimostrare i danni, e gli ostacoli delle Ricchezze contra le Lettere, e la buona Mente; io ritorni a ripigliarne il mio filo: con mostrare, per un altro principalissimo capo, essere delle medesime Lettere, e di tutte le belle Arti, e delle Scienze, al sommo benemerita la Povertà; cioè per l'aguzzar ch'ella fa l'Ingegno, e renderlo a molti doppi valevole tralle trafitture della povertà, che non saria circondato dagli agi. Verità questa così per sè patente, che prima assai che l'avesse scritta Dione, In Æuboicis, Essere non che spediente, ma necessario, che sieno gli Artieri, e gli Agricoltori poveri: per più di proposito applicarsi, e meglio riuscire ne'loro mestieri: e prima d'averne potuta aver Lezione da quel Feraula, folito dire, appo Senofonte, Necessitate nullum prastantiorem esse Doctorem; Aveano già da sè ottimamente compresa, per quel solo che n'erano dalla lor medesima sperienza stati addottrinati, gli antichissimi Popoli di Gadara: (c) onde fu l'aver essi dedicato un comune Tempio alla Povertà, ed alle bell'Arti, per segno d' ef-

<sup>(</sup>a) Martial. l. 11. Epig. 94.

<sup>(</sup>b) Sen. Ep. 20. (c) Apud Arrian.

essere stata quella la principal cagione o di tutti, o de'mag-

giori avanzamenti di queste.

E per vero, quanti e quanti, che aspersi dal Sale, o diciam più tosto dal vital Balsamo della Povertà, immortalar potuti avriano i nomi loro, e con esso arricchire il Mondo, o scoprendo invenzioni nuove, o perfezionando le antiche; si marcirono, colpa delle loro Ricchezze, oscuri a gli altri, e

non ben conti a se stessi.

A questo appunto alluder volle il famoso Pittor Possino, qualora a lui, Personaggio di gran nascita mostrato avendo un Disegno, delineato di sua mano, per gabbar l'ore dell' ozio; egli, che in quel Disegno tutte scorse le maggiori finezze dell'Arte, Signore, a quegli rivolto disse, a voi, per divenir di me piu chiaro, altro non mancherebbe, che un po' di quella Povertà, che è stata la mia miglior Maestra. Della qual Maestra conosceva pur anche la singolar perizia Origene (chechessia se uno egli fosse degli addottrinati alla sua scuola) e perciò, rintuzzando una bestemmia di Celso, calunniante la Providenza, perche non avesse fatti nascere tutti ricchistra gli altri argomenti adopra questo, Non vides quod Deus volens undecumque materiam intellectus exercendi prabere homini, ne sterilis maneret, rudisque Artium, Inopiam ei comitem addidit? (d) E ben disse Ne sterilis maneret, Per esser egualmente proprietà dell'Oro, così ne'Monti, ove si genera, come nelle Menti in cui s'insinua, portare per sua quasi inseparabil compagna la sterilità d'ogni altro pregio: Tutto per diametro di quanto è solita far la Povertà: la quale recando in fua compagnia l'Industria, dal suggetto ove si posa, ogni sterilità, ed ogn'ignoranza ben tosto lontano discaccia. Unde Deus homini, ne sterilis maneret, rudisque Artium, Inopiam ei comitem addidit .

XI. Nè vi sia già, chi di questa compagnia, onorata sì,

<sup>(</sup>d) lib. 4 contra Celsum.

ma acerba, e però da tutti suggita a gara, qual è la Povertàs mi stia più ad opporre i su addotti incomodi: particolarmente quegli, che riguardano le tre principali mancanze di Maestri, di Tempo, di Libri: che rispondendo io quanto al primo de'Maestri, appena oggimai potersi più opporre un tal titolo, dopo che, e dalla pubblica munificenza, e dalla Carità Religiosa, in tutte, non che Città maggiori, talora Terre ancor mediocri, si veggono in tant'abbondanza i Maestri, esposti ad insegnare a tutti che vogliano, senz' altro stipendio, che del solo volere, da'primi rudimenti sino alle Classi supreme:

Suppongo ben io di non aversi cotestui a trovare in una pari strettezza, o del su mentovato Cleante, che dopo aver l'intera notte spesa, per avere con che vivere il giorno, ne' riferiti si saticosi mestieri; per non rimanergli poi con che comperarsi un po'di carta (in que'tempi d'altra sorta, nè ridotta a sì buon mercato della nostra) era costretto a scrivere le ricevute lezioni, ne'cocci, e negli ossi, che andava raccogliendo per le pubbliche vie. Qua a Zenone audierat, tessa, boumque ossibus inscribere solitum, cum pecuniis careret, quibus

chartas emere poßet: (e)

O pari alla non minor povertà di Epitetto lo Stoico, che andando a scuola, ne pure aveva con che serra l'uscio della sua stanza: e buon per lui il non esservi che potergli rapire. O di Menedemo, e Asclepiade, che a par di Cleante, erano insieme e Garzoni d'un Mugnajo, a cui per due sole dramme giravan la rota; e Uditori della Filosofia nella Scuola di Stilpone, in cui secer gli a tutti ben noti maravigliosi progressi. (f) E di questi ancora più poveri quegli altri due, non meno per lealtà di Amicizia, che per chiarezza di eloquenza tra lor congiuntissimi, Proeresso, ed Esestione: i quali prima in An-

<sup>(</sup>e) Laert. lib. 7. (f) Athen. l. 4. c. 20.

Antiochia, poscia in Atene, studiando la Rettorica, non possedendo tra ambidue, che un mal rappattumato sajo con che ricoprirsi, ivano, un giorno per uno, alternamente alla Scuola: nuovi Castore, e Polluce della Povertà, costretto a tenersi nascosto l'uno, nel comparire dell'altro : ( g ) O di quell'Eudosso Gnidio, eminentissimo Astronomo, che impiegato negl'infimi servigi del Pireo, Porto di Atene, per venire alla scuola di Platone, avea d'vopo fare ogni di ben quaranta stadi di cammino, ed altrettanto per tornarsene subito ascoltata la Lezione, a ripigliare i suoi bassi mestieri (h) A meno, dico, di non essere in una pari quasi non credibil Povertà di costoro ( i quali pure non perciò si disanimarono di attendere alle Lettere, e farvi sì chiari profitti) chi è che possa la sua mendicità, per adeguato impedimento opporre del poter darsi a gli Studj; se la sua mancanza di Maestro mai non potrà esser tanta, che pareggi, molto meno che sorpassi la testè riferita di Eudosso?

un

<sup>(</sup>g) Eunapius in Vita Poeresii.

<sup>(</sup>h) Laert. lib.8.

<sup>(</sup>i) Sen. de Brev. Vit.c. 1.

<sup>(</sup>K) Sacchin. Paranes. ad Magistr. Sobolar. c. 2.

un soldo; siccome in que d'un buon Economo, un soldo quasi a par d'una Dobbla. A chi non sa spendere il tempo, gli anni suggono come giorni, e fruttano i giorni per anni a chi ben sappia impiegarlo: Exigua sape Area in multos usus describentis arte patuere: Es quamvis angustum pedem dispositio secit babitabilem. (1) Non è ricco di tempo chi molto ne abbonda, ma chi poco ne dissipa: e non è di quello mendico, chi poco n'ha, ma chi molto ne perde: Siccome più povero di avere sarà certamente quegli, la cui uscita ecceda l'entrata, postochè grandissima, di colui, la cui entrata, avvegnachè tenuissima, rimarrà maggior dell'uscita.

Ma diquesto particolare, tornerà miglior concio di savellarne lib. 1v. per tutto il Capo quarto, ove tratteremo del bene spendere il tempo: particolarmente nel paragrafo del sapersi approfittare delle sue minuzie: delle quali niuno avverrà mai d'andarne sì povero, che sapendo esserne buono Economo, non truovi in questi minuti avanzi, e quasi dissi ritagli di tempo, con che potere immortalare il suo nome: a par di quello Spurio Caruilio, Scultore assai celebre, che De reliquiis lima, Potè formar la sua Statua, da se collocata.

nel Campidoglio, affronte a quella di Giove. (m)

XIII. Passiamo ora all'ultima, che tra tutte sembra l'opposizion piu gagliarda, della mancanza de'Libri: per la quale gli Antichi certo aveano maggior motivo di lagnarsi, come d'un grande ostacolo alle Lettere, della lor Povertà; quando più si chiedea alla compra d'un sol manoscritto corretto, che in oggi per cento, e dugento Libri della migliore edizione che corra. Di che n'è cagione il sì facilitato uso della stampa, sino a tal segno, che piu imprima uno in un giorno, di ciò che potesse appena egli scriverne in tutto un'anno. Imprimit ille die quantum non scribitur anno. Nunc par-

wo

<sup>(1)</sup> Senec. de Tranquil. Anim. c. 10. (m) Plin-lib. 34. c. 7.

vo Doctus quiliter esse potest. (n) Addurrò per esempio ciò che della sola Bibbia, non son molti dì, lessi appo il Saldeno, ( o ) Joannes Fustus ( quem furto Harlemo abstuliße typographicam supellectilem, & in Germaniam transtulisse author est Lydius) Biblia a se excusa, & Lutetiam Parisiorum delata, principio 60. coronatis, postea minoris vendidit: cum anteà unum Bibliorum exemplar, manu impigri scriba descriptum, quadrigentis, aut quingentis coronatis evenisset. Ma questo è nulla, di ciò che fu sul primo nascere della stampa, al confronto dell'abbassato prezzo, dopo i sì multiplicati torchi per tutto. Oggi con un pajo di scudi, ed eziandio con sol uno, si ha un'intero corpo, e d'edizione corretta, della Sagra Bibbia. Dal che la strada de'Libri a' Letterati, agevolata si scorge, non quanto è uno a dieci, come disse il Naudeo; (p) Facilius hodie nobis esse mille comparare libros, quam antiquioribus habere centum, e non. quanto è uno a cento, come aveva io fopra accennato, ma sino a quanto è uno a quattrocento, o pur cinquecento.

XIV. A questa gran facilità d' avere i libri, aggiugnete pur voi la piccola necessità d' averne molti: Con applicare a essa la faggia rissessione del fanciullo Ciro, qualor più che ricreato, dalla moltitudine di vivande, che nel convito del vecchio Re Astiage non rissinivanodi comparire, nauseato, ed oppresso, rivolto al suo Invitator dicea, Non è questa sciocchezza, che non essendi instituto, che per trassi la fame, il mangiare, andiate voi Medi, per sì lungo circuito di manicaretti, e d' intingoli, prolungando quel cammino, che noi Persi, per mezzo d' una sobria semplicità, in pochi passi compiamo: essendo degli uni, e degli altri una stessa la meta presissaci di saziarci? Nos enime do panis & caro deducunt; cum vos eamdem nobiscum ad metam contendentes, perque varia quadam

sts-

<sup>(</sup>n) Io. Anton. Campan. Episcop. Aputinus.

<sup>(</sup>O) Gul. Sald. de libris lib. 2.cap. 2. (P) De Instruend. Biblioc. lib. 2.

itinera planè flexuosa sursum deorsum errantes, vix tandem perve-

niatis, quo dudum nos veneramus. (q)

E pure men malo è l'inconveniente d'arrivare per più lunga strada, appetto a quell' altro sommo, dell' arrivare chi così fà per camino, e più malagevole, e meno ficuro; stante la soverchia carica, che da molti libri non meno, che da molti cibi egualmente riporta il ventre, e la mente. E certamente io non credo traviar dal vero, se dirò esser la moltitudine de'libri sempre al pari nociva, ò ch' ella si legga, nel qual caso è di danno, per l'indigestione, e per la confusione, che cagiona alla mente; ò ch' ella non si legga; nel qual altro cafo farà di vergogna: per nulla essere più desorme a vedere di que' ricchi, Quibus libri, Giusta l'espressione di Seneca, Non studiorum instrumenta, sed canationum ornamenta sunt: non più essi sapendo delle numerose lor Biblioteche, di ciò che sappian di quelle Terre ignote, ove niun si vantò mai d'aver penetrato: e perciò con frizzante somiglianza, da un saggio Re questi ricchi di libri, che non leggono, pareggiati allo scrignuto, non mai voltofi a mirare quella gobba, che tutt' ora sù la schiena egli porta.

XV. Del qual Argomento, cioè del pregiudicio grande dell' eccessiva moltitudine de' Libri, rapportandomene al da dirne per interi paragrafi, ne' Capi della Libreria, e dell' Abbondanza nociva,(r) per ora vo' dare al Povero Studioso, un' importantissima Massima, che sarà nientemanco giovevole, e necessaria al Ricco, se vorrà profittarsene. Cioè, che tutto leggere, e studiar non potendosi; anzi la stess' Abbondanza, com'è detto, consondendo la mente, nella guisa che la troppa luce offende la vista, è'l soverchio nutrimento opprime la siamma; non per disetto della luce, nè del nutrimento, da se non atti che a rischiarare, e nutrire, ma

del

<sup>(</sup>q) Xenopb. de I sti. Cyri lib. 1. (r) lib.111.cap. 5., e lib. quar. cap. 12.

del suggetto non capevol di tanto; però, giacche a tutti i libri applicar non possiamo, proccuriamo d' averne pochi scelti; e quegli c' abbiamo ben possedere: che molto sà chi in ciascuna professione, che tratta, ben possede un' Autor classico: quì sù fondandosi quell' altrettanto verace che volgato Proverbio, Dio ti guardi da Lettor d'un libro solo; per l'agevolezza che hà questi di consondere, col ben possedere ciò che ha letto, qualunque più versato in varia, ed infinita Lettura.

Conforme a questa Massima, ci stabiliremo noi per ciafcuna di quelle Scienze, e varie Cognizioni fin a dove determineremo di stendere i nostri studi, uno, due, o tre soli libri al più; ma però de' più eccellenti, e compiuti in. quel genere : e soprattutto disposti con persetto Metodo. In questi proccureremo fissare le nostre letture, da raggirarsi sù quegli come sovra lor Poli; Se farem noi così, noi non che trovarcene contentissimi col tempo, e più approfittati con pochi, che con moltissimi Libri; ma spegneremo innoltre quell'inquieta voglia (a cui sì rari sono per altro che possano soddisfare) di bramar tutti i libri, che ci capitano sotto l'occhio: e chi è povero potrà consolarsi, che se non può avere tanti libri quanto il Ricco, può sapere con pochi libri al pari del Ricco: e forse con più facilità, e fermezza; per la minor confusione, e distrazione, solite d' andar dietro alla multiplicità delle Letture. Tutta la cura dovrà porfi, in ben determinarfi da principio questi pochi libri : ciò che dourà farsi col consiglio di persone versate, e confrontandone ancora molti, prima di scegliere, per non av er mai più , dopo scelto, a pentirsene .

Talun potrebbe opporre, che (s) il configlio d'appagarsi di pochi libri, è ottimo, per togliere l'inquietudine del cuo-

Rr re,

<sup>(</sup>s) Obbiezione trovata nel margine di questa parte d'originale, da cui l'Autor Defunio per ançora non s'era diseso,

re, non per rendere più erudita la mente: e che non può chi aspira ad esser grande in un genere di Lettere, contentarsi d'uno, o di pochi Libri, le cui dottrine sieno suggette, ad essere convinte di falsità: e contro le quali sieno vsciti, ed escano alla giornata nuovi libri alla luce: che non ponno essere ignorati senza nota d'ignoranza, da chi sà quella tale professione di Lettere. Ma chiunque sia il promotor di tale argomento, egli è pregato di riflettere, che il presente conf:glio, s'indirizza in primo luogo a' principianti, non a' Prcfessori. Ognun vede che a quelli, non ancora fondati nella materia, l'avidità, e la folla de'libri, non produrebbono se non affanno, e confusione: la dove a questi potrebbono far dilatamento, e dichiarazione della Scienza, che già posseggono: fenza pregiudicio dell' ordine, il quale è la scorta primaria, e l'maggior ajuto dell'umana intelligenza; e nella mente d'un Letterato maturo, si suppon già fatto. Oltre a che dicendosi, che l'huomo studioso dee contentarsi di pochi, e perfetti libri, si parla di quel contentamento, che nasce dalla ragione, non dalla nuda, e semplice voglia di contentarsi : cioè dire dal conoscere, e persuadersi, che ove nella Lettura di questi pochi, e buoni, e' si sia prosondato, gli cessa la necessità d'andar vagando per altri: i quali cercati, e rivoltati con troppa cupidigia, varrebbono bensì a renderlo più distratto, ma non piu dotto. Quella maggior erudizione, di cui può vantarsi chi scorre più libri, sopra colui che comprenda il solo midolto degli ottimi, ella è di sì poca sostanza, che non merita di comperarsi col' periglio d' una gran distrazione, d'una gran perdita di tempo, nella lettura di cose, ò già sapute, o pur inutili nel sapersi; e d'un rammarico non ordinario, qualunque volta, per angustia di fortune, non si possa appagar la sete di tanti volumi, colla spesa che si dovrebbe. Le Dottrine poi suggette ad esser convinte di falsità, in ajuto delle quali, coll'obiezion sudetta, . fi vorfi vorrebbe al buon Letterato metter legge, d'indagar tutt'i nuovi libri, ch'escono in tal materia; ò soggiacciono esse al supposto periglio, per difetto dell' Autor che le tratta, o pure per il comunissimo difetto di tutte le cose umanamente disputabili, che non arrivan giammai ad una verità patente, e sicura, e sceura da ogni merito di contradizione. Se per la prima cagione; l'argomento non fa contro il Consiglio, che qui s'è dato, d'elegger Autori classici, ed Eminenti nella materia, di cui s'imprende lo studio. Se per la seconda, io non intendo con qual giustizia possa chiamarsi ignorante in una materia, un che non fappia le cose nuove che vi si dicono, da chi, con tutto ciò che dice, può apparir ignorantissimo anch'esso; e venir consutato con nuove ragioni, al cui lume gli si faccia vedere, per quanti passi e' s'è rimasto addietro. Ignoranti, se giusta fosse una tal cenfura, si dourebbon chiamare tanti Dottori di prima riga, contentatisi delle lor Dottrine, (perocche qual maggior segno di contentarsi d'una dottrina, che sarle l'onor della stampa) senza saper che altrove, nel medesimo tempo v' avesser contradittori, e si stampassero affronte delle medesime, novelle contradizioni. Non è obbligazione d'un professor di scienze,esser sempre in atto d'abbracciar tutto ciò, che va dicendosi sù tali scienze. Basta che col maturo studio, egli abbia addestratto il suo intelletto, a discernere tutto ciò che di nuovo vi si può dire, quando glie n'avvenga l'occasione: Siccome non farebbe tenuto ad investigar tutt'i disegni, e tutt'i moti dell'inimico quel Caritano, ch'avesse prontezza, e forza, ed armadure, per ovviare a qualunque incontro; ed in ogni tempo. Una cosa è sar professione della tal sorta di Lettere, ed un'altra il professar di risolvere, qualunque difficoltà nasca in quella forta di Lettere, al primo nascer della medesima. Questo sarebbe un debito particolare, che vuol anche un precetto particolare. Al nostro Letterato basta premunirsi Rr

in guisa, che sia disposto a schernire ogni colpo, qualunque

volta gli s'appresenti, senz'affannarsi per incontrarlo.

XVI. In somma, sì ne' libri, che in tutt' altro, la più compendiosa maniera di divenir tosto ricco, è il contentarsi: Siccome la più certa di rimaner sempre povero, il non sapere por limite alle sue brame. Tauper est non qui pauca babet, sed que multa desiderat. Un vaso, e sia quanto e' si voglia piccolo, se sarà ssondato, per quantunque d'acqua vi ponghiate dentro, benche v'insondeste tutte le Fiumane, e tutti i Mari del Mondo, giammai non sarà stabilmente pieno, nè mai dirà basta: laddove, se sarà chiuso, ogni piccola misura d'acqua lo riempierà, e sazierallo. Se noi chiuderemo le porte alle nostre cupidigie, sacilmente ci contenteremo del nostro stato, per quanto mediocre, e tenue : ma se lasceremo a quelle spalancati i ritegni, nulla sia mai valevole à contentarci.

Un di questi vasi sfondati era Alestandro, piccolissimo di corpo, ma immenfo di desio: un vaso chiuso era Diogene. Laonde non resta sì facile il diffinire, o per dir meglio, troppo è per se facile a diffinire chi più ricco fosse,o colla conquista d'un Mondo Alessandro, o colla sola sua botte Diogene? Se Diogene nella sua botte nulla bramava; e bramava, dopo la conquista d' un Mondo, altri Mondi Alessandro; Il doglio a Diogene valeva per un Mondo; il Mondo ad Alessandro per meno d'un doglio: se Diogene col suo doglio era contento; e non era contento Alessandro col Mondo. Non est pauper ( odasi in tal proposito il Boccadoro ) Non est pauper qui nibil habet, sed qui multa concupiscit : wicissim non est dives qui multa possidet, sed qui nullius eget. Adunque povero era Alessandro, ricco Diogene; se questi con nulla era contento; e quegli coll' Universo scontento: e scontento a segno di piagnerne, e struggersi di cupidigia, e di rabbia, per lo stendersi che facea la sua pazza brama, a conquiste da se medesimo ben ravuisate impossibili. Ecquid inteinterest quot eripuerit Regna, quot dederit, quantum terrarum tributo premat? Tantum illi deest quantum cupit. (t) Cioè mancano a lui cose infinite, se infiniti Mondi egli brama. Felice lui, se per l'acquisto del tutto, quella più spedita, ed unica strada di pervenirvi calcato avesse, del disprezzo del tutto: avriaben egli per isperienza provato quanto sia vero, che Contemnere omnia aliquis potest, omnia babere non potest: brevissima ad divitias per contemptum divitiarum via est. (u)

XVII. Con queste, e con simiglianti risfessioni dovrà confolarsi il Letterato povero; massimamente con quella di tanti ricchi, per questo appunto perchè ricchi rimasi ignoranti e sappia poi dirmi, che sia più desiderabile, il sapere colla povertà, o senza saper le ricchezze? Sò che mi risponderà senza dubbio, amar lui il sapere unito alle ricchezze, cose che

non sono certamente incompossibili.

Concedo non essere incompossibili, ma assai malagevoli d'accoppiarsi insieme: stante la grande occasione, che puol porgere, la ricchezza, d'insingardagine, e somministrare incentivi di tutt' i vizzj. Senza che, sidegna per lo più la Fortuna, di favorir chiunque non sappia essere suo ligio, e villissimo schiavo: al che per ordinario abbassarsi non sà un'animo nobile, e virtuoso. (x) Ed ecco una gran cagione del vedersi frequente i Virtuosi, e Letterati poverissimi, e sposata per lo più la Fortuna all'ignoranza. Regum cervicibus Dicea un'animo di tal tempra, che non sapea arrendersi alle basse insinuazioni di ciò che si chiama Fortuna, o più tosto Beni di Fortuna, Regum cervicibus impositum Tecunia jugum liberrima indignatione rejicio: non sinam, si Deo placet, metallis servire, animum ad majora dispositum. Illa sigitur, quoniam praesse probibeo, subese non patitur; equem servum babere non

(t) Senec. 7. de Benef.

<sup>(</sup>u) Sen. Ép. 62. (x) Petrarc. Epift. Famil. lib. 3. Ep. 14.

potest, Dominum dedignatur ... Id sanè mini ut sepè molestum, sic gloriosum semper existimo, dum circumspicio quibus illa manci-

piis, & quorum soleat bospitio delectari.

Sù tal degno riflesso confortarsi ben anche potrà ogni Letterato più povero: a cui non dovrà riuscir grave d'essertale, quali scorge essere stati la maggior parte de' più illustri, e chiari, non che in sapere, ma in qualunque altro Pregio:

> Pauper erat Curius , Reges cum vinceret armis ; Pauper Fabricius , Pyrrhi cum sperneret aurum . ( y )

S' egli porrà in due bilance, la Povertà, e le Ricchezze, co'loro comodi, e'ncomodi, efattamente a pesare; tanto troverà gl' incomodi della Povertà, esser piccoli a fronte de' suoi grandissimi commodi; e tanto gli agi, che portan seco le Ricchezze restar preponderati, e quasi assorbiti dagli annessi danni, e pericoli; che di voglia (non che conformarsi alle alte disposizioni della Provvidenza Eterna) stando in suo arbitrio, sceglierà anzi quella che queste.

XVIII. E se dovrà amar qualche Fortuna, ameralla anzi parca, e mediocre, che troppo sublime: sottoscrivendosi al Memoriale del più Savio de' Re', e in questo Re di tutti i Savj, nel saviamente aver saputo richiedere, Divitias, & Taupertatem ne dederis mibi, sed tantum tribue victui meo necessaria. E buon per lui se così sosse stato ! In vece di averci fatte veder e piagnere quella sì triste catastrose, d'un sommo sapere de mentato al sommo, ci auria selicemente comprovato col suo esempio, che Optimus Tecunia modus est qui nec in paupertatem cadit, nec procul a paupertate discedit. (2)

Si desideran i beni di fortuna per servigio del corpo: ed appunto dalla simiglianza delle cose che servono al corpo, dovremmo imparare a non desiderarli in gran copia: essen-

do

<sup>(</sup>y) Claud. de 4. Consol. Honor. (2) Sen. de Tranq. anim. Cap. 8.

do eglino, al dir di Aristippo, come la scarpa, la cui ampiezza, in vece di servire al piede, l'incomoda, e l'ingombra. Quemadmodum calceus major ineptus est adusum, ita & possessio copiosio: calcei enim magnitudo superssua, utentem impedit: (a) O pur, secondo Democrate, ed Apulejo, simili all'abito talare, in cui si richiede più la simetria del taglio, che la lunghezza: anzi troppo lungo non vale, che a far inciampo. Fortunam, velut tunicam, magis concinnam proba quam longam. (b) Democrates ut vesses talares corpora, ita divitias immensas, animos impedire dicebat. (c) Perciò Aristotile, dopo aver sondata la base del vero viver selice, e di quell'Eudemondo, di cui parla nel quarto della Politica, in un certo mezzo egualmente distante da tutti gli estremi; conchiude, che nelle sortune, appunto la mediocrità è la maggior sortuna. Summa salicitatis est rem samiliarem mediocrem habere. (d)

In una parola, la Ricchezza al mio Letterato io l'amerei come il Nilo all' Egitto, nè troppo alto, nè troppo basso: troppo basso, cioè minor di dodici cubiti, cagiona secchezza, e sterilità: troppo alto, cioè oltre a diciotto, annega, e devasta il paese. Per simil modo lo stato troppo mendico, è d'impedimento alle Lettere, troppo abbondante, da quelle distrae, e frastorna la mente: il mediocre è quello, che nè ha gli ostacoli della Povertà, nè le distrazioni, e'sovvertimenti delle Ricchezze: ch'è ciò che appare, e dee raccorsi quì in ultimo, ma per non ultimo Frutto di questo

Capo.

LIBRO

<sup>(1)</sup> Stob. Ser. 94. Lycoft. p. 190. (b) Apul. in apol. 1.

<sup>(</sup>c) Stob. Ser. 9. Lycolt. p. 183. (d) Lib. 4. Polit. C. 10.

## L I B R O I I.

CAP. VI.

AGIO, E DISOCCUPAZIONE Sesto Requisito.



## SOMMARIO

Ī.

Chi è aggravato dalle altrvi Cure, senza che punto gli suffraghi un più che Aquilino Ingegno, rado avverrà far nelle Lettere gran passata:

Mercèche a quelle attendendo, forza è che strapazzi ò gli studi, o'l Governo; ò più tosto l'uno e l'altro : come,

all'esempio di Nerone, il piu sovente succeder veggiamo.

III. Proprietà degli studj occupar la mente sì, che mal possa attendere a se stessa, molto meno alla Cura degli altri.

IV. Come ci comprovan gli esempli di Michel Parapinaceo Imperadore, e di Rabano Mauro Arcivescovo, ambi a tal causa privati del Posto.

V. Perciò le lettere a Chi Governa credute da molti non che inutili,

anche dannose .

VI. Pure, ciò non ostante, si mostra, A niuno più esfere utile, e necessaria la Dottrina, quanto a chi è nato al Governo degli altri. Ciò che prima si prova per via d'Autorità irrefragabili.

VII. Poscia per più evidenti ragioni, che le lettere di Sommo lustro con-

vincono alla Perfona del Principe;

VIII. E di somma necessità alla buona Direzione del Principato.

IX. Senza che al Principe giovar possa il saper de Ministri, ove manchigli il propio,

X. Nè per abbracciare i buoni Configli;

XI. Ne per eseguirgli abbracciati.

XII. E finalmente colla sperienza si pruova, la maggior parte de Principi, che surono, δ molto Politici, δ gran Guerrieri, esser insieme stati e molto Studiosi, e gran Letterati.

XIII. E allora più esser fioriti gli Stati, quando in chi al lor Governo sourastava, più sirrivon le Lettere.

XIV. Dinodasi con evidenza l'Obbiezione d'alcuni pochi Principi

dotti'nsieme , e viziosi .

XV. Tra quai limiti gli studj di chi nato è al Governo degli altri, circonscriver si debbano? Rispondesi spartendo in tre Classi tutti gli Studj.

XVI. Alcuni esigono grand' applicazione,e di poco, ò di niun ornamento

sono; e di tai convien totalmente guardarsene.

XVII Altri men hanno di perdimento di tempo , e fono d'affai maggior ornamento, postochè di piccol frutto: e questi al più si permette lievemente asfaggiargli.

XVIII.

XVIII. Altri, per ultimo, sono men disficultosi de primi, di maggior ornamento de secondi, e, ciò che prepondera, utili, anzi necessarj al ben Gowernare, ed a questi bisogna applicar di proposito.

XIX. Te quali se i Principi detrar vorranno una piccola porzione de lor divertimenti inutili, avran tempo sufficiente, e d'avanzo.

XX. Tanto più che non debbono trattar egli queste Scienze, con quella maniera bassa, che è solita de Privati; ma purgatele prima di tutte le superssuità, e malagevolezze men fruttuose

XXI. Nelle Persone l'ubbliche niente manco del sapere, d'Elogio degno è il saper temperarsi: con prescrivere al lor medesimo sapere que limiti, che non sien meno dell'esigenza, nè oltre di quanto le Cariche loro comportano.



.





Oco, o nulla giova all' Aquila aver penne reali, ed ali nate a forvolare le nuvole, con privilegio a lei spezial-

mente conceduto, del moto tonico: (sì rapido insieme, e inalterabilé a qualunque efterno contrafto ) che se sarà aggravata dal peso della Prole, per quantunque di forza v'adoperi, c se ne muoja di voglia, di sollevarsi a contemplare coll'altre sue pari il Sole; di pareggiare non le avverrà non che sorpassare, il tardo volo d'un' Oca. Vo' dire, poco dover suffragare un' Ingegno d' Aquila, ed una mente, qual d'Empedocle fu detto, distillata da' puri raggi del Sole; qualor, opponendosi le cure domestiche, o le pubbliche Cariche, a chi non ostante un tal pondo pur vorrà negli Studi 'ngolfarsi, uno degli due forz' è che intravenga, ò riuscir ridicolo nella professione di Letteraso; ò biasimevolo in quella di Governante: e dirò meglio, ciò ch'è più frequente a succedere, all' una, ed all' altra disadatto egualmente, cioè mal Letterato, in uno, e peggior Governante.

. II. Qual

II. Qual di Nerone, che Monarca essendo pur voleafarla da Musico, detto una volta da Giulio Vindice, passò per proverbio in bocca di ognuno, Esser egli ogni altra cosa meglio, che Musico, e contuttociò Musico assai migliore, che Principe: Neronem magis esse omnia, quam Citharadum; Citharadum verò multo magis, quam Imperatorem . (e) Ma io vo' anche supporre, c'abbia egli in quelli studi che tratta, a riuscire un prodigio; che pro di ciò? Se per attendere alle Lettere, posto in noncale, e postergato il Governo, non isfuggirà quell'altro rimprovero pur a Nerone, mentre per lapubblica strada passava, ad alta voce dato da quell'Isidoro Cinico, Quod Nauplii mala benè cantaret, sua verò bona malè disponeret: (f) Cioè, che con ben rappresentare le altrui finte tragedie, il gran male commeteva, di farne una vera di tutto l'Imperio: O come disse altri, più mordacemente pugnendolo, Esser egli un nuovo Anfione, ma Anfione a roverscio: mentre se il primo col canto sabbricò le Città, ei distruggeale pur similmente cantando: cioè a forza d'abbandonarne alla peggio il Governo, per amor di far su' Teatri or da Musico, ed or da Strione. Nelle quali Arti, quand' anche foss' egli stato la stessa perizia, tanto maggior biasimo meritato si sarebbe: mentre il medesimo sì in quelle spiccare, era presunzione del nulla, ò pochissimo, che al Principato attendea. A ciò ebbe mira il Re Filippo, qualor fattosegli avanti il Figlio Alessandro, tasteggiando sì artificiosamente la lira, che si comprò i stupori, e gli applausi di tutti gli astanti, Filippo solo, aggrottando le ciglia, e componendo il volto al rigore, con questo fier rimbrotto interruppegli l'armonia: Non te tui pudet, qui noris tam belle nugari? Significans (Soggiugne lo Storico) Alias Artes Regi convenire. (g) Cioè l' Arti

<sup>(</sup>c) Philostrat. in Vit. Appollon, lib. 3. cap. 3.

<sup>(</sup>f) Svet in Nerone . (g) Plutar in Pericle .

Arti di maneggiare, anziche tra'cantori il plettro, tra' guerrieri la spada: e l'industria, più che d'accordar le minuzie d' una Cetera di saper ridurre ad armonia, e concordia, i disparati umori di tante Genti, nate a sottostare al suo Scettro.

III. E pure d'una tal mostruosità, cioè d'uomini, per amor delle cose astratte, scordati di se medesimi, non che delle lor Famiglie, e de'lor Soggetti, niente è stato più frequente di vedere in tutt'i secoli: proprietà questa degli Studi, che tutta a se richiamando l'attenzion della mente, particella, ancorche minima, per l'altre cure rado avvien che lascino. Multi enim acti dulcedine scrutandi cur quidque fiat, & quommodo, ab omni alia eura, & cogitatione avocantur: dum illis suis studiis, tamquam a Sirenis occupati, nec regere vacat Populos, nec Domos, nec suos ipsorum mores componere. (h) E quindi vedutisi ora un Nicia. Pittore, sì a' suoi disegni applicato, che gli convenia informarfi da' fuoi allievi, e da'dimestici, per sapere, se avesse ancor pranzato, al partire del giorno. (i) Ed ora un Carneade Filosofo, che stando a tavola, sì perduto era dietro le fue specolazioni, che per non morirsi di same, era bisogno, che la Consorte Melissa l'imboccasse, e pascesse.

IV. Sempre da condennarsi dunque sarà, in chi è aggravato dall' altrui cura, dal carico della Famiglia, dal peso del Principato, e da altri maneggi, ed impieghi, sien privati, sien pubblici, l'applicar troppo agli Studi, e l'ingolfarsi all' acquisto delle Lettere, a par di chi n' hà tutto l'agio : E se alcuno di tal fatta avvenga trovarne, agevol fia sentenziarlo per meritevole d'ugual castigo, di quel Michel Parapinaceo Greco Imperadore, che tutto dedito, ora a compor Panegirici nel suo gabinetto, ora a recitar Versi pe'Teatri, ed

 <sup>(</sup>h) Vives de prima Philosophia lib. 1.
 (i) Plutarch. de ger. Seni. Rep.

<sup>(</sup>K) Valer. lib. 8. cap. 7.

ora a declamar per le ringhiere pubbliche : con aver frattanto abbandonato l'Impero tutto, alla balia di due mezz'uomini, Giovanni Metropolita, e Niceforo Logo tete, ambi eunuchi, vidde contro se rivolto Niceforo Botoniate, che spogliatolo del comando, in un Monistero perpetuamente rinchiuselo: (1) O di quel Rabano Mauro, Abbate di Fulda, ed Arcivescovo di Magonza, degnissimo per altro, per le tante Opre illustri di se lasciateci; Poeta, Astronomo, Filosofo, e Teologo Sommo; e Fondator chiarissimo dell'Accademia Parigina; meritevolissimo insomma, trà i molti Elogia lui dati da Gio: Tritemio (m) di questo singolarissimo, Cui nec Italia similem, nec Germania peperit aqualem: Pure Eò quod nimis literis deditus, rem familiarem negligeret, Dignitate privatus est: (n) E con ragione: mentre quanto la Dottrina in costoro, se fosser stati privati, e loro sarebbe stata di lode, ed utile a tutti; altrettanto perchè Persone Pubbliche, e loro riusciva di biasimo, e di detrimento allo stato.

V. Dal detto fin quì par che debba inferirfi, esser dannosa in chicche nato sia al Governo, ed alla Cura degli altri, la Dottrina: ed o che Padre, e superiore d'una privata Famiglia e' sia; ò Principe, e Capo d'una gran Monarchia: per esser dell'uno, e dell'altro non disegual la ragione: mentre non meno che il Monarca, è nel suo Regno un gran Padre di Famiglia, è il Padre di Famiglia un piccol Monarca in sua Casa. Per tal riflesso alcuni, le lettere perniziose a chi regna stimarono: del qual parere fù Agrippina, che a tutta possa il Figlo Nerone, proccurò tenere dallo studio della Filosofia, qual da mortalissimo tossico del Principato, lontano: (o) Ed i Goti, di non fare apprendere a' lor Principi Scienza alcuna avean

(1) Cuspinian.

leg-

(n) Apud idem Theatr. Verb. Doctrina. (o) Sveton.

<sup>(</sup>m) Lib. 1. cap. 6. Lib. 2. c. 39. Lib. 3. cap. 199. Lib. 4.c. 18. De Viris Illu-Stribus Ordinis S. I enedicti.

legge: per non restarne da quelle ammollito, com'ei riputavan, ed esseminato il loro coraggio: (p) Per qual ragione ebbero sì esos la Regina Amalasunta, perciò principalmente, che proccurato avea di fare imbever di qualche Dottrina,

la fanciullezza del Figlio Atalarigo.

VI. Ma checche sia del Giudicio di questi Popoli barbari, e d'una femmina viziosa, qual Agrippina, con tutte quelle mal fondate apparenze, che inferir si potessero dal da noi detto fin quì; io e per l'Autorità, e per la Ragione, e per l'Esperienza dimostrerò, essere in tutti utile, e necessaria la Dottrina: ma in niuno più che in un Principe, o in chiunque sia nato al governo degli altri. E cominciando dall'Autorità, non hò io bisogno, per sapere quanto a un Regnante sia utile, e necessario il sapere, udir da un Platone, quegli stati dover felicissimi reputarsi, ove ò Regnassero i Filosofi, ò Filosofassero i Regi: e prima di lui da un Pittagora, Che qual non riuscirà senza freno di ben regolare un cavallo, altrettanto senza la Dottrina di chi sovrastivi, mal potersi governare uno Stato. (q) Non tengasi per me conto di questi, e cento mil'altri, di che tutt'i libri son pieni, detti d'Uomini, per quanto Grandi sempre uomini però: Non abbisognando d' Autorità Umana, ove a favor nostro sì chiaramente milita la Divina.

Noi nel terzo de'Rè, al capo terzo leggiamo, che Salomone a Dio, che apparsogli detto avea, Tostula quod vis ut dem tibi, Questa, sovra ogn' altra cosa richiese, la Sapienza per governare il suo Popolo. Dabis servo tuo cor docile, ut Topulum tuum judicare posset, & discernere inter bonum & malum; quis enim (Del dono del sapere manchevole, eziandio se a colmo sornito di tutti gli altri) Poterit judicare Populum tuum bunc multum? E segue immediatamente il Sagro Testo, dicendo, che tanto lu n-

T t ge

<sup>(</sup>p) Calius Ant. Le&l.lib.8. cap. 1. (q) Apud Stob-serm. 92.

ge che Iddio avesse diffinito per superflua la Sapienza a un Regnante, anzi come cosa necessarissima, piacquegli al sommo che una tal dimanda, preferito avesse ad ogni altra, Placuit ergo sermo coram Domino, quod Salomon postulasset buiuscemodi rem : & dixit, Quia postulasti verbum boc, & petisti tibi Sapientiam ad discernendum judicium, ecce fecitibi secundum sermones tuos, & deditibi cor sapiens, & intelligens &c. E l'esito ben corrispose alla cagione; non essendo mai, ne più, ne al pari, sì felice stato il Regno d'Ifraele, come a lungo ci descrivono le Sagre Pagine, che qualor in esso regnò il più Sapiente de' Regi. Ma lasciato da parte l'esempio di Salomone (che per quanto grande, non è che un solo) generalmente, e senza eccezione veruna, nella Sapienza proferisce lo Spirito Santo, Multitudo Sapientum sanitas est Orbis terrarum, & Rex Sapiens stabilimentum l'opuli est. (r) E nell' Ecclesiastico, al decimo, Rex insipiens perdet Populum suum, & Civitates inhabitabuntur per sensum Sapientum. Nè la finirei mai più, se tutti volessi gli altri luoghi del Sagro Testo addurre, che c'infinuano per necesfaria al Principe la Dottrina. Bastici per ora di questi; che dove l'Autorità è infallibile, un sol testimonio equivale a infiniti: anzi il semplice Detto prevale alla Ragione.

VII. E però supersuo sarebbe, dappoi avere per una tale autorità provato, esser la Sapienza necessaria a chi regna, più distenderci a ciò provar con ragioni. Pure per non mancare al promesso, tralasciar non vo' d'accennarne almeno qualcuna. E primieramente al Principe è la Dottrina necessaria, e per ornamento propio, e per conciliarsi quella, che tanto al buon Governo contribusse, stima de'ssudditi, Nullum enim Animal, Homine Dostrina ornato pulchrius, detto sù d'Epitetto: A'cui, cioè ad un di dottrina ornato, quanto perciò volentieri i vassalli soggettansi; altrettanto di soggettarsi repugnano a' uno appreso ignorante, e animal senza.

ragione: trovando a ridire a tutte le sue ordinanze, a comandi; i quali, come da infetta sorgiva, scaturendo da'una mente, conosciuta manchevole d'ogni buon lume di ragione, sempre seco la presunzione portano, sino al provarsi altrimente, d'esser poco rette, e non ragionevoli: Tutto per opposito di ciò che addiviene, d'una mente appresa per ricca d'ottimi lumi, di rimanerne al ristesso della sua luce, quasi illustrate, evestite, anzi d'ogni disamina, della presunzio-

ne di oneste, e decorose, tutte le sue azzioni.

Tacciasi la molta deformità, che apporta seco il veder l' ignoranza sposata alla Grandezza; per esser l'alta qualità della Condizione, e la sublimità del Posto, quasi una luce, che tanto più rischiara, e sà comparire i disetti. E però, se l' esser ignorante in tutti è desorme; è mostruoso in un Grande: come una brutta macchia, più spicca sopra un broccato d'oro, che sù d'un vil canevaccio. Allo 'ncontro, che vago spettacolo di vedere uno, che quanto gli altri eccede per l' altezza della condizione, altrettanto, e viè più precedegli per la profondità del sapere : egualmente eccellente, ò colla Spada, ò colla Penna, e sul Trono Regnante, e Studioso tra'Libri. Per me, diceva il Giovane Plinio, Io stimo coloro, che per un favore speciale del Cielo, san fare cose, che meritano d'essere scritte; ò scriverne, che meritano d'esser lette; ma se taluno ve n'ha, che sappia ben fare e l'uno, e l' altro; io non dirò che lo stimo, lo ammiro: e anzi che venerarlo l'adoro. Equidem Beatos puto, quibus Deorum munere datumest, aut facere scribenda, aut legenda scribere; beatissimos verd quibus utrumque: Qual fù quel Cesare, Guerriero insieme, e Studioso Scrittore, e Monarca, che

Or degne d'esser scritte Opre facea:

Or degne d'esser satte Opre scrivea. (s)

VIII. Ma pure tutti questi argomenti, che provano,

<sup>(</sup>s) Marin. nel Paneg. h.titol. Il Ritratto.

quanto all' ornamento, ed all' alta stima del Principe contribuiscan le Lettere, nulla di rimpetto a quegli altri sono, ch' evidentemente dimostrano, quanto a i vantaggi del Pubblico, ed alla felicità del Governo, e dello Stato, sien necessarie le Lettere: Mentr' essendo di tutte la più malagevole l' Arte del Regnare, per le difficoltà del Suggetto, ch'è l' Uomo, di tutti il più mobile, e vario (giusta l'osservazione del Nazianzeno Gregorio. (t) Ars quedam Artium, & Scientiarum esse videtur, bominem regere, animal maxime unum & multiplex.) Quindi avviene, che per a capo venire d'un' assunto sì arduo, fà d'uopo al Principe provvedersi di tutte le più accorte finezze, e ad una perpetua ed esatta ragione regolare i suoi passi: prevedendo d'ogni cagione gli essetti; e d'ogni effetto, che intende, proccurando indagar, e porre inopera le sue legittime cagioni. Ciocche, come senza Dottrina, e senza quella perspicacia, ch'è figlia dello Studio, e del Sapere, possa mai ottenersi, io per me non veggo.

Egli è vero (tome opporrà taluno) che molti hanno ben governato, è ben governano i sudditi, col solo lume naturale persezionato dalla sperienza, e da alcune massime sondamentali, apprese da' loro Genitori, o da altri Savj. Ma che altro è egli mai l'apprender da' Savj, o da'
Genitori, e lo sperimentare, se non un supplemento dello
Studio? E dove le suddette istruzioni, e gli sperimenti
manchino, con qual altro mezzo si potrà provvedere, se-

non collo Studio ?

IX. Mi direte, potere per la perspicacia dell' ingegno, e per la fatica dello Studio, supplire i buoni Consiglieri, e' Ministri. Bene. Ma, per tacere quanto sia ciò allo Stato pericoloso, e poco decevole al decoro del Principe, d'essere un capo senz'occhi, e bisognoso di venir come condotto a mano, e guidato ciecamente dagli altri; ciò che quanto sia indegno,

ce l'additò col suo esempio, quel Tito Manlio Torquato, Qui cum Consul declaratus effet, excusavit valetudinem oculorum; ideoque summum Imperium detrectavit, eo quod indignum duceret ei capita, & fortunas caterorum committi, qui alienis oculis gerere omnia teneretur; (u) Per tacere dico del pericolo, e dell'indecenza, al che vo' che nulla contribuisca, qualunque fiata si governi per mezzo di buoni Consiglieri, e Ministri; chi conoscerà quai perciò sien buoni, o quai nò? e quai che una. volta fur buoni, e poscia per malia d'interesse, ò per solita corruzion di natura tralasciaron d'esserlo, chi ravviserallo, se il Principe che dee tutto ciò fare, sarà cieco? Noi vediamo, quanto i voti d'un Consiglio, sieno per la maggior parte, regolati dalla passione, e dagli affetti privati; e quanti degli stessi Consiglieri più liberi di passione, e d'assetto, pure o per falso amore di compiacere al Principe, ò per vero timore di dispiacergli, e d'incontrare il suo sdegno, nel sondo del cuore seppelliscono i partiti più sani, e da se conosciuti migliori. Per tal mira appunto, Demetrius Phalereus, Ptolomeum Regem adhortari folebat, ut fibi pararet libros de Regno, deque militari Imperio gerendo tractantes; eosque evolueret; propterea quod ea, de quibus amici non audent admonere Reges, in libris scripta babeantur.

X. E diamo pure, di non sapersi, ne' Consigli che cosa sia passione, nè affetto privato, e di mai non regnarvi questo amore ingannevole, e questo timore, ò riverenziale, ò cadente ancora in uomo costante, di dir liberamente il vero e supponghiamo che ogni Ministro, abbia sinceramente il suo voto ad esporre, secondo che nella bilancia d'un' esatto, e 'ncorrotto giudizio, per più ponderoso, e più opportuno l' apprenderà; chi chiaro non vede, ch' essendo, giusta le varie considerazioni, e i varie diversi aspetti, onde si ragguardan

le

<sup>(</sup>u) Apud Gulielm. Sald. de Libris l. 1. c. 2.

<sup>(</sup>x) Plut. in Grac. Apof. & Laer. lib. 5. cap. 5.

le cose, varj, e diversi i pareri degli uomini; a un Principe che non abbia capacità in se stello, addiverrà sovente come a Roboamo, di preserire i sagelli, e gli scorpioni, proposti da giovani, alle dissimulazioni, e alle condescendenze consigliate da vecchi: con sua non ordinaria ruina, e precipizio con esso del Regno? Una mente senza propio discernimento, trà i vari voti de consiglieri, è come una rota, o una palla, che riceva tutti gl' impulsi; e però, senza seguir moto stabile, ognun volgala ove più le aggradi, anche in parte contraria. Ed io mi siguro appunto un Principe ignorante, tralle varietà de consigli, come una banderuola da vento, che si volege ad ogni sossio, ed alla persine sempre resta determinata.

dall'ultimo, avvegnache di tutti forse il più debile.

XI. Ma quanto peggio, se dall'ascoltar i consigli, passiamo all'eseguir delle risoluzioni? Un Principe ignorante voi non lo stimerete, a rettamente stimarlo, punto diverso da quel gran Ciclopo, privo anche dell' occhio c' unico avea, nella guisa che questi intorno intorno volgeasi, e dava per tutto di mano, con altrettanto fracasso, che senz' aver certo scopo, il Principe altresì privo di quel sapere, che d'ogni buon Governo l'occhio esser debbe; intraprenderà grancose, e tutte con sommo tumulto, ma tutte ancora senza giudicio, e senza alcuno buon esito. Perciò bene la Potenza in un Grande, assomigliata venne a que' lumi, sì noti a. chi naviga, detti anticamente Castore, e Polluce, ed oggi Sant' Ermo: Come comparendo questi accompagnati, eran lieto presagio, e tristo, ed infausto se un senza l'altro; altresì dite voi, Quanto è felice il Potere accompagnato al Sapere; altrettanto esser perniziosissimo il Potere solo senza. Sapere; e peggio se con una positiva ignoranza. In tal caso harà luogo il detto di Platone, L' ignoranza d'un debole fervire a far rider molti: ma quella d'un Potente, bastare a far piagner tutti: pel danno, che a tutti egualmente ne vie-

TICO-

ne: nulla manco del gran vantaggio, che a tutti ridonda, del Saper d'un Regnante. A ciò mirò quel non men accorto Politico, che bravo Maestro di guerra Flavio Vegezio: qualor dedicando i suoi libri dell'Arte Militare all'Imperador Valentiniano, per principal motivo del ciò sare il gran profitto addusse, che dal profitto del Principe dovea tutto il Pubblico trarne: conchiudendo con quella Sentenza d'oro, Neque quemquam magis decet quel meliora scire, quel plura, quam

Principem, cujus Dottrina omnibus debet prodesse subiectis.

XII. Dopo tutte queste Ragioni sì forti, fia soverchio in pruova addurne l'Esperienza: tanto maggiormente, non potendo a meno di non succedere l'Esperienza, dove l'Autorità è infallibile; qual la da noi addotta, che insegna, e allo stabilimento de Regni, e al buon governamento de Popoli non che conferire, esser troppo necessario il Sapere. Pure, per dirne anche di questo un sol motto, noi troviamo, la maggior parte de'Principi, che sono stati ò molto Politici, ò gran Guerrieri, essere insieme stati, e molto Studiosi, e gran Letterati. Me ne rapporto a'lunghi Cataloghi, che ne tesse, coll' Autorità di tutt'i migliori Storici, il Teatro della. Vita Umana, Verbo Doctrina, particolarmente sotto questi due Titoli, Docti simul & Politici, E Philosophi bellica arte clari. Per tacer di tutt' i quali ( nafsimamente in grazia di que' Cronologisti più dilicati, a cui la prefata Raccolta d'Erudizioni riesca triviale) a me basteranno per ora Ciro, Fondator della Persiana Monarchia, Alessandro della Greca, e Giulio Cesare della Romana: i quali non solo suron Dotti, e Dottissimi, come a tutti è palese, e ne san fede gli Storici, che le lor gesta ci descrissero; anzi la Dottrina su quella, che sì alto gli sublimò, e contribuì la maggior parte alla fondazione delle lor Monarchie. Ciro, se stato non fosse l'alto concetto, che colla moneta del suo molto sapere si mercò, prima presso i Medi, e poscia presso i Persiani, e le accorte maniere, che a

ricoprir la sua vastissima ambizione egli tenne; Senosonte è testimonio, che mai non sarebbe giunto, ove giunse. Se Alessandro, supplito non avesse colla facondia, ( o natural, che sosse, o pure studiata, il che non sa ch'ella non sia da procacciarsi collo Studio, qualunque volta non s'abbia dalla Natura) ove gli mancava la forza contro alle innumerabili schiere di Dario; particolarmente nella prima battaglia, colà presso al Granico, avverte Polieno, ( y ) che in vece di sondar la Greca Monarchia, arebbe anz'ei cagionato la Greca ruina. E Giulio Cesare, alla sua mente, ed alla sua lingua, più che alla sua mano, e alla sua spada, dovè quelle trecento Vittorie, che una Fenice il rendettero tra Guerrieri, e tra Monarchi un Prodigio.

Che cosa diè l'esercito Romano, colà presso a Canne, vinto ad Annibale? se non l'osservar ch'egli fece, con quella tintura c'avea della Filosofia, l'impetuoso vento, c'ogni mattina si levava, lungo al fiume Volturno, (z) menando que' vortici di polve, che da se proccurati d'avergli alle spalle, prendendo il destro di situarsi per modo, che l'avessero in faccia i Romani, conseguì quella sì considerabil Vittoria, che è facile arguire da quarantamila Soldati, dumilasettecento Cavalieri, ottanta Senatori, diciannove Tribuni militari, due Questori, due Consoli dell'anno scorso, ed un del presente, rimasi trucidati sul campo: e da tre moggia e mezzo d'anelli d'oro, portati, e sparsi nella Curia Cartaginese.

Ma la gloria d'Annibale, qual nebbia al Sole si dileguò, tosto che un Duce comparve, tanto di lui più Dotto, quanto sù Scipione il maggiore Africano. Questi, allevato sin da primi anni tra i Filosofici studj, Etiam in mediis dissicillimi belli apparatibus, bonarum Artium sludia non pratermisit: Philosofici

phorum

<sup>(</sup>y) lib. 4. Stratag. (2) Faont. lib. 2. cap. 2. & Valer. lib. 7. cap. 4.

Libro II.

337

phorum scholas crepidatus frequentans; (a) e solito sempre d'aver tralle mani, anzi,acciò ne pure per breve tratto ssuggir potessegli dal pensiero, a posseder, e a mente, la Ciropedia di Senofonte: Quam animo penitus babebat comprebensam: (b) Non è maraviglia, che di tali armi provveduto, qual era, sosse di tanta Dottrina armato, che tosto che comparve in campo, obbligasse il minor sapere d'Annibale, a cedere al suo tanto maggiore; com'è proprio dileguarsi una stella al comparire del Sole.

A' questi aggiugner potrei un Lucullo, quell' invitto debellator di Mitridate in Ponto, di Tigrane in Armenia; Il quale ancor esso Ab ineunte atate coluit omnem Philosophiam: propriè tamen dilexit, & secutus est Academiam: Parole son di Plutarco nella sua Vita. Or di questi Cicerone rammenta, che quando contro a quel sì formidabile avversario, qual era il Re Mitridate, venne mandato; pochissima contezza avea, ed era quasi all'intutto imperito del mestier guerriero: pure ajutandofi, nel mentre alla fua spedizione navigava, co'suoi studi, e soprattutto coll'attenta lettura di Senosonte, e degli altri Storici, Res gestas legendo, in Asiam venisse sactum Imperatorem tantum, ut mithridates Rex, post Alexandrum Maximum, hunc a se majorem Ducem cognitum, quam quemquam eorum, quos legisset, aut vidisset, confiteretur. Tanto gli studi possono, e tanto conferisce il sapere, ò a formar da principio, ò a migliorare, e perfezionar nel progresso, i gran Capitani, e i Monarchi. Ibi Bellator reperit (Cioè nella Dottrina) unde animi virtute roboretur: inde Trinceps accipit, quemadmodum Populos sub aquitate componat: nec enim aliqua in Orbe potest esse fortuna, quam litterarum non augeat gloriosa notitia, Conchiuderò, non tanto all' espression di Cassiodoro, (c) quanto all'Autentica della sperienza soscrivendomi anch'io.

Vι

XIII. Nè

<sup>(</sup>a) Plutarc. apud Pontan. de fortitudine.

<sup>(</sup>b) Bodin. in Proen. Method. Histor. (c) Lib. 16. variar.

XIII. Ne molto da distendermi avrò, per provare quanto, oltre alla perizia de'Duci, e alla Grandezza de'Principi, al fiorente Stato, e alla felicità delle Repubbliche nullameno conduca la Dottrina e'l Sapere. Di ciò essi detto più sù: onde per ora ci basti ciò, che nel Secondo della Rettorica, della sperienza degli Ateniesi, de'Lacedemoni, e de' Tebani raccorda Aristotile. I primi Quossque Solonis, & Licurgi legibus usi sunt peati suerunt: & Thebis, cum qui prassuemunt Thilosophi erant, tune Civitas illa faliciter se babebat: Che poi discadde, e veddesi ben tosto in estreme miserie involta, al sottentrare degl'ignoranti.

Verità, che ben conosciuta dal gran Teodosio, fe'nell'atto di consegnare i due Figli Arcadio, e Onorio, agli addottrinamenti d'Arsenio, proromperlo in questa degnissima espressione, Che se, coll'Osservanza della Divina Legge imprima, e col profitto poscia da far nelle Lettere, fosser vedutisi abili ad amministrare il Principato; Trepensum se fore, ut eis Imperium in manus tradat, ad Civium, & Subditorum commodum, & utilitatem accommodatum: Sin minus conducibilius esse, ut sic privati vitam agerent, quam Doctrina nulla, cum periculo imperarent. (d) E conoscevala meglio ancora quel Ludovico, Langravio di Turingia, quale a' tempi d'Enea Silvio, che ciò riferisce, eletto Imperadore, nulla ostante che Duce strenuo, e Principe prudentissimo fosse, e d'incorrotta Giustizia; pure per questo solo, che Literas nesciret, rem Imperio pernecessariam, Electione de se facta uti nolvisse: Persuasane agli Elettori, e farta per giusta accettare la sua rinunzia.

XIV. Dal detto fin quì e per Isperienza, e per Ragione, e per Autorità, rimaner convinto crederei, essere, più che ad ogni altro, a i Principi, ed a coloro tutti, che incaricati dell'altrui Governo, e condotta sono, troppo necessario il Sapere.

Sen-

<sup>(</sup>d) Niceph. call. Eccl. Hift. lib.12. cap. 23.

<sup>(</sup>e) Apud Fulgo, lib.4. cap. 2.

Senza punto ostare, il potersi contro la sperienza per contrario addurre, ò un Imperador Tiberio, istruttissimo nelle Arti Liberali, eloquentissimo sì nella Greca, sì nella Latina favella, e in tutt'altro versato, che sù nondimeno viziosisimo Principe, crudele, rapace, impuro, fimulatore, ingannatore, invidioso, tiranno: (f) O quel Teodato, Re de' Goti in Italia, quanto nelle Lettere dottissimo, al pari inetto al Comando: timido, avarissimo, ingrato, protervo; (g) e qualche altro lor somigliante: di cui alcuni per iscudo, e per arme si servono, o da ricoprire la lor dapocaggine; o per avanzare questo Paradosso, d'esser le Lettere a' Regnanti nocive; quando i fommi emolumenti impresi a mostrare, che al Principe, e al Principato recan le lettere, non ho già inteso provare, che niun Letterato abbia ad essere vizioso; ò di cambiare in buoni tutti i malvagi. Altro è dire, che de' Letterati ve n'abbia de'viziosi; altro che viziosi divenuti sian o perche Letterati. E quand'anche ciò fosse, per colpa d'un pesfimo abufo;che per questo? Forse detrarrà al prò, che i cibi arrecano all'uman vivere, l'esser morti moltissimi, perl'abuso appunto de'cibi? Ma non più d'una cosa più evidente del Sole.

XV. Non rimasto più luogo da dubitare del molto frutto, e sommo, che a' Governanti, ed a' Grandi arrecan le Lettere; rimane ora a vedere, tra quali studi, e per qual misura, e in qual maniera debba, ò possa circoscrivere e sissar le sue applicazioni, chicchè nato sia all'altrui cura, e governo. Al che decidere con chiarezza, e con metodo, in tre Classi io distribuisco generalmente gli studi: per tacer della quartadegli assolutamente perniziosi, e dannati: di che supersuo sia altro aggiugnere, al sì amplamente, è generalmente da dirsene altrove.

Divino ajuto supplirà il Vivente.) (h)

Vu´2

XVI.

<sup>(</sup>f) Swet. Eutrop-Cuspinian. (g) Procop. & Io. Magn. lib. 10. (h) Lib. VII- cap. III. e lib. VIII. cap. XIV. e XV.

XVI. La prima Classe è di quegli, che grand' applicazione di mente, e consumo di tempo esigendo, di niun frutto sono, e d'ornamento assai piccolo: come sono certi Anagrammi, e versi sforzati; certe osservazioni di pure lettere, contrapposti di fillabe corrispondentisi, e givochi, e scherzi di mere parole. Qual, per csempio, su quell'Egloga sopra la Calvizie (che può da chi n'abbia la curiosità, e l'agio, leggersi per disteso nel Teatro della Vita Umana, Verb. Calvities) Che a Carlo Calvo Imperadore, dedicò Vgbaldo Monaco Elvonento dell'Ordine di S. Benedetto, siorito intorno agli Anni 880, e costa di cenquarantaquattro versi Eroici, in tutt'i quali altere parole non entrano, che quelle sole, che cominciamo dalla lettera C.

E qual fù quell'altro Poema, composto dal sù da'noi rammentanto Rabano Mauro, in lode di Ludovico Pio, pur Imperadore: nel quale Literæ carminum singulæ, ità compositæ suerunt separatim, ut calces, media, capita versuum, sursum, deorsum,

in orbem quoque lecta, quoquoverfum metra referrent . ( i )

A questi, e a simili, io, a considerargsi come semplici trattenimenti d' uno sfaccendato, solito spesso per issuggir l'ozio, in cose viè più oziose di trattenersi, quello stesso darei, che altre volte Eliano diè (k) all'ingegnossissimo Carro di Mirmecide Milesio, si piccolo, che sotto un' ala di Mosca, si nascondea; e all'intera Elegia, vergata a lettere d'oro in un granello di Sesamo da Callicrate Spartano: conchiudendo dopo averceli descritti; Quorum sanò neutrum, mea sententia, bomo prusens, & Virtutum sudiosus, laudibus prædicabit: Quid enim aliud bae sunt, quàm temporis vana perditio? A considerargsi poi come applicazione d'un Religioso, e molto più se d'un' Abbate, ed un' Arcivescovo, ò d'ognuno di que' Giganti, che Gemunt sub aquis, Cioè sotto 'l peso dell'altrui cura, e gover-

<sup>(</sup>i) lib. 4. Annal. Pojorum anud Theatr. V. H. Verb. scriptio. (K) Variar. Hist. lib.1. cap. 18.

Libro II.

341

verno, non che non giudicarli degni di laude, degni anzi gli

giudicherei d'alti rimproveri.

XVII. La seconda Classe di certi altri studj, che meno han di perdimento di tempo, e più all' ornamento dell' Animo, degli addotti quì sù conferiscono: ma poco o nulla di frutto, particolarmente per un Governante. Tai sono certi studj di Poesia, cognizioni d' Antichità, e di Medaglie, certe Matematiche altratte, e remotissime da giovare all'uso, e simil' altri: molti de' quali, postochè io non vieti al mio Principe, per saper ciò che e' siano, d'assaggiargli; biassimo generalmente il sarne tutto suo pasto, ed a piene vele ingolfarvisi: qual non è illecito ad un privato, scarico da più ardui impieghi, e da più ampi maneggi.

Insomma per questa sorta di studi, bram'io ad ogni Persona pubblica, sempre viva in memoria quella bellissima somiglianza, del gran Maestro di Trajano Imperadore. Sicut venatores non sinunt canes evagari, aut quemvis odorem sectari; sed soris canis caput sursum trabunt, ut servent eos indagandis serarum vessigis; ita oportet curiositati ingeniorum franos injicere: (1) Cioè dover le applicazioni d'una mente, nata per cose tanto maggiori, a più sublimi cognizioni, e più prosittevoli riserbarsi: senza dissiparse in studio à assa di minuti, ò da qualunque gio-

vamento rimoti.

Ovvidio, lodando Germanico sul gran talento c'avea per lo studio della Poesia, adopera questa bellissima formola, Se'l sovrano Posto che voi tenete, non v'avesse dal montar distolto (ciò che per voi sarebbe stato anzi scendere) con noi infieme in Elicona; voi tutti ci areste dietro lasciati: ma voi amaste meglio, darci colle vostre gran gesta un'alta materia di Versi, che Versi composti della nostra maniera:

Sed dare materiam nobis, quam carmina mavis.

E che ha che fare coll' essere Principe, e al felice governo de'

de' Sudditi, saper le sillabe misurare, e legare a certo numero le parole? Nel che non posso non tacciare per senza. giudicio, il giudicio reso dagli antichi Stati di Dania, nell' avere per successore al lor Re Frontone III. quel Jarno Poeta eletto, per questo sol merito, che meglio d'ogn' altro, tesser l'encomio al defunto Regnante saputo avea. (m) Sì quando, io dico, lodare i morti il medesimo sosse, che lodevolmente reggere i vivi. E la stessa taccia di giudicio non sano, ardirei anche dare al giudicio d' un più reputato Tribunale d'Atene; appo cui convenuto da' suoi stessi Figli Sosocle, Quod propter nimium Poeseos studium, rem familiarem negligeret; Egli per tutta sua giustificazione altro non fece, che recitare sudicibus fabulam, quam in manibus habebat, & proxime scripserat Oedipi Colonei. Itaque sententiis Judicum est liberatus: (n) Quasi che il sapere le altrui Tragedie rappresentare, incompossibil fosse col far succederne delle propie; e quasi non potesse la sua famiglia non ottimamente amministrare, chi sì ben cantar saputo avea le catastrofi delle altrui. Basterebbe ben a me questa sola sentenza, a farmi tutto il concetto perdere, al tanto fin' ora da tutti venerato Areopago d' Atene; se nonm'avvertisce Plutarco, (o) questo non tanto essere stato giudicio di quel Sapientissimo Tribunale, quanto della stravolta moltitudine, a cui tanto le molti lodi d'Atene piacquero, di che Sofocle a ingegno, tutta l'introduzione del suo componimento empito aveasche senza lasciare a lui proseguir la lettura, molto meno a' Giudici pronunziar la sentenza, con prorompere in plausi altissimi, assoluto, e quasi in trionso, a casa il condussero. Per altro chi non vede, nulla aver che fare col buon governo della Famiglia, e molto manco dello Stato, lo studio della Poesia, o altro simile? Anzi che non rado, cagion della mala amministrazione di quegli avviend'essere

 <sup>(</sup>m) Albert. Krantz. lib. 1. Dania cap 33.
 (n) Cicer. de Seneel.
 (o) Lib. An sem sit, administr anda Respublica.

Libro II.

d'essere, la troppa applicazione di studi sì fatti: de' quali non so permetterne io l'uso, agl'incaricati dell'altrui cura, che come del fale, da servirsene per condimento, non per vivanda: e per servir di condimento, e non anzi a guastare,

da spargeresi con mano parchissima.

XVIII. Vengo per ultimo alla terza Classe degli studi migliori; i quali, oltre al non esiggere quel prodigo dissipamento di tempo, che i primi, e l'ornar l'animo assai più de'secondi, sono oltre a ciò grandemente proficui; ed alcuni di loro, col buon amministramento del governo, sì uniti, e connessi, che quasi non sia senza d'essi possibile, d'ottener questo. Tal è lo studio delle Lingue, della Rettorica, della Filosofia, Geografia, Cronologia, Matematica pratica, e molto più quello dell'Etica, dell'Economia, della Politi-

ca, e delle Leggi.

Dalle Lingue il Principe trarrà il vantaggio sommo d'intendere, e farsi senza interpetre intendere (se non come Mitridate, colle ventidue, che possedeane, e secondo altri quaranta, da altrettante a se soggette Provincie) almeno da' trè, ò quattro Principali Nazioni d'Europa, con cui più avrà d'interesse, e di commercio. Oltre d'intendere i libri usciti in quegl' Idiomi, e particolarmente nel Latino; i quali quand' anch' ei potesse, gli almen più a se necessarj, farsi tradurre nel suo linguaggio materno; pure per l'alterarsi, che fanno i tradotti, e perdersene, qual di liquori travasati, tutto 'I più spiritoso, in vece di corpi vivi, in tal caso egli avrà de'cadaveri : come più diffusamente mostrerò, nel Capo della Grammatica, e de'linguaggi. 🔊 ( ma non visse ad eseguirlo . ) (p)

Dalla Cronologia, e dalla Storia egli trarrà tutti gli documenti, e quasi vivi modelli, e regole di ciò che dovrà fare, e ciò che schivare. Dalla Geografia qua'lumi, ed ajuti sa-

rà

rà per trarre, me ne rimetto dove spezialmente trattisi di questa Scienza (q) Senza Rettorica come parlerà egli ne' consigli, e nelle pubbliche adunanze? come innanimerà i soldati, come persuaderà all'occasioni i vassalli? sovente quanto contumaci alla sorza dell'imperio, altrettanto pieghevoli, e obbedienti all' imperio della Ragione, ben saputosigli insinuare.

Della Filosofia nulla dico: basti per tutto, il detto sì ponderoso di Filippo ad Alessandro, qualor ben distinguendo quai le Arti siano propie de'Principi, e quai nò, quanto avea prima biafimatogli la perizia della lira; altrettanto poi lo studio della Filosofia gli lodò, sì atto a rettificare, e raffinare il giudicio: utile a un Privato, ma necessario ad un Principe. Philippus Alexandrum Filium hortabatur, ut auscultaret Aristoteli, cui traditus erat instituendus, daretque operam Philosophia: Ne, inquit, multa committas, que me fecisse nunc pænitet. Finqui Plutarco.(r) Perpexit enim(Come ben altri chiosò queste parole sì gravide, Ne multa committas, qua me fecisse nunc pænitet) Perspexit enim egregius Princeps , Nominem Philosophia expertem, Regno jdoneum esse: nec puduit fateri, se multa per errorem fecisse perperam, quod a teneris unquiculis, Philosophia Praceptis non fuisset imbutus. Nam qui experimentis discunt administrare Regnum, licet Ingenio falicissimo nati sint, tamen & serò, & magno Reipublica malo tandem euadunt boni Reges; at qui Philosophia praceptis pramunitus accedit, si adsit mens integra, vix poterit ab honesto deflectere.

Della Matematica finalmente, chi sà quanto al Principe saper convenga dell'Arte Militare, e'ntendere di fortificazione, e quanto la fortificazione, e l'Arte militare, da varieparti della Matematica strettamente dipendano, ben da sè, comprenderà, senz'aver io a suggerirglielo, qual vopo il Prin-

cipe

(s) Apud Theat. V. H.

<sup>(</sup>q) Lib-VIII cap. X. 🐯 Tutto da lui promesso, ma non potutosi attendere . (r) Piut. in A opbiegm. Regum, & Imperatorum.

cipe tenga pur di questa Scienza: Ma di nulla, esi tanto, quanto delle quattro ultime da me accennate, dell'Etica, dell'Economia, della Politica, e della Giurisprudenza. Delle quali basterà sol averne il significato de' nudi Nomi compreso, e la gran parte che contribusicono al regolamento de'costumi, al governo delle sinanze, alla direzione dello Stato, all'amministrazione per ultimo d'una persetta Giustizia; per rimaner persuasi, il Principe, ò chi che altri al timon presieda di qualunque Governo, dovere di quelle, esfer alquanto più che in sola superficie ornato.

XIX. Ma parmi quì sentire chi d'obblioso mi taccia, e per dimentichevole di quel TONDUS PROHIBET, che in fronte di questo Capo io collocai: e che di far volare con pari speditezza pretenda, un che vada onusto d'un gran peso, a par di chi gissene scarico; sembrando all'intutto impossibile, che da uno tra tante cure distratto, o dirò meglio troppo attento, e applicato alla direzione degli affari pubblici, e al regolamento di tante continue, e sì disparate emergenze, possa l'agio rimanere, da volgere l'occhio altrove, non che d'applicarsi ad altri

studj.

A ciò io rispondo, che se i Principi, e gli Uomini di gran maneggi, detrar voranno, non dico tutti, ma una sol piccola parte de' lor divertimenti, ed esercizzi inutili; troveran dalle limature di questo serro, di che sarne alchimia, per le monete d'oro di più ore, da impiegare in quegli studi, che sì necessari, non che utili sono al ben governare. Ed io lor darei in questo caso, quel consiglio stesso, che dava Socrate ad Eschine lagnantesi della sua povertà, che grandemente il pressava, nel rimaner gl'Introiti di gran lunga inseriori agli Esiti, a cagione delle molte spese, che sare gli conveniva, A lui diè Socrate questo salutevolissimo avviso, che Mutuum sumeret a semetisso, Con ispiegargliene anche il modo prontissimo, cioè

Хх

Sibi ipfi fubtrabendo cibarias uxta illud, Magnum veettigal parfimonia; Expeditifima enim ratio est, ad augendum consum, detrabere sumptibus. (t)

Chi detrarrà qualche porzione, al molto tempo che perde, troverà ogni dì parecchi ore di tempo da utilmente impiegare. Nè questo fie, d' un troppo intollerabile pondo quegli aggravare, a chi dò io simiglianti consigli. Dovendosi imprima sovvenire chi è nato a grand'impieghi, esser giusto che e' soggiaccia a non piccole fatiche; e chi sente il comodo del comando, doverne tollerare gl'incomodi, e' pesi: non essendo il trovarsi al timone del Governo, e sul capo di tanti Uomini della sua specie, cosa da giuoco, nè da voler farsi oziando, e dormendo.

XX. É poi, quando a'Principi hòio proposto tante cognizioni d'apprendere; non hò inteso c'habbia d'apprender-le in quella maniera bassa, nè con quelle superfluità, e minuzie, delle persone private. Tutte le Scienze hanno le loro utilità, e le loro inutilità: e apparar si possono d'una maniera bassa, e d'una sublime, ed eroica. È con tutto pochissimi sian coloro, che sar ne sappiano la disferenza; pure ciò è sì importante di saper farsi, particolarmente da'un Principe, che le più volte sia meglio (dice un dotto Oltramontano) (u) ignorarle assolutamente, che prosondarsi in ciò ch'esse hanno di basso, e d'inutile.

Che cosa più utile della Filosofia? E pure di questa ancora a' Superiori, a' Prelati, a' Magistrati, ed a' Principi, io con più forte ragione dirò ciò, che di quella Filosofia medosima, che professava, sù Platon costretto forse, o per sentimento proprio, o d'altrui, a lasciarsi scappar dalla penna, nel suo Gorgia, Thilosophia quidem, a Socrates gratiosa res est, venussa, si quis eam moderate in adolescentia attingat; sin autem supra modum tempus in ea contriverit, hominum est corruptela. E ciò

del-

della Filosofia hò detto, intendasi A forziori dell'altre tutte: Altro essendo che'l Principe intenda qualche linguaggio, a sè più necessario; altro d'essere in quelle minutezze Grammaticali versato, in cui con derissone de' Dotti, logorano tutta la lor corta capacità i pedanti: Altro ch'egli sia prattico delle Storie; ed altro il saper tutti gli più intricati nodi della Cronologia distrigare: Altro essere intendente della Geografia; ed altro voler d'ogni luogo in particolare sapere, e far l'indovino: per render ragione di qua' nomi oggidì corrispondano a gli antichi, che sono negli Annali di Tacito, ne' Commentarj di Cesare, ed in altri più vetusti Scrittori: Altro di Rettorica sapere, quanto basti a ben regolare il suo discorso, e ottenere il di lei fine, ch' è il persuadere; altro il possedere a mente quella sì minuta, e sì scabrosa distinzione di Figure, di Tropi, Luoghi Topici, &c. Altro delle Matematiche intenderne quanto basti alla direzione delle macchine, alla perfezione del mestier guerresco, ò se altro sia, c' abbia colla professione di Principe connessione; ed altro ingolfarvisi, a pari di chi ne sa spezial professione; e trae da quelle il suo vivere: Quadrando quì assai bene la risposta, che fama è aver data Tolommeo Filadelso, ad Euclide, quando primieramente i suoi libri di questa Scienza, gli presentò: per quanto avidissimo quel Re di sapere; pur data un' occhiata a ciò che in essi trattavasi, chiuso il libro, ne ringraziò l' Autore , dicendo , Piacergli l' Opera assai, ma non esser quella Scienza per sè, s'ei non l'accompagnava con una maniera più breve, e più spedita d'apprenderla. (x)

XXI. Infomma, per quant' io molto reputi il saper prescrivere le sue applicazioni tra' quegli studi, che più son necessarjal mestier di ciascuno, stimo di maggior lode degno, X x 2 che

<sup>(</sup>x) Apud Taffon. 1. 7. c.5. de Penfier.

che in questi stessi prescrittisi studi, sappia così temperarsi che quell' Elogio si meriti, dato da Tacito al suo Suocero Agricola, Retinuitque, quod est difficillimum, ex Sapientia modum: Avendo io per mostruoso (avvegnache sì a prima vista commendato da' tanti ) il fatto di quel Guglielmo Langravio d'Assia, che nel mentre ad osservar era immerso la Cometa del 1572. venuti i suoi valletti, con gran terrore, ad avvertirlo, d'essersi il suoco appreso nel suo Palagio, di cui metà era già incenerita, e presta a far l'istesso l'altra metà, ove non le si recasse pronto soccorso; Ei, senza punto scomporsi, con tutta pacatezza l'osservazione intrapresa proseguir volle: quasi di tutt' altro si trattasse, che della sua medesima. casa. (y) Vo'dire deformità più mostruosa, per me, non avervi, ne mostruosità piu deforme, quanto una Persona pubblica sì intesa a certe cognizioni astratte (che non meno, che nelle specolazioni degli Astri, in ogni altro studio abbondano ) che giunga a fegno di lasciar bruciare, ò con temporale; ò peggio se con spirituale incendio lo Stato.

Chi è aggravato dell'altrui Cura, e chi dal peso che porta, impedito viene dal poter liberamente ove gli piaccia volare, al par di chi ne sia scarico; a due cose abbia principalmente la mira, All'obbligo del suo Mestiere, e al tempo concedutogli da'suoi Impieghi. Il primo additeragli la qualità degli Studi da trattare; il secondo la quantità, e'l modo da tenere. All'uno, ed all'altro de'quali riguardi e' compiendo, col primo non avrà timore d'esser tacciato di negligenza, e dappocaggine; e molto meno col secondo di venir ripreso, d'avercitasscorso nel contrario estremo dell'eccesso, e del troppo: Vizio nel presente suggetto, d'ogni maggior dappocaggine

assai peggiore.

LIBRO

y) Gaffendus lib.1. Vit. Tichonif. Mothe. le Vayer Tom. 17. in princ.

## LIBRO II.

CAP. VII.

Si conchiude, esortando; per ben progredire nella Virtù, a disfarsi di molte cure basse, e superflue, che ne ritardan l'acquisto.



## SOMMARIOA

II.

'Introduce questa esortazione, dichiarando la sovrapposta Impresa.

La Virtu vuol tutto l'Uomo: e chiunque non le si dà interamente, s'inganna; e si difin-

ganna a suo costo,

III. E dà segno evidente, che non hà volontà efficace di conseguirla: IV. Per-

IV. Terche egli è impossibile conseguirla tra ta' impedimenti.

V. Si scende agl'impedimenti in particolare: ed in prima si stabilisce; che il seguace della Sapienza, dee indirizzar tutto alla Sapienza.

VI. Alla quale fan grande oftacolo, le troppe delizie.

VII. E l'amor disordinato della pecunia: ripro-vandosi però questa sola disordinanza.

VIII. Essendo per altro elleno indifferenti, a servir al bene, od al male.

IX. Avvegnache sia più da temerne il secondo, che da assicurarsche il primo.

X. Quanto poco lasci, chi per la Virtù lascia le delizie vane, e le ricchezze superflue: primieramente perche queste all'Uomo non si debbono, bensì la Virtù.

XI. Verità, a chi men la credea paleſata poſcia dalla ſperienza, colla amarezza che portan ſeco l'altre coſe, e con la dolcezza che naſce dalla Virtù.

XII. É come nell'acquisto di ciò che si bramava, così nella perdita di ciò che si godea.

XIII. Rimorso incessante di chiunque per l'acquisto dell'altre basse co-

fe, had trafficate quel delle Lettere serven han fatto : coch per la

XIV. E come per il gran guadagno, che non han fatto; così per la gran perdita, in cui sono incorsi.

XV. In qual casa dunque regna miglior economia, ove si studia, o

pur ove si tesoreggia?

XVI. Si ritoccano i damni della cupidigia: e si ssugge la critica di questa ripetizione: Siccome del ritoccare (per più dichiararle, e per altamente imprimerle) le werità trattate, ò wer accennate, dal T. Cigala, nel Capitolo quinto di questo libro.

XVII. E si comprova l'inqui etudine, che dalla medesima cupidigia na-

sce, con varj esempli.

XVIII.E la schiavitudine dell'animo, che le si sposa.

XIX. E la disordinanza ; e la cecità , indicibili .

XX. Inclinate al negozio, disadatti alle lettere.

XXI.

XXI. Quanto vagliono i beni di fortuna, ad agevolare, e ad avvantaggiare lo studio.

XXII. E si comprova con la bella Idea, che va maturando, un Gran Personaggio vivente, Amicissimo delle Lettere, e de Letterati.

XXIII. Così lo studioso ricco può imparare a spese d'altri; e addottrinarsi più presto.

XXIV. Onde si conchiude, e si conferma, aver falsamente divisato, chi disse le ricchezze incompossibili con lo studio.

XXV. É con altre similitudini inoltre si dimostra la falsità della sud-

detta openione.

XXVI.I cui Autori, saggi per altro, ed Eruditi, gli difendiamo dal biasimo; con dichiarar i motivi ch'essi ebbero di prosessarla,e l'intenzione.

XXVII.Tra gli usi della ricchezza vantaggiosi allo studio, vantaggiosissimo quello di salariarne a' Figlivoli, maestri eccellenti.

XXVIII.Ne'quali si disideran quattro requisiti, Eccellenza di Virtù Attitudine a comunicarla, Disoccupazione, ed affezione.

XXIX.Quanto degno di ricco stipendio un Maestro Insigne .

XXX. E quanto deplorabile il non farne inchiesta.

XXXI.Massime di que', c'abbian talento, d'insegnare in ogni luogo, ed in ogni tempo .

XXXII.E per equal ragione, che sien disoccupati, ed affezionati.

XXXIII. Si rimostrano i grandi utili, che procedono dall'aver in casa un buon maestro: e si condanna la sordidezza, di chi potendo averlo, no 'l cura ..

XXXIV.Contentezze procedenti dalla buona educazione, accennate coll' esemplo di Carlo Secondo Re di Sicilia, che vidde il proprio Figliuolo Canonizarsi.

XXXV.Importanza, ed esempli d'impiegar le ricchezze nella compra di buoni libri .

XXXVI.Si conchiude questo Capitolo con due avvertenze: la prima che non ad ogni forta di studio si dee tutta, o tanta applicazione: anzi ad alcuni poca.

XXXVII.

XXXVII.La seconda, che per la troppa applicazione allo studio, non si debbon lasciare le obligazioni del proprio stato.

XXXVIII.E si conferma con un altro validissimo argomento, che val

per tutti.

XXXIX. Si raccoglie, che sì nello studiare, come in ogni altro esercizio, l'eccesso è vizioso: contrapponendo alla preposta Impresa, che loda chunque studia con Virtù, un altra che vitupera quatunque lo sà con vizzo.





On gioverebbe nè pure al natural issinto dell'aquila, di vagheggiar il Sole, destarsi, ed esser sollecita

-fu'l bel mattino, per applicarfi all'oggetto della fua cara contemplazione; ed aver ali più forti,e più ferme, di tutti gli altri volatilis e volo più spedito, e più rapido, e più costante; ove al venirle, per la nterposizion d'altro corpo, la faccia dell'amato pianeta, interamente nascosta, o pur in parte; o resa men bella, o men chiara, per altezza di monte, che gli s' opponesse quand'egli sorge; o per densità di nuvoli, che nel più alto merigio gli facesse ingombro; non sapesse, per dettame del suo medesimo istinto, e per forza del suo genio, alzarsi a volo sì sublime, e sourastante, che signoreggi le cime de' più eccelsi monti, ed oltrepassi co'l capo il nuvolato più solto, e più tempestoso. Anzi se non sapesse, allorche dell'acquistate prede hà pieni gli artigli, abbandonarle tutte generofa, e disbrigarsene: per attédere al bramato luminoso volto, sciolta e libera: alla qual sua virtù nella sovrapposta Impresa noi femmo elogio, co'l motto d'Oratio. NIHIL UT MEDI-Yy TAN-

TANTIBUS OBSTET. Così val discorrere dello studio della Sapienza: per il cui acquisto non serve nulla, aver tutt'i requifiti, da noi accennati fin quì : ove lo studioso non rimuova gl' impedimenti, non calchi gli ostacoli, non si preservi dalle distrazioni, che possan ritardarlo, o pur interamente frastornarlo: NIHIL UT MEDITANTIBUS OBSTET: volendo dire, che delle cure basse, e superflue, ritardanti la Letteratura, debbe disfarsi, e rendersi da qualunque viluppo di simil sorta, sbrigato affatto: altrimenti, al dir di Seneca, gli accaderebbe, come ad un foldato, il quale tenendo pronte, e forbite l'armi, avesse allacciate, o pur intrigate le mani: o pur come ad un pellegrino, che invitato al ricovero, ed avvisato della strada per andarvi, ed incaminatovi, tenesse incalappiati i piedi, e non badasse a scalappiarsi. Nibil ergo proderit dare pracepta, nisi prius amo veris obstantia praceptis: non magis quam proderit arma in conspectu posuisse, propriusque admovisse, nisi usura manus expediantur. Ut ad pracepta qua damus possit animus ire, solvendus est. (z)

All. Il più degli huomini, non arriva all' acquisto della Sapienza, e si rimane senza il vantaggio, e senza la bella gloria della Letteratura: non già perche di questa non sieno vaghi: perocche alla fine, essa non è sì poco amabile, che rendasi agevol cosa il trovar chi a bella posta non la curi, e la sprezzi: ma perche si considano di poterla conseguire, senza sbrigarsi dell'occupazioni inferiori, e d'altre sollecitudini impertinenti, e basse. Ben però, con somma confusione, e con perdita irreparabile, conoscon poi la somma difficoltà, d'accoppiar lo studio, e la virtù vera, colle presate cure superssue, e dozzinali: veggon guasto il talento c'avean d'apprendere, arruginita la vena, dissipato il tempo: intendono, se ben tardi, il guadagno c'avrebbon fatto, se avesser ascoltato il bel consiglio di Seneca, che gli volea da ogni al-

tra distrazion distolti, e dati interamente allo Studio: essendo la Sapienza una Reina, che in un'anima non entra, se non per empierla, e dominarvi. Omnia impedimenta dimitte, & vaca bona menti: Nemo ad illam pervenit occupatus. Exercet Philosophia regnum suum: Dat tempus, non accipit. Non est res subcisiva : ordinaria est : Domina est : adest, & jubet . (a) Scuoprono finalmente, ad occhi veggenti, l'autorità, e la veracità di quella irrefragabil massima, insegnata dal medesimo Principe de'Morali, coll'esempio d'Alessandro, il quale ad una Città dell'Asia, che volea con essolui patteggiare, osferendogli la metà de'poderi, de'mobili, e delle rendite, In questa Provincia, io non son venuto, rispose, per dipendere, ma per dominare: non per divider l'Impero; ma per acquistare il diritto di ritenerlo, e di distribuirlo. A voi basti la speranza, d'ottenerne qualche porzione per mio rifiuto; e la gloria di riceverlo dalle mani d'un Alessandro. Eo proposito veni in Asiam, non ut id acciperem, quod dedissetis: sed ut id haberetis, quod reliquissem. E così gli amatori della Virtù, debbon far conto che lor si dica dalla Medesima: a cui si dee pieno ed illimitato dominio, del tempo, de'talenti, e de' pensieri d'ognuno; e l'arbitrio di concedere all'altre cure; ciò che a lei non serve: ò pure che le si vuol far servire, appunto con levarlo a lei. Non sum id tempus acceptura quod vobis superfuerit; sed id habebitis quod ipsa erogavero.

III. Non han della Virtù vera, la vasta idea, e la sublimissima stima che dourebbono; coloro, che pensan di farne acquisto, dandole gli avanzi della settimana, ò del giorno; la mente, e'l corpo, stracchi da mill'altri affari; i spiriti dissipati da mill'altre sollecitudini. Anzi ella è di tanta grandezza, che vuole l'intelletto, e la stessa santasia, sgombra d'ogn'altro oggetto; la volontà sciolta, e libera da

Y y 2 tutte

<sup>(</sup>a) Sen. Ep. 15. (b) Sen. ep. 53.

tutte quelle affezioni, che non vagliono ad introdurvela. E s'inferisce, e si convince, il basso concetto, e l'amor debolissimo, enauseante, ch'essi han di lei, dal medesimo lor costume, intorno a quelle cose, che di verità essi amano, e stimano: imperocche se ove sorge un negozio di maggior lieva, a questi si dedican tutt'i pensieri, e tutte le diligenze; facendosi star addietro, e mettendosi poco men che in oblio, gli altri men rilevanti; ben danno essi a divedere, in quanta openione han la Virtù; e quanto son per lei appassionati; poiche donando a cose vane, e superflue, e corrottibili, e fugiasche, il maggior tempo; e'l miglior senno; serban per lei il rifiuto della vita, e delle forze: e fannola servire a mero divertimento: ove anzi da lei non si dourebbon giammai divertire, se non per convertirsi indi a poco a lei medesima, con senso più vigoroso, e con anima più capace. Magna, & copiosa res est Sapientia: vacuo illi loco opus est. Vacua ex animo tollenda sunt. Non dabit se in has angustias virtus. Latum spatium res magna desiderat. Expellamus omnia: totum pectus illi

N. IV. Un saper di mera superficie, e di niuna durata, ch'è quanto dire, un' ignoranza imbellettata, ed un contante di niun valore, e di salso impronto, può ben essere che s' acquisti, con uno studio sì interrotto, e divertito, e sugiasco: ma non già un saper prosondo: qual è d'vopo che sia quel d'un vero Letterato: anzi qual di verità, si dee prender di mira, da chiunque voglia aspirare al vero sposalizio della Sapienza: perocche, a dirla giusta, egli è indegno di sapere, chi si contenta di saper poco. La sobrietà, che in questa parte ci vien prescritta dall' Apostolo, riguarda come sua nemica quella intemperanza, che consiste nell'ingordigia di raggiugner le cose lontane dal senso nostro, e superanti l'umana capacità: secondo il precetto di lasciar queste dove, e quali

357

quali sono: senz'aver ardimento nè pur d'andarne in traccia, non che di volerle apprendere, e possedere: Altiora te ne quasieris. Ma quelle che son sotto a noi; anzi quelle che quantunque nella natura superiori all'esser, ed all'intender nostro, dalla divina dispensazione son date alla nostra disputa; voglionfi con altrettanta lodevolissima avidità investigare, quanto più l'impararle, conduce all'intelligenza, ed all'amore del Sommo Intelligibile. Or, venendo al caso nostro, la stessa condizione, di simiglianti profonde specolazioni, e'l gran numero delle cose scibili, tra le quali l'huomo di studio, non dee mai arrestarsi; anzi la folla di quelle sole, che in istudiando una sola materia, o pur una sola quistione, si paran davanti all'intelletto; e muovono una saggia curiosità; e rimproveran l'ignoranza; esiggono in chi si porta per esse, un andare snello, succinto, spedito; che non si lasci rapir il tempo, e'pensieri da cose impertinenti; e che straccano inutilmente l'applicazione, e distraggono, ed avviliscono il genio: perche siccome la folla delle basse ramora, e de' germogli bastardi, impediscono il principal rigoglio dell'albero; e divertono l'umor fruttifero dal corpo della pianta; così lo studio delle scienze, rimane indebolito, ed infecondo, per la distrazion della mente, e degli spiriti, alle sollecitudini infime, e soperchievoli,

Sia dunque principal cura dell'Amator delle Lettere, liberarsi da simiglianti cure basse, e superflue: assicurandosi, sù la proposta similitudine, che quanto queste saprà troncare, e sbrigarsene; altrettanto si solleverà con la mente alle più alte cognizioni: e prositterà nello studio, Stolonibus amputatis omnia celerius adolescunt in arbore: nimirum alimentis in unam collatis slipem. Ita animus levatus supervacaneis negotiis, plus essiti in studiis honestis: tota mentis vì in idem intenta. (d) Non sarebb'ella una gran sollia, di colui, che in viaggiando per

una selva, o per un campo di pruni, e di gineprai, volesse andarvi con abiti pompoli, e con istrascico da Regnante? Or tale sarebbe appunto di tutti quegl'imprenditori di Studio, i quali pensassero di potersi avanzare, nelle spinosissime difficoltà, che s'incontrano nelle Lettere; trattenuto l'animo da altre sollecitudini, sien di cupidigia, d'ambizione, di senfuali piaceri, ò d'altre simili: che al dir di Cicerone, rendono la vera Letteratura non folamente malagevole, ma impossibile. Fieri non potest ut animus libidini deditus, amore desiderio, cupiditate, copia impeditus; literis operam dare posit. Nec est alia causa, cur in tantis pramiis eloquentia, tanta voluptate dicendi , tanta laude, tanta gloria, tanto onore, tamen sint pauci, semperque fuerint, qui in boc labore versarentur. Omittende enim sunt voluptates, relinquenda studia delectationis, ludus, iocus, con-vivium, sermo etiam penè omnium familiarium deserendus, que res in boc genere, homines a labore, studioque deterret.

V. La sapienza, ella è una Sourana delle nostre anime, che da noi richiede tributi più ampj, e sagrificj più illimitati, che noi non pensiamo, allorche entriamo in pensier di feguirla, e di seco unirci. Siccome ella vuole, che viviamo interamente a lei, e per lei; così pretende, che tutte le cose appartenenti al nostro vivere, sien rassegnate allo studio di lei medesima: e tra queste non ve n'abbia ne pur una, che gli faccia opposizione, ò pure ritardamento: ma tutte sien sue ministre: e come per istrade differenti sì, ma non contrarie, che conducono ad un medesimo termine, ora fuegliando, or dilettando, or avvalorando, ed ora in una moderata quiete, trattenendo i sensi nostri, e le potenze, cospirino à perfezionar nell' uomo quella parte, che di lei unicamente è capace: e fuor di cui esso non è uomo, e per conseguenza non può esser savio. I beni di fortuna, i gradi delle Dignità, le ricreazioni dello spirito, e del corpo, gli

ali-

Libro II.

alimenti della vita, e tutto della vita medesima il tempo. ed il ripartimento, debbono includere, una, dichiam così, ordinazion trascendentale all'acquisto della virtù: escludendo costantemente tutti quegli eccessi, che in vece di condurre ad un tal fine, potesser dal medesimo render lungi : e fomigliando l'ali dell'vccello, le quali, se ben per la gravità della lor materia, dovrebbon impedire il volo; nulladimeno anzi servono al volo: perche nel peso, e nell'in-

gombro ferban proporzione, ed ordine.

VI. Questa infallibil massima presupposta, chi non vede quanto anderebbe ingannato, colui che pretendesse profittar nelle Lettere, amando smoderatamente le delizie? Ella di verità, sarebbe una strada a divenir Letterato, non più scoperta colla ragione, nè più osservata per isperienza. Gli acquisti intellettuali, non si fanno senza tedio, nè senza stento della parte animale: perocche questa, dalla propria natural pendenza tirata al basso, ed alla pigrizia, mal può soffrire i voli dell'anima: la quale per falirsene alle sue specolazioni, vuole sciolti i sensi da qualunque inceppamento di crapula, o di libidine: e liberati gli spiriti, e preservato il sangue, e depurati i fantasmi, da qualsivoglia simil vischio di terrea, e grossolana affezione.

Perciò, con chiara, e veracissima similitudine si disse, avvenire all'intelletto d'un uomo intemperante, e sedotto dall' avidità de' piaceri sensuali, come a que' paesi, i quali per la troppa umidità, che si solleva in vapor continuo, coperti da folta nebbia, o pure per le materie nitrose, e crasse, che vi si brugiano, come in Londra, oppressi da spesfo fumo, restano al raggio solare impenetrabili, ed in perpetua caligine sepolti. Così il celabro, e tutti gli organi intellettivi, offuscati, ed indeboliti, dalle indigettioni del vino, e del cibo, e dalle violenze della lusturia; restan come inabili, a superar il fosco nembo, che gli circonda, e cuopre; e pe-

netrar all'aria pura, e chiara delle buone cognizioni; e ricevere i copiosi splendori dell'alte scienze. Quemadmodum vasta, ac perpetua nubium densitas, radios solis nunquam sinit; vim sui fulgoris ostendere: ita vini, ac deliciarum evaporationes ccrebrum, non secus quam populum nocte, illumque crassa nube tegentes, non permittunt libere usquam se intendere: verum in tenebris perpetuis detinent eum, qui sic miserabiliter est affectus. Egli è questa una verità, così strettamente apparentata co' principj della natural Filosofia; che per mettersi viè più in chiaro, prende molte, ed opportune similitudini dalle cose materiali. La troppa umidità, ammollendo fuor di misura le corde dell'arco, o pur della cetra, così l'uno a saettare, come l'altra all'armonia rende inetti: onde a questo lume, e con fimigliante induzione, quell' antico Filosofo, biasimando le smoderate ricreazioni, e commendando le convenevoli, solea dire che l'arco della buona Filosofia, vuole bensì, di tratto in tratto allentarsi, ma non troppo: perocche esso, al contrario degli altri, se troppo s'allenta, si spezza. Rumpitur Sapientia arcus si relaxetur. (f) La copia dell'oglio nella lucerna, affoga il lucignolo, e spegne la fiamma. Il fopraccarico eccedente, reca ingombro agli uffici della navigazione, ritardamento al camino, e periglio alla Nave. Così la mente, occupata, e divertita dalle passioni basse, e viziose, ed agitata dalle sollecitudini degli appetiti irragionevoli, perde la disposizione, il vigore, e l' attitudine, all'opere, ed a' progessi della Ragione.

V'ebber, non hà dubbio, alcuni mostri dell'umanità, i quali coll'acquisto delle scienze più sublimi, accoppiarono lo ssogamento dell'inclinazioni più sozze. Ma costoro, oltre all'esser stati, appunto quai mostri, di rarissima riuscita, e non mai d'universale, e fondata letteratura; suron portati a quel qualunque si sosse los sapere, più da.

Libro II.

361 una straordinaria vivacità d'ingegno, e da grande ardor di sangue, e da gran chiarezza di fantasmi, che dallo studio: onde non possono valer di norma, o per dir meglio di tentazione, a quella Comune de'Letterati, che la Divina sapientissima Provvidenza, vuol fatti con le loro industrie; ed alla cui felice istruzione, vien ordinata l'arte di questi fogli. L' istesso Salomone, che avea raggiunta la Sapienza per la scortatoja; poiche anzi essa medesima era andata incontro a lui, per via della Divina inspirazione, infusagli immediatamente da Dio; nulladimeno, per istruzion di tutti coloro, a' quali un sì raro privilegio non è riservato, dice, che per farne acquisto, v'ha bisogno di stento, e di costanza. Ed in tutte le vite de'veri, e grandi Savi, si scorge praticamente insegnato, quel che nella via delle Lettere, essi ebbero in luogo di primo principio: cioè che lo st udio delle scienze, non comporta il professar gusto d'altri piaceri, nè d'altri solazzi, oltre a quel che nasce, ed inesplicabil si gode, dal medesimo studiarle. Infomma la saggia massima d'Euripide, che chiamò il travaglio, Padre dell' Onore, principalmente si dee intendere dell'onor massimo, che nasce dalla Letteratura.

> Qui cupit optatam cursu contingere metam, Multa tulit, fecitque puer, sudavit, & alsit; Abstinuit Venere, & vino, &c.

VII. E quì si riduce, a dirla fin da principio, l'ostacolo, che mettono allo studio, le dovizie dell'huomo studioso: e per cui passiamo a conchiudere, anche l'amor difordinato della pecunia, esser incompossibile coll'acquisto delle scienze. Dissi, l'amor disordinato : ed intendendo di quella disordinazione, che consiste o nella cupidigia del danajo, per una folle, ed infaziabile stima di lui medesimo; o pur nell'intemperanza d'altre passioni inique, che coll'ajuto del danajo, s'agogna sfogare, e nutrire. Per altro, ove questi eccessi non avesser luogo, e fosse rimoto il pericolo di

cadervi; non saprei se francamente si dovesse decidere, esser circostanza più opportuna a formare un Letterato, l'angustia delle fortune, che l'Opulenza. Se nella carriera degli studi l'huomo ricco, non avesse altro avvantaggio sopra il povero, che la comodità di provvedersi a suo piacimento, di molti, e di buoni libri; basterebbe questa sola, a renderlo suor di paragone, più felice dell'altro: esentandolo dalla dura necessità, di mendicarne dalle Biblioteche altrui, e dal non potere su'l margine de'propri far le sue note; o pur a tempo, ed a luogo, rincontrar le citazioni delle selve già fattene; e ria leggere per disteso, le cose succintamente riportate ne' repertori: onde ben e spesso nella restituzion de' libri, veggasi costretto, a perdere in un'attimo la sua fatica; e tal volta. mancandogli i suddetti puntelli della memoria, a rimanersi privo anche del maggior frutto della lettura, e di buona parte della dottrina. Datemi un vero studioso; ed intenderà subito la ragion di questi detti : e confesseralla, anche con qualche sospiro, quand'egli sia di que' Studiosi di grande spirito, e di penne corte, a cui la povertà del suo stato, abbiala spiegata in pratica.

Salva dunque l'opportunità delle ricchezze, qualunque volta il nostr'huom di Lettere, amandole troppo, o pur malamente ordinandole, non se n'abusi; con questo lume, si debbon dichiarare i documenti di tutti que Savi, i quali nell'arringo della Virtù, le giudicarono intoppi, e per meglio, e più speditamente progredirvi, delle medesime si sbrigarono. Così il celebrato Democrito, del ricco patrimonio, con cui suo Padre, avea potuto banchettare l'intero Esercito di Serse, ed il Re medesimo, se crediamo a Laerzio, albergare in sua casa; ritenutane, per il solo motivo d'applicarsi più liberamente alle Scienze, una piccola porzione, sece del grande avanzo, un generoso dono alla Patria. (g)

E fû

E fù osservato con applauso, se ben per un'altro verso si conobbe imprudentissimo, il gettare che alcuni secer nel Mare, grosse somme d'oro, per voltarsi all'acquisto delle scienze: riputando la Sapienza, e la Dovizia, di poco men, che d'impossibile accoppiamento: Quamobrem non omnino displicet · sententia illorum, qui magnam auri vim conjecerunt in Mare, nisi quod idipsum non dederunt egentibus. Equidem eo ingenio sum, semper sui, & ero, ut summam inopiam, quam summas opes malim: metuerem enim, ne perniciosa esca, mentem occuparet: neve tam vilis metalli cura, studia dulcissima impediret. Mediscrem tamen modum, ad vitam tuendam necessarium esse non pernego: nec aurum contemno, sed magnas opes, qua mentem à literis abducere queant. Ferè fit ut bona animi, corporis mala, rursus corporis mala, animi bona sint. Nihil sanè rarius, nihilque magis arduum puto, quam hominem esse, & eruditum, & divitem. (h) Su'l qual principio, ora Seneca proferì quell' aforismo, che toglie la speranza d'arricchire per amendue queste vie, e tesoreggiar di mente insieme, e di borsa: Si vis vacare animo, aut pauper sis oportet, ant pauperi fimilis: (i) Ed ora in tuono di maestro sentenziò i suoi Discepoli, e tutt' i veri seguaci della buona Filosofia, ad un' intera rinunzia, ad un pieno spropriamento del ricco, e del prezioso, e di tutto ciò, che sotto pretesto di servire alla vita, inceppa l'animo. Aurum, & argentum, & quidquid aliud fælices domos onerat relinquatur. Non potest gratis constare libertas. Hanc si magno astimas, omnia parvo astimanda sunt. (k) Vollero infomma i veri apprezzatori, e conoscitori della Virtù, .ch' ella non alligni, e non germogli se non sola: appunto come i metalli più preziosi, che rendono i terreni, ov'essi si concepiscono, ad ogn' altra produzione sterili, ed impotenti.

Z z 2 NIII.

<sup>(</sup>h) Ivacb. Fortius cap. 4.

<sup>(</sup>i) Epist. 17.

<sup>(</sup>K, Senec. Ep. 104. (1) Plin. Lyrn. in similit. pag. 20.

VIII. Ma tutto il rigor di simili ammonizioni, non è per alcun male, che le dovizie contengano in se medesime; ma per quello, di cui la rea ingordigia, e'l mal costume de' posseditori, può renderle occasioni, estrumenti. Chi non sà che di lor natura, esse son egualmente disposte, a servire alla virtù, od al vizio: e somigliano, come dicea Socrate, i liquori; indisferenti a ricever da' vasi, in cui s' infondono, buona, ò rea qualità; e riuscir all' odorato gradevoli, ò disgustosi. (m) Vina mutantur cum vasis: divitia vero, pro moribus possidentium variant: Verità che per la sua importanza, acciocche nella mente d'ognuno potesse agevolmente penetrare, e rimaner sissa; sù da altri riputata degnissima, di traportarsi in versi:

Mutato, ut mutant etiam generosa saporem Vina cado; mores sic imitantur opes: Possessague bonis bona sunt, & causa bonorum: Possessague tont perniciosa malis.

IX. Egli è ben vero, che, quantunque con egual ministero, all' uno, ò all' altro estremo, al bene, o pur al male, allo studio, o pur all'ozio possan condurre; secondo quell' antico, e saggio avvertimento, (n) Viaticum eruditionis simt divitia. si restè utaris; utaris sin minus nequitia; Nulladimeno, perche esse hanno una certa forza, di piegare anche le inclinazioni più sagge, al troppo amore di lor medesime; e perche l' uman genio sedotto, seconda più sacilmente la pigrizia, e le lusinghe del senso, che i progressi, e gli avvantaggi dello spirito; perciò il compiacimento delle ricchezze, quantunque ordinato a un fine buono, egli è sempre una passion da temersi: e la copia delle medesime, è nel procinto di servire più allo ssogo de' capricci animaleschi, che al prositto delle potenze spirituali: dalla qual massima Socra-

<sup>(</sup>m) Sorrates ap. Stob. ferm. 92.

<sup>(</sup>n) Suidas in 2000

Libro II.

365

te, fi condusse a dire, che siccome le vesti lunghe inviluppano i piedi; così le fortune abbondanti sanno incespicar l'anima: Longa vestes corpora, opes autem nimia animum implicant: e Lipsio assomigliò la pronta comodità di spendere, all' opportunità d'una spada, o pur d'altra armatura, che s'abbia al sianco: questa sà eccitamento alle altercazioni, alle risse, alle serite: e quella suggerisce le crapule, le libidini, e mill'altri eccessi. Ut servum sacile ad rixas, aut pugnam irritat; sic ad

vitia opes . (0)

X. Ma se bene, nello scrivere quest' insegnamenti, abbiam adoprate le penne de' primi savj dell' antichità; nulladimeno perche del rigor de' medesimi nessun possa dolersi; e contro noi non si fulmini la censura, di voler co' nostri Metodi, far più tôsto un Religioso da Chiostro, che un' huom da Studio; veggiamo un po'a quanto gran privazione, venga da noi condannato il seguace della Sapienza, volendolo lontano dallo smodato affetto de' piaceri, e della pecunia, e da simili lusinghe del senso, e delle passioni; che son veleni dell'animo, fomenti dell'ozio, dissipazioni del tempo, e ritardamenti a tutt' i buoni voli dello spirito. Anzi in rigor di vocabolo, non dee chiamarfi privazione la mancanza di quelle cose, le quali per mero abuso dell' umana cupidigia, hanno usurpato il nome di fortune, e di godimenti; essendo di verità, tradimenti, e pregiudici. La privazione, comeogni mezzano Filosofo ben sà, s' intende solamente di tutto ciò, che di propria qualità sua, è conveniente al soggetto che vien privato: e conveniente non può esser mai ad un'huomo, ciò che mette impedimento alla Virtù: la qual è l'unica fopra tutte le cose, non pur a lui convenevole, e vantaggiosa, ma necessaria: e la cui sola negazione, può senza riferva, appellarsi dannevole, e lagrimevole privazione. In. ragion di questa verità solea dir Socrate, che i primi passi del-

lo studio son penosi: ma dilettosa la continuazion del cammino, e giocondissima la carriera: perocche nel progresso del medelimo, a occhi veggenti si viene a scoprire, quanto adattata allo spirito dell'huomo sia la Sapienza: ed in quanto vituperevol fascino egli fosse, allorche non conoscea la necessità, ch' è nell'intelletto umano, di sapere; e l'utilità perenne, il diletto, e la gloria, che dal saper medesimo gli risultano; accadendo ad una mente, la qual cominci ad assaporar le dottrine, come ad un palato, quando egli passa a. gustar il midollo d'un frutto, dopo aver sentito l'amaro della corteccia, o pur del gambo: conosce, che il suo saggio non veniva chiamato all' amarezza esteriore, ma bensì alla dolcezza estrinseca. Così l'huomo studioso, passando dalle prime fatiche dello Studio, agli acquisti dello studio medesimo, intende che questo è il vero cibo, proporzionato ad un ragionevole: e che il primo dispiacimento, di posporre qualunque altro piacer mondano al piacer della Letteratura, era un dispiacimento altrettanto ingiusto, quanto non sol contrario al proprio, e vero bene, ma nella sua durazione effimero: Come appunto in tal fignificato solea dir Socrate. Radicem eruditionis peramaram ese, sed fructum habere jucundissi-

Aggiugnete che anche à temperare questo medesimo primier dispiacimento, anzi a vietarlo assatto, son ordinati i nostri Metodi: per entro i quali hanno regole, e consigli, atti a render dilettosa a' principianti l'issessa prima entrata dello studio, riputata spinosa, e malagevole: e somigliano que sani artistici, che sogliono praticarsi con un convalescente, indebolito dalla lunghezza del morbo, per incoraggiarlo al moto: apprestandogli opportuno appoggio, suggerendogli fermate; guidandolo per luoghi ameni: senzacche, la sola lettura della presente dichiarazione c'andiam facendo, della vanità, e della viltà di queste basse, e materiali

Libro II.

367 riali cose, in paragon della Sapienza, dovrebbe togliere quel rincrescimento, proveniente da un vizioso abbaglio dell'inferiore umanità, e contrario al vero lume della ragio-

ne, al primo radical genio d'un ragionevole.

XI. Ed in vero, quanto mai egli è diverso il giudizio, che si fa delle ricchezze, poiche si sono acquistate, da quel che si facea, pria d'acquistarle? Quand'esse mancano, credesi che tutto manchi per cagione della lor mancanza: e che la soddisfazione di tutti gli umani disideri, e la somma, e la sostanza di tutte le soddisfazioni, qual è la pace del cuore, si contenga nel possesso delle medesime, come nell'origine primaria, ed universale. Ma non sì tosto l'huomo divien ricco, che vede, e tocca con manil'antico errore: e conosce che in poco egli è fatto diverso da quel ch'egli era: perche se ben è cessata l'indigenza delle cose che si disideravano; non è però dicresciuta, anzi è più perenne che mai, la fonte del disiderio. Resta insieme colle dovizie non solamente la brama di straricchire, ma resta il tedio, l'agitazion d'animo, il timore, l'invidia: resta insomma un dispiacimento incessante, di non trovar nelle medesime quel che si sperava, piacer trascendentale, indeficiente, e pienissimo. (p) Allorche dunque esse mancano, non pure non manca tutto ciò che si crede mancare: anzi manca una schiavitudine: perocche la contentezza, e la vera pace dell'animo, la qual vorrebbesi per mezzo delle richezze rinvenire, vassi cercando, e proccurando coll' uso di mille cose superflue: e questo passato in abito, ed in costume, mette una certa necessità nell'istessa superfluità: mal sapendo l'huomo astenersi da quel comodo. avvegnache soverchio, e gravoso, a cui si trova avvezzato: e così la sua stessa opulenza gli sì sa tiranna: perche i troppi agi, le immoderate delizie, i lussi, gli ozi, le pompe, gli

<sup>(</sup>p) S vitte. des caract. de T beophr. pag. 84.

gli diventano necessarie. (q) Ogni lieve disagio lo tormenta: ogni piccola insufficienza l'angustia: ogni breve dilazione di qualche vano foddisfacimento, lo riduce alle smanie: in guisacche, vivendo egli sotto l'importunità di passioni, e d'appetiti allora più querelosi quando più lusingati, si trova profondato nella miseria, per ministero dell'abbondanza: e ben conosce, qualunque volta con pensiero men passionato, e coll'ajuto di qualche lucido intervallo, contempla l' infelicità dello stato suo ; che quand'anche le dovizie, e le miniere tutte, e le nostrane, e le pellegrine cose, all'uso, ed al gusto di lui fosser pronte; sempre non per tanto e' sarebbe necessitoso di qualche altra, suggeritagli dall'immoderanza de' suoi distri: o pur quelle medesime, ch'egli ha vicine, e facili, sempre le vede lungi da qualche circostanza, per cui sarebbono più godevoli; o pur e per cui egli stesso a goderne renderebbesi più disposto.

AXII. Questa infallibile, e sperimentata verità, la qual prima di posseder le ricchezze, si sente con alquanto dispetto, e s' intende con fatica; quando poi le ricchezze medesime già possedute, avvien che si perdano, allora si vede chiaro, e si comprende in pratica: perciocche, come ben osservò il Morale, in quel tempo si vien a conoscere, che di molti comodi, e di molte cose superstue, per avanti si facea uso, non perche n'avesse bisogno, ma perche eran pronte: e si sperimenta una miglior libertà, e più sciolto, e più sacile cossume, in astenersene, che in servirsene. Multa quam supervacua essent non intelleximus, sisse cum deesse caperunt: utchamur enim illis, non quia debebamus, sed quia habebamus. (r) Anzi nella scuola dell'indigenza si vien ad imparare, che l'uso delle cose se sensibili, ed anco delle più dilettose, allora produce maggior diletto, quando si rende interrotto dall'astinenza:

ove

(r) Senec. Ep. 123.

<sup>(</sup>q) Saint Euremont. t. 2. p. 223.

Libro II.

369

ove perdo contrario, s'egli è continuo, lungi dal dilettare, apporta di tempo in tempo, rincrescimento, e noja: sotto la qual massima, insegnata pur troppo da una sperienza frequentissima, e cotidiana, dicea bene quel Religioso Filosofo, che de' piaceri della gola, gode più l'huomo temperante, che l'huom goloso: perciocche le pause della privazione, rendono il senso più svegliato, a conoscer il sensibile, che gli sopravviene; e per l'opposto la sensazion continuata, lo sà più stupido: siccome appare chiarissimo nel dolore, il qualebuoli fensis men acuto, e meno intenso dalle battiture incessanti, che dall'intermesse: perche sotto queste il senso hà tempo di riscuotersi, e sentir una nuova doglia per ciascheduna: e sotto quelle s'addormenta, accogliendo tutte l'al-

tre sotto la sensazion delle prime.

XIII. Non parlo dell' acutissima spina, che riman. perpetuamente a pugnere, esfraziar il cuore di tutti coloro, i quali per l'ingorda, e vana ricerca delle temporali, e basse fortune, abbian trascurato l'acquisto delle Lettere: perocche o tardi, o presto, vengon finalmente a conoscere, che ove la ricchezza non migliora l'esser dell'huomo, nè costituisce la felicità di lui; ed è un semplice strumento del suo più vil servigio, sempre vano, e sovente pernizioso; la Sapienza, all'incontro, perfeziona l'umanità; distende, e sublima la ragione; ed arricchisce lo spirito ragionevole con. quelle spirituali dovizie, le quali all'esser suo son tanto profittevoli, e necessarie, quanto le materiali gli sono inutili, e sconvenevoli. Anco la Sapienza, al pari dell' Innocenza, ha i suoi penitenti: i quali s'asssliggono, per non avere studiato, niente men di coloro, che si dolgono per essere mal vivuti. Anzi il più delle volte son penitenti inconsolabili: perche nell' età avanzata, conoscono che non hà riparo la lor jattura: ed ove quegli altri penitenti, non mai foggiacciono ad un dolor disperato, se non al più sù l'estremo dell'

Aaa

agonia; e volendo con affettata malizia, così disperarsi, e trafiggersi; questi per l'opposito, patiscono un'agonia tanto lunga, quanto sono quegli anni ultimi, pieni di debolezze, e di tedio, ne' quali si lagnano d'aver per l'addietro perduti gli anni: e soggiacciono ad una disperazione, se ben volontaria nella sua cagione, cioè nell'antecedente trascuratezza; nulladimeno involontaria nell'atto, e da cui ad ogni

gran costo i miseri si vorrebbon redimere.

XIV. S'essi poi, da questa dogliosa rislessione intorno al gran lucro cessante, cioè a dire sopra i rilevantissimi acquisti, che in acquistando le Lettere potean fare, e non han fatto; passano a quell' altra, del gran danno emergente, che riguarda le gravissime perdite, delle quali nell'ignoranza medesima è la sostanza, e l'origine; a chiare note, ed in linguaggio di trafitture, dal proprio rimorfo si senton dire, che per aver messo in noncalere lo Studio, han veduto mancarsi la purità del cuore; e per non aver amato di rendersi sapienti, si son condotti ad essere indisciplinati: come appunto addivenir suole, ad un che camminando al bujo, per non esfersi provveduto di lume, inciampi, e precipiti: ovver ad un' altro, che soccomba agl' insulti d' un nemico, o pure d'un masnadiere, per non avere in uscir di casa, elette, e portate seco le armature, atte a difenderlo, e schermirlo. La dottrina, dopo la Divina Grazia, è la prima fonte di luce, di prudenza, di spirito, e di vigore, per guardar l'huomo dall' infidie, e dagl' inganni, e dalla forza delle potenze sensitive: e da cui esso all'occasioni, può trarre ciò che gli abbisogna, per guardarsi dall'insolenze delle proprie passioni, e signoreggiarle, e sottometterle. Non così le ricchezze: le quali anzi svegliano, e fomentano l'insolenza degli appetiti irragionevoli: foggettando la povera umanità, con l'esca d'un compiacimento esfimero, ad un pentimento pungentissimo, ed incessante: onde a tutti coloro, che allettati dall' ingannatrice lusinga delle medesime, postergano l'acquisto delle Lettere; e paventando le prime malagevolezze dello Studio, lascian di rendersi scienziati, per la molle ingordigia d'essere più adagiati; stà bene, ed è necessaria la Predica, che sacca Catone a' suoi Soldati, allorche comandava in Ispagna: esortandogli a vincere il primo timor della fatica, coll'aspettazion del diletto, e della gloria, procedenti dalla fatica medesima; e coll'apprension dell'ignominia, e del rimorso, che nascono dal vizio, e dall'infingardagine. Cogitate in animis vestris, si quid vos per laborem restè feceritis, labor ille à vobis citò recedet: benefastum à vobis dum vivvetis non abscedet. Sedsi qua per voluptatem nequiter feceritis; voluptas citò abibit: nequiter fastum illud apud vos semper manebit. (s)

Ebbe molta ragion chi disse, che siccome i pellegrini si perdono nelle vie; così gl'ignoranti vanno errando in ogni azione. (t) Edio aggiungo, che siccome il piano, e l'ameno della strada, non fanno che il forestiero mal informato del cammino, non vi si smarrisca; così le ricchezze, e gli agi della vita, non fanno che l'huomo privo di Lettere, non vada co'l cuore, e con l'opere travviando in mille di-

fordini.

Senza dottrina è l'huom senz'acqua fiume: Senza fior prato: o Ciel privo di lume. (v

Per l'opposito la Letteratura, vale à regolare, a prefervare, ad avvantaggiar l'huomo in qualunque stato: perciocche provvede il povero di tolleranza, acciocche la poverta non l'opprima: il ricco di discernimento, acciocche la ricchezza non l'abbacini: impedisce l'estollersi nelle prosperità; lo scoraggiarsi nell'assizioni: insegna al suddito

Aaa 2 la

<sup>(</sup>s) Ex Meronio Philosoph. 4. Gell. lib. 16. cap. 1.

<sup>(</sup>t) Roff. Conv. Par. Ignoranza.

<sup>(</sup>u) Gio. Battifta Bell baver Difavvent. della Vit. Um. Cant. 10. St. 71.

la prontezza, e la costanza dell'ubbidire; al Principe l'opportunità, e la grazia del comandare : su la traccia della qual verità, il saggio Democrito dicea sovente: Disciplinam, & eruditionem, fortunatis quidem ornamentum esse: infortunatis autem refugium. (x) Ed il Filosofo Bione, riputandosi dalla "fola Filofofia arricchito d' ogni bene, ed esaltato ad ogni dominio; un giorno, che gli venne addimandato di qual Nazione e' si fosse, e di qual Patria, Io, rispose, son Cittadino di tutto il Mondo: Cosmopolitam se dixit: totius enim Mundi incolam, & civem eum arbitrabatur ese, qui omnimoda eruditionis secum reportaret thesaurum: (y) Perocche della Sapienza, più che d'ogn' altra cosa, anzi di lei unicamente si può dire, che rende l'huomo signoreggiator del Mondo; siccome fù detto, che l'huomo sapiente, egli è nato alla Signoria delle Stelle. Essa è quel bene, che include in se medesimo tutt' i beni: quella mirabil moneta, c'hà tutt'i conij, val tutt'i prezzi, compra tutte le merci: (z) e lungi dal consumarsi con lo spendersi, anzi quando più si spende, allora più in valor ascende, e si raffina. Se ben poco sarebbe, ch'ella per eminenza di perfezione, contenesse tutt'i pregi, quando per eccellenza di vita, non durasse tutt'i tempi; e non sovrastasse all'eternità: essendo un tesoro, che và esente dall' invasion de' ladri, e dall' incamerazioni del fisco: una bellezza non foggetta all'invecchiare: anzi a cui co'l crescer degli anni, si raddoppia la grazia; si rassoda la proporzione; esi ricolorisce il fiore: un' armatura insomma, come usava di dire Antistene, che non grava, e non si depone giammai; ma rende sempre più soave, e sempre più profittevole il portarla, e'l medesimarsi con lei. Ensis enim, &

<sup>(</sup> x) .A.ton. Part. 1. Ser. 10. Melif. Ser. 17. ap. Lycoft. pag. 196.

<sup>(</sup>y) Cicer. lib. 5. Tusc. quast. I 300st. pag. 196. (z) Mitt. Peregn. Prat. de Princip. lib. 4. cap. 4.

clypeus excutiuntur : sapiens autem, ac virtute praditus, numquam

non armatus est. (&) E di verità, il valor trascendentale, ed incomparabile della Virtù in se medesima, puossi agevolmente argomentare, anzi toccar con mani, dall' universalità de' suoi effetti; dall' onnipotenza delle sue operazioni: le quali con la lor efficacia non pur arrivano sempre la dove nè l'autorità, nè la forza, nè le dovizie arrivaron giammai; ma dimostrano che il regno della Virtù, è tanto più poderoso, e più nobile, quanto gli animi ragionevoli, ch'essa a suo piacimento muove, e regge, son di natura più degna, e di maneggio più difficile, che non è tutto l'ordine dell'altre cose: a cui nonpertanto Ella ancor presiede, e dimostra la sua sovranità, non meno co'l sapere a suo tempo conquistarle, e soggettarle, che co'l disprezzarle sempre: per saggio della qual verità, e del vantaggio c'han le Lettere, nel paragon degli altri beni, qualunque sieno, facea confronto il Petrarca, della forza, che Milone, ed Ercole, avean nelle braccia, e quella che Demostene, e Cicerone avean nella lingua: lasciando a chiunque avesse fior di senno il giudicare, se più pregiabile fosse il valor d' Ercole, in muover una macchina di gran peso, di Milone, in arrestar un carro, tirato con. grand' impeto; o pur di Demostene, in piegar a' suoi voleri un Popolo di tutta Grecia, di Cicerone, in frenar gl'impeti d'una moltitudine sterminata : mentr'esso a favor de'secondi sentenziava, e gloriavasi di sentenziar così. Numquam Milonis, aut Herculis tam fortia brachia, quin Ciceronis effet, aut Demosthenis lingua potentior: ille quidem, magno nisu, molem fortè aliquam, pondus ignobile, hi verò animum moderabant, rem nobilifsimam. (a)

XV. Co'l medesimo discernimento dunque và giudicato,

(a) Petrarc. Rer. enil. lib. 2. ep. 3.

<sup>( &</sup>amp; ) Lacrt. lib. 6 Majol. dier. Canic. tom. 4. colloq. 3.

cato, se meglio al ben privato, ed al publico si provveda in quelle famiglie, in quelle Città, ove tutta la sollecitudine è d'assicurare, è d'avvantaggiare i patrimonj de'Cittadini; o pur là dove più s'attenda a fargli Letterati, che a fargli ricchi; più a stabilir a'figliuoli un buon fondo di dottrina, che un ampio capital di rendite: imitando la legge di Caronda, riferita da Stobeo, (b) e celebrata da Diodoro: (c) Qua ut civium filis omnes erudirentur statuerat : & ne quem tanti beneficii expertem inopia faceret, simul accurate providerat, ut publica & quasiti cura, & pellecti mercede magistri suppeterent. Non hà dubbio, che il vero amor paterno verso i figliuoli, ed il vero amor patrizio verfo i concittadini, è quel che proccura loro il maggior bene, dopoil ben della vita: il qual bene primario dopo il ben della vita, è la vita medesima menata con felicità, e con saviezza: ed una vita così menata, è opera dello Studio; ficcome la femplice vita, è dono della natura. Ideired vitam quidem a natura tribui; benè autem benèque vivendi rationem, literarum disciplina acceptam esse referendam statui debere. (d) Anzi l'anteporre la Letteratura a tutte le dovizie, quantunque immense, e l'esporsi ad impoverir de'beni di fortuna, per arricchirsi di que' di Sapienza, sù dichiarato a pieni voti del Senato di tutta Atene, il miglior partito, e la più vantaggiosa economia, che possa mai praticarsi da un' huom di senno: in approvazion della quale arrivarono a dispensare insin nelle leggi più sagre, e promulgate di fresco: come fecero appunto a favor di Democrito, il quale in vari studiosi viaggi dell' Egitto, della Caldea, della Persia, dell' Etiopia, e sin dell'Indie secondo alcuni, per consultarvi i Ginnosofisti, avendo consumata la porzion tutta della ricchissima eredità, che nel compartimento fattone con due altri

(b) Stob. Ser. 29. de literis . . (c) Diodorus ficulus Lib. 12. initio .

<sup>(</sup>d) Sacebinus Protropticon. Par. 1. cap. 3.

Libro II. 37

altri Fratelli, gli era toccata; restituitosi in Patria, e ritrovatovi il novello Statuto, che non dovesse quivi ottener ricetto il cadavere, di chiunque non avesse saputo custodir le sostanze; Ut qui patrimonium consumpssset, sepulcro in Patria dignus non existimaretur; altro non sece, per sottrarsi al sindacato de' maligni, ed a' rimproveri de' ssaccendati; Ne invidorum, & detrabentium pateret calumnia; Se non mostrare, a tutti, del viaggiar suo medesimo il frutto immenso, in uncopioso volume, ch'egli avea composto, di pellegrine, e squissississime erudizzioni: per il cui merito, non solamente di gloriosa sepoltura dopo morte su riputato degnissimo, ma onorato con mille applausi, e colmato di donativi. Legisse illis magnum Diacosmum, quod cunstis illius operibus sacile excelli. Tum quingentis talentis bonoratum suisse: neque id solum; verum & areis imaginibus; voitaque sunctum publice sepultum suisse. (e)

XVI. Venendo dunque a tirar la conseguenza, lungamente sì, ma opportunamente differita, se nelle Lettere si rac-'chiudono, come piante in semente, tutti gli altri beni; a ragione si rinunzia, per amor d'esse, un misero ben di fortuna, che nella sua nuda, e fisica significazione, indica un mero ben materiale; e comune a tutte l'altre materie: e ne'suoi effetti produce sovente mali funestissimi, non pur nell' ordine materiale, ma nel vitale, nel civile, e nel morale: pregiudicando in mille maniere all'huomo animale, ed in mill' altre, con più orribili, ed interminabili confeguenze, al ragionevole. Di queste in più d'un luogo de' presenti Capitoli s'è fatta menzione, e tuttavia s'anderà facendo: perciocche trattandosi d'avvertimenti, i quali se ben mirano a preservar da mali gravissimi, e perciò non vi s'insiste mai quanto ba-, sti, nulladimeno essendo contradicenti al senso, soggiacciono al pericolo di riuscire o stucchevoli, o dispettosis si vogliono ad arte distribuire in differenti incontri; affinche più a bell'

bell'agio, e.con maggior profitto s'ascolti il vero, separato dall'importuno: siccome di miglior animo s'ascende ad un erta, per la salita intramezzata da molti piani, che per un altra tutta diritta, e ripida: e più volontieri, in faccia al Sole si rimette il guardo; che tenervelo immoto, e sisso ond'io non curo il pericolo, d'apparir in questi Metodi men ordinato, purche ottenga l'intento di rendermi più utile.

E per dettato di questa medesima, che senza jattanzia può appellarsi passion benesica, ed ufficiosa, (avvegnache dalla mia insufficienza debolmente sostenuta) alcune più giovevoli verità, trattate, over accennate nel Capitolo quinto di questo Libro, o pur altrove dal Padre Cigala, hò voluto quì (come di simiglianti farò in altri luoghi) rimetterle in-

campo, per rimostrarle a più d'un lume.

E qual cosa più utile, che l' andar mostrando, quanto pernicioso inganno egli sia, anteporre all'amor delle Lettere quel delle dovizie, o pur degli onori: non conoscendo per quanti capi le dovizie medesime, e le dignità, sien all' huomo dannevoli, e perigliose? Questo in sostanza, è come un' additare al sonnacchioso viandante, il precipizio a cui s' appresta: avvertir il navigante che lascia il lido, del sicuro naufragio che gli sovrasta; poiche appunto sotto tale allegoria, quel valente Dottor Franzese, esortava tutti a guardarsi dall'ingordigia, e dall'ambizione: e piglionne un piacevol motivo, dall'indagare, o pur dall'immaginarsi, l'etimologia di certa voce Italiana: perocche siccome noi a quel temporal cattivo, o sia tempesta, che levasi di repente, adattiamo il vocabolo di fortunale; così esso a quegli esaltamenti di fortuna, che si fan per via delle ricchezze, o pur degli onori, applicò il vocabolo di tempesta: considerando che in quella guisa appunto, in cui un turbine improviso agita l' aria, eturba, e confonde il mare; così la mondana felicità altera, ed inviluppa le risoluzioni della Prudenza: tantocche

377

che quella, che dagl' ingiusti stimatori delle cose, suoi chiamarsi una gran fortuna, debba più tosto intitolarsi, nel mar

della vita umana una gran burrasca. (f)

XVII. La fola agitazion dell'animo, e la turbolenza de' pensieri, di cui son feraci, dovrebbon cambiare in oggetti d'orrore, tutti gl'idoli dell'umana cupidigia : persuadendo ad ognuno, il qual non voglia a bella posta esser nemico di se medesimo, la verità di quel Proverbio Spagnuolo, con cui appunto in simigliante allusione si suol dire, Tanto bien, no es bien: (g) Anzi facendo conoscere, a chiaro lume, che tanto bene ricercato con pregiudicio dell' incomparabile maggior bene, è un verissimo sommo male. E varrebbe per mille, se più che mill'altri di simil sorta non ce n'avessero, il solo celebratissimo esempio del Poeta Anacreonte, ridottofi a restituire interamente, que' cinque, o pur, come altri scrivono, (h) quell'unico talento d'oro, regalatogli dal Tiranno Policrate: perche dal primo momento del ricco, e luminoso, ma torbido, ed infelice acquisto, avea perduto il sonno, e la quiete; e condottosi in casa un prezioso carnefice del suo riposo; da cui veniva sforzato, ad incessanti e turbatissime vigilie: Odi munus, ( Dicendo con saggia ingratitudine al Donatore, nel punto di rendergli, ed in atto sprezzevole, il dono ) Quod vigilare cogit . Ma non è men degno di ripetersi, anzi egli è di più gustosa menzione, l'avvertimento di colui di Schiavonia, riferito da Pierio (i) e nominato Trifon Dalmata: huomo per altro tra' suoi coetanei il più sapiente di tutti; il quale lasciatosi fedurre da una capricciofa cupidigia d'accumular infieme cinquecento scudi d'oro, e venuto finalmente a capo dell' ingordo intento, cominció con si gelosa cautela a guardar Вьь l'ado-

<sup>(</sup>f) Mothe le Vayer. tom. 2. lettre 69.

<sup>(</sup>g) Mube le Vayer, tom 8. pag. 236. (h) Stob Serm 77. (i) Tracti de List, Infelo

l'adorato peculio, e con sollecitudine tanto affannosa a nasconderlo; che non contento d'averselo di man propria cucito dentro il giubbone, e d'andarne dì, e notte, tollerando il duro ingombro, ed il peso; temendo semprepiù che gli venisse scoverto, si fe' esule da tutte le conversazioni; s' accommiatò da tutte le compagnie; e scorrendo solitario sanatico, di Città in Città, e specolando nuove custodie del suo tesoro, alla fine incappato in man di ladri, e spogliatone, gli lasciò correr dietro la vita; (siccome fin' allora la salute, la quiete, il cervello) morendone accorato: e col suo strano, e volontario supplicio, avvisando chiaramente a tutti, che beni di tal natura, son più atti ad alterare, ed a precipitare l'essenza del ragionevole, che a dirigerla, ed a migliorarla: e'l trascurare per amor d'essi lo studio delle Lettere, andar di paro con la follia, di chi riggettasse l'alimento, per appigliarsi al veleno; o pur di chi uscisse dal sentier dritto, e piano, e luminoso, per incespicar nel falso, escosceso, e bujo.

XVIII. Anzi (a dichiarar ciò, che per un huomo dotato di ragione, ed invitato alle dovizie eterne, è più obbrobriofo) il lasciarsi da sì bassi disideri dominare, non è un bramar di possedere, ma un agognar d'essere posseduti. Nostri essemus, si ista nostra non essemus, si ista nostra non essemus, si ista nostra non essemus, ci quali (e se con occhio disappassionato andassimo osservando, troveremmo forse che tanti sono quanti son ricchi, ) dal dominio del molto, che possedono, son privati insin dell'uso, nonche del dominio di lor medesimi: su la traccia della qual verità, palesata pur troppo da una frequente, e lagrimevole sperienza, dicea benissimo quel Valente Medicator di passioni simili, (1) che tutto pieno di fallaccia, è il parlar di quegli avari, soliti a gloriarsi d'aver

(K) Sen. E2. 42.

<sup>(1)</sup> Franc. Petrarc. de remed. Utriusque fortune 1.1.c. 13.

379

d'aver molte ricchezze: poiche a pensarla bene, il detto verbo possessivo ad essi non già, ma appartiene all'istesse ricchezze, che son de' lor cuori le vere posseditrici: e non. fon esti che abbianle, ma delle medesime esti sono: siccome chiaro si scorge, essere mal composta quell'espressione, che per altro è sì usata, e comune, qualor dichiamo, che colui hà una disgrazia, un travaglio, una malattia, ove a dir bene (falvo ciò che in questi potrebbe operar una saggia tolleranza, ed in quelli un prudente disprezzo) la malattia, il travaglio, la difgraria hanno lui. Inferiamola qui qual ella stà questa lezione, poiche và tanto ricca di verità, e di rimedio. Divitias, dicis, habeo ingentes. Vide ne potius habeare: hoc est ne non divitia tua sint, sed tu illarum: neque tibi illa serviant, sed tu ipsis. Nam, si nescis, plures sunt qui habentur, quam qui habent: multoque crebriores, quos propheticus sermo notat, Viri Divitiarum; quam Divitia Virorum: sicuti vestra cupiditas, vilitasque animi, de dominis servos facit: nec jam divitia, sed vincula. & compedes funt.

XIX. Non hà dubbio, che chiunque è moderato ne' disiderj, e retto nell' intenzione, non entra in quest' ordine servile: perche non porta nell' animo il disordine, di cui parliamo. Ma moderazione non può mai avere, ne rettitudine nelle brame, colui che per assanarsi dietro i beni di fortuna, trascura l'acquisto delle Lettere: perocche nondisiderando egli il vero disiderabile, e non potendo per confeguenza aver quiete in qualunque conseguimento, non può aver ne sapienza, ne misura nel disiderare. La Sapienza infegna all' huomo l'appagarsi del sufficiente, ed un facil giudicio della sufficienza: la cupidigia lo stimola ad agognare il superstuo, non mai riputandol' superstno. Questa dunque lo rende misero, e schiavo: quella ricco, e Signore. L'argomento perciò in aria di dilemma, che sa Seneca, nella cendecinovesima delle sue Pistole; siccome è un'elogio per

B b b 2 1'

l'huomo studioso, che segue l'indirizzo dell'una; così è un'invettiva dell'huomo distratto, e sordido, che corre al precipizio dell'altra: ed è degnissimo di venir sedelmente trascritto, ne'ssuoi propritermini: acciocche non gli si scemi punto, ne di valor, ne di forza. Utrum habere malis multum, an satis? Qui multum habet plus cupit: quod est argumentum, nondum illum satis habere. Qui satis habet consecutus est, quod mumquam diviti contingit, sinem. Numquam parum est quod satis est. Numquam multum est quod satis non est. Nam, quo ad illos pertinet, apud quos salsò divitiarum nomen invasit occupata paupertas; sic divitias habent, quomodo habere dicimus sebrim, cum illa nos habeat. E contrario dicere debemus, sebris illum tenet. Eo

dem modo dicendum est, Divitiæ illum tenent. (m)

t XX. Riducendo la fostanza della dottrina fin quì trattata, ad opportunità di trarne qualche pronostico, giovevolissimo all' educazion de' fanciulli, ed alla fuga di tutto ciò, che attraversa lo studio, conchiudasi che i spiriti naturalmente inclinati al negozio, son di lor natura disadatti alle Lettere : sicche la mira del genitore in educare il figliuolo, dell'ajo, o pur del maestro nell'istruire il fanciullo, vuol esser tutta a distorgli da quel genio di trassicante, se gli voglion disporre a rendersi studiosi: essendo la suddetta professione, di propria qualità sua, tanto piena d'avidità, e d'inganno, per non dir d'una fordida frenesia, che oltre al non esser mai paga di ciò che acquista, onde non le avanza mai tempo per divertirsi da' suoi traffichi; ella è si passionata nell'amor della propria occupazione, che tutte le più sublimi di questa, abborrisce, e disprezza, riputandole perniziose, o almeno inutili. Quoad Indoles spectat, avara literis minus apta est: (Riportiainola qui tutta questa istruzione d'un Valente Precettore : secondo il nostro già dichiarato, e già difeso costume, di far con esso noi anche abbondevolmente parlar gli Autori; affinche nelle nostre parlate, apparisca non meno il pregio della fedeltà, che il fregio dell' Autorità.) Illa enim aureas dumtaxat literas amat: & pra auri pondere, catera nullius momenti, vel ponderis esse ducit. Sordida mens, pretiosam illam scientiarum supellectisem capere non debet. Ere graves cura, ad majora, & ardua assurgere vix possiunt. Negotiosa indoles omninò displicet: quisquis enim totum se negotiis dedit, nibil amplius illi est cum Musis, & literis negotii. Vir negotiosus totum animum soras explicat, atque expromit: nil residui est intus, quod disciplinis concedat, qua tamen totum animum, & to-

tum hominem volunt. (n)

XXI. L'altra conchiusione, a cui ci convien discendere, anche per sottrar la nostra Morale alla nota di poco provvida, e d'indiscreta, sarà quella, che l'attento Leggitore, troverà per avanti da noi già accennata anzi che nò: cioè dire tutto il mal delle ricchezze, ridursi a quest' unico, dell' occasione, che posson esser di male: il qual periglio, quando dal buon uso, e dal moderato costume venga sormontato; chi non vede, non che perniziose, anzi le ricchezze esser a tutti, e massimamente all'huom di studio vantaggiosissime? Lo studioso ricco, egli è tanto di miglior condizione, ed in istato tanto superiore a quel dello studioso povero, quanto l'abbondanza dell'oro, gli somministra. più comodo, ad arricchir di Letteratura: mercè i libri buoni, e scelti, de' quali si può provvedere; senza venir costretto, a perder sovente i frutti d'un lungo studio, in occasione di restituir i libri non propri, segnati come accennammo di luogo in luogo, con notazioni opportune, e regolate; e fatti per la sceltezza dell'edizione, e per la bellezza del carattere, più facili alla memoria, ed all' occhio: (pregiudicio, e dispiacimento, da non capirsi quanto grande egli sia, con senso di pienissima passione, se non da chi n' hà la pratica:)

tica:) mercè i copisti che può assoldare; e godendo della comodità, e del profitto, che risultano inesplicabili, dal dettar loro talvolta, i concetti, le riflessioni, le invenzioni, che in trovandosi immersi nello studio, vengono, se ben suor del proposito che s' hà per le mani, preziosissime : a somiglianza di chi, correndo con premura a qualche termine, avesse pronto un che gli andasse raccogliendo, le monete, o pur le gemme, che a caso gli uscisser di tasca : e dal farsi trascrivere i componimenti, per discoprirne più facilmente le imperfezzioni; come i difetti del rabesco su 'I fondo più pulito: e dal commettere l'ordinanza delle selve, de cataloghi, delle appendici, che sono allo Studioso, come al Padron di casa le guardarobbe; quelle essendo più atte, e più pronte a recargli nell'occasioni, onore, e servigio, che son meno confuse, e meglio disposte: mercè alla fine ( per lasciare il chiaro discoprimento di cent' altri avvantaggi, a chiunque abbia fior d'avvedimento, e di discorso) gli ajutanti di studio, che può spesare, gli studiosi, ed eruditi conversatori, che può alimentare, ò pure almen regalare:

XXII. Secondo la magnanima, e bella Idea, c' ora stà maturando un Gran Personaggio della nostra Italia, a cui tutti gli amatori delle Lettere debbon augurare aumento di fortuna, e di gloria; perche a tutti esso presterà onore, e generosa assistenza: Dissi magnanima, e bella Idea: perceche qual più meritevole di questi titoli, che quella di rendere il proprio Palagio, Tempio della Virtù insieme, e ricovero, e casa pubblica de' Virtuosi; disegnandovi oltre ad una grande, ed Universal Libreria, molte comode, e capacis stanze, distribuite alle conferenze, ed all' accademie di tutte le Scienze: e provvedute di tutti gli strumenti, e di tutti gli osservatori, appartenenti allo studio, ed alle sperienze di ciascheduna; e con gratuito, ed illimitato assegnamento, per tutt'i concorrentivi, non pur di penna, inchiostro, e carta,

wer-

ma di copiose bevande ristoratrici, proporzionate alla stagion corrente? Di lui si possiam supporre un'amore per la virtù si eroico, ed appassionato, da metter à paro di quel d'Alsonso, Re d'Aragona, il quale interrogato, in qual maniera mai, e per qual cagione stranissima, tra l'immensa ricchezza in cui nuotava, avrebbe potuto impoverire? Per il solo comprar la Sapienza, rispose, quand'ella s'andasse vendendo. Si sapientia venditaretur. Quo disto ostendere voluit, se pluris sapientiam, rerumque cognitionem facere, quam divitias, &

Regnum. (0)

Ed il divisato Palazzo di questo Lodevolissimo Mecenate, sarà una pratica raccolta, e visibile, e sontuosa, di tutti que' configli, che noi fin' ora al ricco amator delle lettere, anzi a qualunque huomo ricco, ci siamo ingegnati di suggerire: esortandolo a far servire le sue ricchezze all'acquilto della vera ricchezza, qual è la Virtù: al cui confronto, come ben dicea il Savio, qualunque maggior tesoro, è un mero nulla: el'oro più fino, e le più peregrine gemme, ne pur meritan di comparirvi. Ed allettando nell'accenate maniere i studiosi, ed incoraggiandogli, ed ajutandogli, mostrerà in fatti, quanto possano i beni di fortuna, agevolare, e felicitar lo studio: e quanto vantaggio, a divenir Sapiente, abbia il ricco sopra il povero; osservando que' precetti, e quel segreto di prudentissima economia, insegnati da Alessandro Ficheto, e degni in buona parte d'incidersi su gli antiporti del celebrato Palazzo, ad elogio del Principe; siccome dentro di esso, sarà della loro inesplicabile utilità, e della rara comodità, il felicissimo sperimento. Inter arcana studiorum, (Riportiamo le stesse parole della Storia, perche l'Istorico è degnissimo di lei ) Divitibus commendabat, ut aliorum oculis legant, alienis manibus scribant, alienis studijs proficiant. Anagnostes habeant, qui Auctores indicent, compendio referant.

verbo vel scripto, quidquid est in optimis libris scitu dignum, auditu jucundum, astimatione pretiosum. Hac arte, inquit, quamplurimi hodie, paucis nummis, & sportulis, exhauriunt omnes dostissimorum Virorum Bibliothecas: PAUTERTAS ERUDITISSIMA, DIVI-TUM AURO SUBSTENTATA, studet illis, scribit illis, suas

illis refundit opes, inastimabili sænore. (p)

XXIII. Hanno infomma le persone doviziose, nelle lor dovizie, le scortatoje dello studio; almen per il tempo ch'essi possono risparmiare, facendosi da ajutanti stipendiati alleggerir da molte fatiche, ed agevolarne molt'altre: secondo l'avviso d'un altro gran Precettore, che nel concorso di tanti punto non inferiori a lui, non si vuol tacere. Aliquem habcat, & si fieri potest domi, qui sibi sit à studijs, cuius præcipuum munus sit, a se scripta diligenter recognita rescribere, indagare auctoritates, tum quas afferre cupit sive intendit, aut voce, aut scriptis, aut libris; tum quas alij afferunt, ut cognoscantur an talis revera Auctoris, an tales omninò prout afferuntur. Secus si vir verè sapiens, ne sciens solum, vacet studio, ingenti erit obnoxius dispendio temporis, quod in alijs momenti gravioris, & quorum consideratio, ac perscrutatio ad ipsum rewera pertinet, wel pertinerc potest, impendendum foret. (q) Onde conosciuti, nelle suddette istruzioni, i tanti mezzi di facilitar lo studio, che mancano al mancar delle ricchezze, ed all'abbondar delle medesime abbondano; chiaramente si raccoglie, tra lo studioso ricco, ed il povero, aver la medesima differenza, che tra due corridori, de' quali un corra su le poste, e l'altro a piedi: o pur tra due edificanti, uno nel trasporto de' materiali servito da più manuali, l'altro appoggiato al solo talento delle mani fue: over tra due dipintori, quello avente i colori, provveduti, e macinati, e stemprati dal garzone; e questo dalla. penuria di servigio, obligato all'un mestiere, ed all'altro: Ve-

<sup>(</sup>p) Polybift. lib. 2. c. 8.

<sup>(</sup>q) Scotus Opusc.p. Cap. 2. num. 43.

Verità, che non dee recar maraviglia, se rappresentasi con più espressioni, da chi nella lunga pratica l'hà conosciuta con

maggior senso.

XXIV. A convincer però di falsa,e d' indiscreta l'openion di coloro, che giudicaron lo studio delle Lettere incompossibile con le ricchezze (falvo il dettone dal Padre Cigala nel citato Capitolo quinto, che non s'agita, ma si conferma)ove le suddette, quatunque si evidenti ragioni non bastasfero; dovrebbe valer per tutte la fentenza dello Spirito Santo, nell'Ecclesiaste al settimo: Utilior est sapientia cum Divitijs. Onde tutt'i seguaci dell'accennata troppo rigida Filosofia, condotti per avventura, o pur incoraggiati da quel di Seneca, Si vis vacare animo, aut paupersis oportet, aut pauperi similis ; (r) Non solamente dal citato infallibil testimonio dovrebbon rimanersi disingannatisma persuasi altresì, ch'essi nè pur del Morale han capita la sentenza: con cui vuole il Saggio Maestro avvertire l'huomo di studio, a saper nella ricchezza goder degli avvantaggi della povertà: cìoè a dire di non ricevere dalla ricchezza medesima ne danno, ne agitazione: non danno in facendole servire al rilassamento de' costumi; e non agitazione, in non sapendo risolvere a qual cosa debban servire: siccome in questo medesimo senso parlò l'Altissimo, allorche per bocca del Savio, dichiarò miglior la Sapienza accompagnata dalle dovizie:intendendo in tal caso, non di quella sola Sapienza, che significa Letterarura, e Dottrina; ma di quella ancora maggior d'ogn' altra, che sà l'uso di queste basse cose ordinare all' ultimo fin dell' huomo; e lungi dal farsi signoreggiar dalle dovizie, anzi le fignoreggia.

Altrimenti chi non vede, che il riprovar queste, qualunque volta non fossero, ne oziose, ne dannevoli, sarebboun' aperta ingiustizia: riprovando gli strumenti della Virtù, e la Virtù medesima? Quegl'istessi Eroi della Religion no-

Ccc stra,

stra, che sì magnanimi le rifiutarono; si compiacquero nonpertanto di poterne fare il rifiuto: ch'è quanto dir, si compiacquero d'averle, a fin di farle servire alla volontaria rinunzia: allora traendo maggior diletto dal possederle, quando la maggiorezza del ben posseduto, rendea più malagevole, e per conseguenza più meritorio lo spropriarsene. Ne la virtù di quegli altri, ricchi pur essi di merito esimio, i quali de' beni di fortuna non si spogliarono co'l rifiuto, ma con farne lodevol uso; or religioso, ergendo tempj, over simolacri all' Altissimo, ed or caritativo, provvedendo miseri, e sollevando oppressi; può dirsi francamente, e senz' altro bilancio, inferior a quella de' primi: massime essendo certo, che la maggiore, ò minor perfezione del fine, che si riguarda, e la maggiore, ò minor intensione nel riguardarlo, rende l'atto, più o meno eroico: come ne' Primi Principi della Chiesa, sù riputato ricchissimo di benemerenza l'abbandonamento delle lor fostanze; non già perche lasciasser molto; ma per la piena volontà, e per il motivo sublimissimo, ch' essi ebbero di lasciarlo.

\*\*XXV. Disse dunque benissimo quell' Antico, (s) Esfer le ricchezze simili all' acqua, ed al suoco: buoni servitori, a farsene servire; e cattivi padroni a lasciarsene dominare: Sicche non è il nudo abbominio di possederle quel che riporta la lode, e'l premio; ma l'abbominio di venir, come accennammo, dalle medesime posseduto. Anzi al paro d'un palato, il quale nauseando i cibi innocenti, ed usuali, darebbe indizio di costituzion corporale non buona, e nonsana; sù detto (t) (E forse seguitando la sentenza di Quintiliano, Vanum gloria genus odium divitiarum) Esser segno d'animo mal composto, e sconcertato, il troppo abborrimento delle dovizie, tanto giovevoli, ed opportune; ed occasioni

di

(s) Anp. Mothe le Vayer. t. 11. Lettre 73.

di tanto bene, a chiunque sappia avvalersene. Perciò deridendo, eschernendo la pazza Filosofia d'Anassogora, e di Crate, il primo de' quali sprezzando i frutti, e la messe de' suoi poderi, gli abbandonava incolti al pascimento di tutti gli animali; è'l secondo tutte le proprie sostanze (com'è noto) gittò nel mare; dell' uno passò in canzone per le bocche di tutti, ch'egli avea filosofato, più a favor delle mandre, che degli huomini; e dell'altro disse Apollonio Tianeo, che la Filosofia di lui, non che inutile agli huomini, non-

avea saputo giovare ne pur alle bestie. (u)

XXVI. Ma non volendo noi, fotto la medesima censura costrigner tutti que' primi Savi, che incaricaron pur tanto a' feguaci della Sapienza la fuga delle dovizie; diremo ( e non di mera invenzion nostra ) salvando all' istesso tempo la Sapienza ne' lor detti, e la Veracità nella nostra critica, ch' essi consigliaron così, perche argomentarono in tutti la medesima passione, che in se stessi per avventura sentivan vementissima: onde al considerare che i lor cuori, duravano gran fatica a staccarsi da' tesori, incaricavano ad altrui l' abborrimento de' tesori, come un mezzo ch' essi riputavan necessarissimo, a tener libero il cuore. Ma con tutto ciò rimane indubitabile, che ove i tesori, anche più sterminati, s'amassero con quel solo amore, con cui appunto gli amerebbe uno schiavo, bramoso di comprar con esti la sua libertà, cioè confiderandogli come prezzo della Sapienza, in cui è radicata la libertà tanto più riguardevole dello spirito; questo sarebbe un'amore, una, dichiam così, cupidigia. tutta piena di virtù: tanto maggiormente, che ove non per altro capo le ricchezze, s' argomenti che sien d' ostacolo allo studio, se non per le distrazioni che cagionano, e per il tempo che rubbano; in questa parte mal si potrebbe difendere come men rea la povertà, la qual' oltre alle sollecitudini, for-

se più pungenti, che pur dee sentire, per provvedere i mezzi al vivere; ne men può comprar que' tant' altri, da noi sopra riferiti, che toglierebbono allo studio medesimo le dilazioni: e non solamente più spedito, ma'l renderebbon'anche più vasto, e più abbondante. Nam illud mibi quidem, permirum videri solet, (Questo breve ragionamento, in cui a caso il pensier nostro s'è avvenuto, non ci rincrescerà trapportarlo tutto intero, per riceverne a un tempo, ornamento, e difesa:) Quid ita Veteres illi judicarint, non posse se simul, & rem babere, & in sapientia studia incumbere : qui mibi etiam videatur, quo facto summam divitiarum contemptionem, significare, ac praseferre voluerunt, eo ipso indicasse nimiam quamdam erga eas natura sua propensionem: si nummos in arcam condere non poterant, ut non omnes cogitationes suas in eamdem arcam includerent: neque quamdiu patrimonium habebant, imperare sibi, ut aliis rebus contemplandis, ac cognoscendis vacarent.... Neque verò video qui minus impedimento sit egestas studiis quam divitia: necesse est enim, qui unde vivat non habet, eum sibi vita subsidia aliunde quarere: in quo quantum temporis ponit, tantum de sapientia studiis detrabit: Melius igitur Philosophia, cui qui se regendos permittunt, ij opes si non habent non requirunt; si habent utuntur ut decet : neque umquam torquentur, aut agendi cupiditate, aut remittendi metu.

XXVII. Indifferenza dunque vuol esser nel fondo dell'animo; sì per non contradir alle disposizioni dell' Alta-Provvidenza, la qual con sapientissimo consiglio, sà quellatanto varia distribuzion delle fortune, che l'ignorante volgo, e la pazza turba degl'ingordi non intendono; e sì ancora, per non lasciarsi co'l disiderio inquietare da ciò che manca: poiche la Prudenza insegna, a non permettere al cuore agitazion veruna, ne pure a cagione di ciò, che si gode, ed abbonda. L'attual possessimo delle copiose fortune, oltre all'esser innocente, qualunque volta non incatena il cuore,

e non è per altro capo, ne pernizioso, ne inutile; si fa ancora occasion di molto merito, quand' egli vien sottoposto alle leggi del buon uso; e d'un merito inesplicabile, quando il buon uso vien regolato da quelle massime più sublimi, che tendono all'acquisto della Sapienza, ed a fare regnar la Sapienza. Dissi à fare regnar la Sapienza, per valermi di questa frase, come di passaggio a significare, in qual di que' dispendi, che riguardano la Sapienza medesima, le ricchezze sieno meglio impiegate, e da poterne dire che veramente le dà il Regno, e lo Scettro in eredità; ed in una lunga, e tranquilla pace la rende dominatrice. Questo è il dispendio, che s' impiega in provvedere a' figliuoli, Maestro di gran Virtù, di rara Attitudine, e Tutto, e con vero Amore applicato ad

ammaestrargli.

XXVIII. Notate primieramente, che in tal Maestro si disideran quattro requisiti, tra' quali ognun che manchi, mette un mancamento di fomma confeguenza, e da rendere tutti gli altri fuor d'ogni credere men pregevoli; percheassai meno atti all' intento del magistero: in primo suogo la Virtù, ch' esso dec in grado persetto possedere in se medesimo, per comunicarla non imperfetta ad altrui: In secondo l' Attitudine, per la quale intendo quel talento, non comune a tutt' i Virtuosi, di far la suddetta comunicazione: In terzo, ed in quarto la Disoccupazione da ogn'altra cura, el'Affezione a questa: acciocche tutt' i suoi pensieri, almen primarj, sien rivolti all' istruzione ch' egli hà intrapresa : sacendo d'essa l'unico suo negozio, l'oggetto di tutte le sue sollecitudini. Or siccome un maestro simile, non v'hà guiderdon che lo rimuneri quant' egli merita; così un' huom facoltoso, e saggio, non dee badare a dispendio per conseguirlo.

XXIX. Al maestro che gl'insegnava la lingua Ebrea, pagava Ticone uno scudo l'ora: e quanto maggiori carati d'attitudine quegli avesse posseduti per insegnarla, tanto più

preziosi il prudente discepolo, e d'ogni più ricca mercede meritevoli, avrebbe riputati i momenti della sua scuola: perocchè se in soli strumenti matematici, per avergli più retti a gli esperimenti, più adatti all' osservazioni, si condusse a spendere scudi ducento mila; (y) con qual tesoro non dobbiam noi credere, ch' e' farebbe stato pronto a salariare un. Maestro Insigne, che non è uno stupido strumento, ma un. canal vivo, e ragionevole, per cui tutta quant' è la Sapienza, ed in maniera da noi stessi nell' intender medesimo non intesa, passa, e si comunica? Per un diamante, che sia al doppio maggiore d'un altro, non si da solamente il doppio del prezzo: ma talora venti, talora cinquanta, e talora anche cento volte più : e per un maestro, che più d'un altro posfegga in grado eminente una perfezione, ò pur nell' infegnare un Metodo fingolarmente opportuno; massime ove all' altre perfezioni, accoppi quella sopra ogn' altra apprezzabilé, d'un naturale miglior talento di comunicar le sue perfezioni, sarà ben impiegato qualunque gran prezzo : potendo succedere che appunto a questa sua rara qualità, a questo fuo Metodo non comune, fia rifervato il render huomini infigni, ed eminenti que' scolai, che sotto un' altro Precettore, non s'alzerebbon per avventura, oltre la linea del mediocre.

\*XXX. Tutto stà a conoscere Maestri sì preziosi, e sapergli scegliere, e separare dalla turba di que' tanti dozinali, che se n'appresentano: o pur dirò meglio che tutto stà a volere usar quelle inchieste, e quegli esami, che per una scelta sì importante, e sì insieme ancora malagevole son necessari: perocchè oltre all' esser pochi che per ciò sare abbian discernimento bastevole, son anche pochissimi que' che lo vogliano avere: amandosi sovente più l'inganno, che la verità; più il diletto che la persezione: perche s' appren de che questa costi

più

Libro II.

391 più caro di quello: se ben arriva poi anche il tempo di disingannarsi, e di comprendere, che per aver voluto meno spendere nel maestro, altro non s'è imparato, se non ciò, che a doppio costo, dovrebbesi studiar di disimparare: Que erat Timotheo, insigni tibiarum magistro causa, quare duplicem mercedem ab ijs exigeret, qui aliorum sub di sciplina suissent: quod & dedocendos sibiillos, & docendos ajebat. (z) Il peggio si è, che non sempre avviene, di potere co 'l susseguente dispendio emendare, e compensare i danni della preceduta avarizia: e quando pur si possa, riman sempre irreparabile la dissipazion del tempo, malamente impiegato, fotto un' oziosa, ò

pur almen poco giovevole disciplina.

XXXI. E poiche toccammo l'economia, che si dee aver del tempo; non sarà improprio il divertirsi qui brevemente a considerare, quanto l'eccellenza d'un Maestro sopra d'un' altro, confista tal volta, ed anche chiaro apparissca, in sapere appunto tesoreggiar su'l tempo. I maestri ordinari, e cert' uni, che con vocabolo nuovo sì, ma espres-. fivo, io chiamerei Guardausanze, pensano d'adempier tutto il dover loro verso i discepoli, facendo solamente scuola a. certe ore determinate; e dando loro quella ch' essi chiamano la lezion consueta. Ma que' scelti, e rari, de' quali andiam dicendo che non han prezzo; si ridirrebbono di simiglianti riserve in un' uficio, ch' essi ben conoscono non aver tempo, ne luogo fisso; perche vuol' esercitarsi in ogni luogo, ed in ogni tempo. In Cafa, ed in Piazza, nelle converfazioni, e ne' passeggi, nelle visite, ne' diporti, ed insin nell' ore del difinare, e dell'accostarsi al riposo, son sempre rivolti ad istruir i Igro Scolai: e con istruzione tanto più profittevole, quanto più continuata, e varia: anzi più atta à formar in essi un buon giudizio, venendo occasionata dalle differenti opportunità, che nascon alla giornata; e da diver-

si accidenti, e dagl' incontri del vivere, e del convivere, che non sarebbono i discorsi, e gl' istessi avvertimenti Metodici: essendo appunto quelle dottrine le più facili a penetrar negli animi, massime de' fanciulli, ed a farvi presa, che nonentrano sotto l'odiato carattere di studio, e di lezione; ma con la riflession che sembra casuale, se bene non fattasi fare a caso, d'una cosa che si vegga, d'un'altra che se n'ascolti, di questa che muova il diletto, di quella che provvochi la. dispiacenza. Perciò i Precettori c'accennammo di buon gusto, ed economi diligenti non pur de' mesi, e delle settimane, ma dell' ore, e degl' istanti, non approvano i loro allievi, a quel misero, e fallacissimo esperimento, di saper ben tradurre una pagina di latino, o recitar francamente un' Egloga di Virgilio: onde avviene spessissimo, che i meno istrutti passano per saccenti; ed i meglio addottrinati, se manca loro alcuna di fimili incrostature, per ignoranti: ma gli riconoscono al saggio di quella erudizion universale, che sola sà l'huomo veramente dotto; e non avvien, che piena e speditamentes' impari, se non nella divisata maniera d' imparar fempre.

XXXII. Ed ecco perche unita al suddetto valore di Maestrissimili, disiderai la lor disoccupazione da ogn' altra cura; ed una pienissima libertà del cuor loro da qualunque altra affezione: acciocchè abbian tutto il tempo, e tutto il genio di mettere in esercizio, quel ch'essi giudican sì necessario, e sì utile, e la cui utilità non si può mai abastanza esprimere, magistero incessante, e continuato. Anzi questi due ultimi requissi, venner giudicati da' più Prudenti, di tanto peso; che nel concorso d' un Precettore più perito, ma men disoccupato, e meno amoroso, con un altro più assezionato, e più libero, ma men perito, si dovesse elegger questo, e lasciar quello: antiponendo la maggior attenzio-

Libro II.

ne, alla maggior maestria: Sape juniores Magistri, si naviores, praferendi sunt peritioribus non adeò diligentibus: siccome più volentieri consideremmo la nostra lite, all'avvocato diligentissimo, e men dotto, che al dottissimo, e negligente: e così i poderi all'agricoltor meno esperto, ed operoso, che al più pratico, e pigro: così l'economia de'nostri averi al fattor men provetto, ed attento, che al più intendente, e trascurato.

XXXIII. Ritornando a raccomandare all' huomo facoltoso, che sappia, con provveder la sua famiglia d'un buon Maestro, sopra le sue stesse fortune sì saggiamente teforeggiare; ricorderogli in ultimo la risposta d'Aristippo; a chi ricercollo, di qual vantaggio al figliuolo, che con tanta sollecitudine ammaestrava, sarebbe stata la Letteratura? Quod in theatro, lapis super lapidem non sedebit. E l'altra più frizzante, ch' egli diede a colui, il quale lagnandosi del caro prezzo, che dal Filosofo, per l'educazione d' un suo figliuolo gli si chiedea; ed esaggerando, che con quello sborso avrebbe potuto comprarsi uno schiavo; Tu verò (sentì rispondersi, e piacevolmente rimproverarsi dal Savio Pesator della Virtù ) Etiam hoc amplius, si unum emeris, duos habebis. Significavit videlicet, quorum callustratus doctrinarum luce non esset animus, eos lapidum, non hominum, aut si forte inter homines, servorum, aut ingenuorum loco, numero esse habendos. (b) Dissi che questo Sapiente pesava bene la Virtù: a distinzion di tutti coloro, de' quali certo non si può dire, che la pesino rettamente: poichè volendo pure a' lor figliuoli procacciarla, fanno nonpertanto a' Maestri, meschinissimi assegnamenti: e giudican più spediente alla tradita Prole, accumularle un più grosso peculio, ingomberarla con abiti più sfoggiati, abilitarla a' cotidiani dispendi di tutt' i giuochi, di tutt' i festini, di tutt' i teatri, che provvederla d' un Precettore, più atto a Ddd rifor-

riformare in lei quant' è di sconcio, e di malnato; ed arricchirla di tutte le doti dell'animo, delle maniere più civili del vivere, delle miniere più recondite dell' intendere. Cecità ella è questa, non ha dubbio, tanto più lagrimevole, quanto è più contraria a' disideri di que' medesimi, che la. patiscono, e la fomentano: perocchè mi dicano, Non vedrebbon essi più volentieri i lor figliuoli, riuscir simiglianti a certi esemplari di Prudenza, di Pietà, e di Dottrina, che s'ammirano, e s'invidiano nella lor Patria; avvegnachè possedessero mille annui scudi di meno; che divenir seguaci di cert' ignoranti, e sfaccendati, e scandalosi, che quivi medesimo tutto di si rimproveran', e si detestano; quantunque meglio patrimoniati con mille scudi di più? Or a queste considerazioni d'un valente Pedagogo, (c) aggiungasi che il figliuolo così ben allevato, si farà valere i mille scudi per diecemila: ed a quell'altro sì malmenato, e sedotto, i mille non valeranno per cento.

XXXIV. Che frattanto io conchiudo quest' articolo, (su cui per altro, attesa la sua importanza, giammai nonvorrei finir di discorrere) co'l mettere in considerazione di chiunque abbia fior di senno, quanto giubbilo dovesse inondar il cuore di Carlo Secondo, Re di Sicilia, e Conte di Provenza, allorche giunse a poter in atto d' adorazione, inginocchiarsi, ed appender voti, e destinar tempi, a Ludovico eletto Vescovo di Tolosa, suo Figliuolo, Canonizato ancor vivente il Padre: e se avrebbe per ventura il Buon Genitore (Venerato poscia anch' esso, e tenuto in oppenion grande) ceduta questa letizia, per quella di poter al Fglio caricar il capo d'altre più Corone, e lasciarlo Erede, di più intere Monarchie. Benedetta pur la penna, di quel non meno pio, che erudito somministrator di questa istoria, da lui riputata la più gloriosa, e la più memorabile, tra tutt' i Re-

gj, e Sagri fasti degli accennati Principi, che da un Religioso Cronista s' andavano compilando; ed a cui è dover chesacciasi l'onore di riserirla, con la menzione, e con la lode
di lui, stesane dal Gassendo. (d) Cum vir bonus, Dostusque
Dominicus a Jesu Maria, Carmelita, scripturus de Sanstis ex Regia
stirpe progenitis, monumenta quadam ex Peireskio quassissiste ex Regia
stirpe progenitis, monumenta quadam ex Peireskio quassissiste; nibil
bic potius babuit quam commemorare Carolum Secundum, Regem Siculum, unaque Comitem Provincia. Is enim & mortuus venerationi
babetur: integro ejus corpore, in hunc usque diem Aquissextiis asservato: & vivus ea fuit selicitate, ut Ludovicum fatis pramortuum,
rodent reserri in Sanstorum Catalogum: atque adeò vota illi voverit, pecuniamque legaverit, extruenda ipsi Ecclesia Massilientium
Minoritarum.

🖎 XXXV. Or siccome, per l'acquisto della Virtù, ogni gran somma è ben' impiegata nel salario di valenti Maestri, che son libri parlanti; così nella compra di buoni, e rari libri, che son maestri taciturni: se bene nella loro taciturnità eloquentissimi; e sovente più atti ad introdurre in certi spiriti le dottrine, co'l favor della quiete, e del silenzio, che i Maestri medesimi sotto il suono della voce. Quella Sapienza, che non può comprarsi direttamente, secondo la velleità (per valerci oportunamente, e non curando qualunque critica, d'una voce scolastica) d'Alfonso primo Re di Napoli, (e) da noi poc' anzi riferita; si compra indirettamente, comprando i parti di lei medesima, quai son l' Opere de' Sapienti: ond'è che chiunque in acquisto di libri , o pur in salario di maestri , impiegasse tutto il suo patrimonio, ben si potrebbe intitolare un vero apprezzator della Sapienza: degnissimo dell' Elogio, che sece a se mede-Ddd fimo

(e) Lancellotti Hoggidi p. 1. cap. 27.

<sup>(</sup>d) Petr. Gassend. tom.5. Nicolai Claudii de Petresc. Senator,s Aquisextiensis Vita, seu Vita Petreskii.

fimo quel Savio per antonomafia, tanto più meritevol di questo titolo, quanto più in paragon della Sapienza, sapea vilipender tutto. Dispitias nibil esse duxi in comparatione il-

lius. (f)

Spesso l'aver noi, ò pur il mancarci un libro, può riuscir sì utile, over pernizioso al nostro studio, ò pur all' intento del nostro studio, che vaglia a risparmiarne, over addossarne la fatica di più anni. Ecco dunque se nella compra d'un tal libro, non sarebbono bene spesi que' tre talenti, che diè Aristotile per l'Opere di Speusippo; (g) e le cento mine, cioè dieci mila danari, spesi da Platone per i tre libri di Filolao Pittagorico; non ostante ch' e' fosse huomo d' angustissime fortune; Licet tenuvioris alias conditionis. (h) E la prefata somma, l'avesse ottenuta in dono dal Tiranno Dionigio di Siracusa. (i) Eran pur questi i due Lumi maggiori della Grecia, e del Mondo; ed Arche del vero sapere, forse le più ricche, di quante mai sieno state in quello, e negli altri secoli. E pure tal sù la stima, in cui ebbero un buon libro, che l'anteposero a tutte le dovizie; e l'amoreggiarono, studiandolo incessantemente, sin all' ultimo istante della lor vita. Emptosque tanto studio lectitavit: (Il riferito Platone) Ut ad ejus defuncti caput, postmodum inventi sint. (k) Sarebbe quelto il secol d'oro per i Librai, ed il secol di ferro per i giojellieri (ch'è quanto dire il vero fecol della Sapienza, non della Vanità ) fe vi regnasse il genio del suddetto celebratissimo Re Alfonso d'Aragona, e di Zenon Cizzieo: il Primo de' quali protestava, c'avrebbe più volentieri sofferta la perdita di tutte le sue perle, e di tutte le gemme, che d'un solo de' suoi libri: (1) ed il Segondo, di sette trattatelli fopra

<sup>(</sup>f) Sap. 7.8. (g) Gell. lib. 4.cap. 17. (h) Salden. de libris lib. 1.cap. 9.

<sup>(</sup>i) Idem ibid. & Laert. lib. 3. (K) Salden. loc. cit.

<sup>(1)</sup> Sald. de Libris lib. 1. cap. 8. Citando Anton. Panormit. de diel. & fael. Alphonf. l. 1. & 4.

soprale loicali divisioni, al venditore Filon Dialettico rad-

doppiò il prezzo da lui richiestogli. (m)

XXXVI. Due avvertenze, in chiudeere questo Capo, mi sembrano necessarie: acciocchè quanto nell'animo de'Leggitori s'è seminato, in avvantaggio dello Studio, non traligni a rendere lo Studio medesimo svantaggioso. La prima siè, che non tutti gli Studj si voglion imprendere con la medesima passione, e con la medesima di tutte l'altre occupazioni pienissima trascuranza: perocchè ce n'hanno alcuni, i quali ove usati con moderazione, e senza pregiudicio degli altri di maggior lieva, adornano il Letterato; quando per l'opposito gli usurpassero tutto il tempo; in vece d'ornamento, gli recherebbon danno, ed ignominia: a simiglianza d'un corpo, che spogliato degli abiti, bisognevoli a difenderlo dal freddo, ed a farlo comparir tra gli altri, fotto le divise dell' onesta comune usanza, andasse tutto ingonibro, e cascante di merletti, e nastri: o pur d'un' altro, che lasciando i veri cibi, e sodi, nati alla nodritura, volesse sostentarsi di sole spezierie, e di salse. Così il Vives, avvertì della Poesia: Illud tamen non ignorandum, Poesi horis succissivis studendum esse: sumendamque eam non ut alimentum, sed ut condimentum. (n) E così noi della Poesia medesima, della Musica, della Pittura, e d'altre Arti Meccaniche, avrem forfe campo, ed opportunità, di perfuadere altrove.

Lagrimevol, di verità, non che non laudevol cosa, farebbe, l'intelletto umano, nato alla contemplazione di tutto il grand' Ordine Naturale, e di tutto ancora l'Immenfo Sopranaturale, e dell'istessa Divina Essenza, vederlo tutto divertito, ò per meglio dire imbarazzato, ed impassojato, nella disposizion d'alquanti colori, nella desinenza d'alquante voci, nella consonanza d'alquante note: siccome

chi

<sup>(</sup>m) Laert. lib. 7. c. 1.

<sup>(</sup>n) Vives lib. 3. de Tra. Discipl.

chi non direbbe vituperato al più alto segno quel ricco, e pomposo Bucintoro, eletto per il celebre, e solenne sposalizio dell' Adriatico, quand' egli comparisse tutto carico di carboni? al par di chi, in simil proposito, deplorò l'avvilimento della famosa Paralos degli Ateniesi, destinata già a' foli affari d'alta conseguenza. Su questa madesima istruzione, osservava quell'erudito Franzese, (o) che il Lione, el' Aquila, (animali principalmente nobilissimi, per i simboli che mostrano all'huomo, di varie virtù, ch'esso dee praticare ) allorche camminano, han per istinto ritirar l'unghie, e gli artigli; così questi strumenti serbando, e risparmiando, per valersene all'occasioni: ed argomentava con questa similitudine, che l'acutezza dell'ingegno umano, non fi vuol malmenare in cose frivole, e di corto argomento; o pur unicamente ordinate al comodo, ed alla lusinga de' fensi: ma occupar nell' investigamento delle sublimi cose, proporzionate alla sua spiritual natura, ed al nobilissimo fine per cui fù fatto.

AXXVII. Non intendiamo però (ed eccovi la seconda avvertenza testè promessavi) che chiunque vuol applicarsi allo Studio, debba rinunziare a tutte l'altre applicazioni, avvegnachè ragguardevoli, e decorose. Anzi prima d'imprenderlo, per conoscere quanto lo studiar gli convenga, e con qual misura; gli è d'uopo seriamente ristettere, su la qualità della condizion sua, e dello stato; e su le obligazioni tutte, che dello stato medessimo, e della condizione son conseguenze connesse, ed indispensabili. Ad alcuni lo Studio è principale: ad altri un mero accessorio; e poco più che un semplice ornamento: onde siccome i primi visti debbono applicar tutti; così i secondi l'applicazion totale, son tenuti a metterla in quegli affari, che al principal loro issituto s'appartengono: tanto che si riprova in questi,

cho

100

all'

(p)

quella

(0) Motthe le Vayer tom. 11. lett. 76.

399

quella smodata voglia di studiare, che gli distragga dall' adempimento de loro uficj : come un'amor della Virtù, malconfigliato, e falfo, che alla Virtù gli voglia condurre per la via del vizio. Non espongo qui a considerarsi, quanto fosse mostruoso che un Nerone, lasciate le redini della sua Monarchia, prendesse a regolar quelle d'una carretta : e mendicando del plauso tra le scene, e nelle Palestre, curasse più apparir buon comico, e valente carrozziere, che retto Principe, ed ottimo Imperadore. Ma l'istesso non mai abbastanza celebrato Alfonso d'Aragona, sarebbe stato sommamente biasimevole, se per amor dello Studio, a cui egli avea disposizion rara, ed affezione indicibile; avesse trascurata la cura del Regno. E perciò non ottenne mai nella via delle Lettere, una lode più alta, di quella che gli fù data da un lodatissimo Lodatore, dicendo che a fola cagion del suo Principato, lasciò di riuscire più eccellente Letterato. Ita eum enim affecerant Litera, ut Jo. Efernitanus rari judicij, ingeniique vir, clarissimum hoc de eo tulerit testimonium, Nisi Rex fuisset, eximium philosophum futurum fuisse. (p) E pur chi non direbbe, che un genio alle Lettere sì ardente, e sì forte, che gli facea ripeter sovente, Malim privatam vitam agere, quam eruditione carere, Gli avrebbe resa scusabile qualche trascuraggine nel governo, ovel'avesse commessa in grazia di qualche troppa diligenza donata allo Studio? Sapea però esso, che se ben si può, come i Varroni, i Catoni, i Plinj, i Tullj, i Cesari, e tant' altri, accoppiare la profession delle Lettere, coll'amministrazione de' primi carichi della Republica; nulladimeno ciò si vuol far succedere in guisa, che gli altri essenziali uffici dell'huom che studia, dallo Studio ricevan fregio, non detrimento: come la luce serve di veicolo, non d'ostacolo, al calore, ed all' efficacia del Sole.

XXXVIII. La qual verità, ove altro argomento non v'avef-

<sup>(</sup>p) Panormitan. de Gest. Alph. T. V. H. V. DoEtrina p.389.

v' avesse, si scoprirebbe a chiaro lume, con questo solo, che se all'adempimento delle nostre obligazioni, e di ciò che da noi richiedono l'uficio, e lo stato nostro, ne pur gli stessi esercizi di pietà, e di divozione si debbono anteporre; quanto meno gli si dovrà anteporre lo Studio, ch'è tanto men. perfetto di quegli, quanto e men proffimo all'ultimo nostro fine? Non basta (dicea un Valente Osservator di cert'inganni umani, che vorrebbon tra noi passeggiare in sembianza, e con credito di perfezione; e la cui breve concione, non farà fuor del nostro proposito rapportarla sì fedelmente, che non sia più che tradotta.) (q) " Non basta ad esser huo-" mo da bene, l'esser virtuoso. Egli è d'uopo, che la Vir-" tù fia di quella, che Dio richiede in Voi, corrispondente " allo stato, in cui v' ha messo. Ciò che rattiene alcuni dal " procacciarsi la virtù proporzionata al proprio stato; è il " veder che questa risplende meno, e sa per avventura mi-" nor comparsa, in paragon d'un' altra più luminosa, e " più esposta al pubblico. La Virtù del Padre di famiglia, ", sembra triviale, e bassa, al confronto di quella del Reli-" gioso, eroica, e sublime: e perciò se condotto dal vano "fervor di salire a questa, trascura quella, che gli convie-" ne; e per la cui strada potrebbe anch' esso altissimamente " ascendere; se della casa vuol far Chiostro, e contemplare " in vece d'operare; siccome và fuori, e lungi dal suo usi-"cio; così per l'istessa strada dell'opre buone, perde il " merito, e' l' titolo d' huom' da bene. " Ed eccovi nel biasimare, e nel convincer l'errore di quegli Studiosi, i quali per attendere allo Studio, tralasciano l'adempimento de' lor doveri; accennatavi la doppia cagione, volli dire il doppio vizio, che a ciò gli spigne: la superbia, e la voluttà: perche nell' occupazion dello studiare divisano maggior pompa; o pure perche vi sperimentano più diletto.

XXXIX. Il Metodo dunque fondamentale, indispensabile, ed in cui ogni buon Metodo si contiene; che dee praticarsi da qualunque Studioso, cioè da qualunque seguace della Sapienza; è quell' istesso, che della Sapienza medesima è fondamento, e principio: cioè la fuga degli eccessi, che son la meta, e la sede del vizio. Eccessiva sarebbe, e viziosa, la trascuraggine di chiunque, per vana cupidigia delle fuddette cose, tanto men nobili, e men giovevoli dello Studio, abbandonasse lo studio: ed eccessiva altresì, e viziosa. quella tanta affezione allo studiare, per cui l'adempimento delle proprie obligazioni, si mettesse in non calere. Sicche cercando la Virtù, non vi scordate di tener la via di mezzo, per cui essa passeggia di continuo, e vi si trova infallibilmente. Ma avvertite, che a voi talvolta non sembri mezzo, quel che per ventura allo stato vostro sarebbe estremo. Che se bene (per non accostarmi ancor io, co' miei configli all' eccesso) non intendo d'obligarvi ad imitar esattamente quell' Attejo Capitone, il quale ricusò la suprema Dignità del Consolato, offertagli da Augusto, per avere più agio da consegrar agli studi tutto intero il suo tempo; (ch' egli dividea così, sei mesi trattenendosi alla campagna, attendea a leggere, e meditar attentamente, ciò c' avea letto; e sei altri mesi, tornato nella Città, tutto era nell'altro studio, non meno d'ogni più attenta lettura proficuo, e necessario, cioè della Conversazione Erudita) (r) se ben, dissi, a tutta una tanta imitazione non vi vo' costrignere; nè pur saprei soffrirvi divertito, dal trarne tutto quel saggio documento, che v'ha per tutti. Chi sà le proprie obligazioni, e le adempie; egli è anche, senza studiare, il più benemerito dello Studio, perche tien a mente, ed offerva la più fublime, e la più rilevante di tutte le verità, che dallo Stu-

 <sup>(</sup>r) Hoton, de Senat, & Senatus consult. Insignib. ap- Salden. de Libris lib-1cap. 9.

dio più attento, e più costante potrebbe apprendere. E lode dell'Aquile, come accennammo da principio, lo sgravarsi del peso della preda, per contemplare il Sole. NIHIL UT MEDITANTIBUS OBSTET. Ma chi non le condannerebbe, se per sar ciò, lasciassero andar a male la propria prole? come sà l'uccello Stellino, o vero, o savoloso, ch' egli sia, riferito colà dal Bonardo, ed a cui per contrapposto di biassimo adattiamo il motto CONTEMPLANDO NEGLEXIT.



#### PROTESTAZIONE.

Rofessando la dovuta ubbidienza a'Decreti del SS. Pontessice Urbano VIII. del 13. Marzo 1625, e dichiarato a' di 5. Giugno 1631. e confermato a' 5. Luglio 1634. dichiarassi che la Relazione, inserita su'l principio di quest' Opera, delle Riguardevoli Virtù del P.D. Giuseppe Maria Cigala, è appoggiata alla sola sede umana, non alla Divina. Con quella parlano gli huomini: e con questa il solo Vicario di Cristo.

### APPROBATIO OPERIS.

N percurrendo enixis curis , juxta Rev. P. Generalis mandata hoc Opere, quod inscribitur: Metodi &c.: ab Eruditissimo pariter, ac Eloquentissimo P.D. Bernardi Cavaleris Calamo nuper exarato, vifum est nobis, secundo Numine deprehendise Auream Scientiarum omnium Fodinam: ex qua Bonarum Artium, & Disciplinarum Professores, eruere valcant quidquid pretiosum, ac rarum, promovenda in immensam penè adoream Virtuti, & Doctrina conferre possit. Non licet nobis per commissi Muneris leges, pro dignitate prosequi laudes tum Scriptoris,tum Operis. Ad judicium ferendum vocamur, non ad Panegyrim. Caterùm nibil in eo, quod ad rerum delectum, & copiam defideretur; nibil quod ad partium aconomiam, & ordinem : folida,& germana funt Pracepta, & Theoremata: Eruditiones recondita,& concinna: Stylus ipse cultus, & elegans, quantum fert Didascalica materia gravitas . Omnia denique suis numeris adeò absoluta, ut nibil quoque omissum sit, quo Hatruscalingua puritas commendetur. Ut igitur censemus tantum utilitatis, & emolumenti, Litterarum Cultoribus, ex bujusce Operis studio obventurum, quantum nominis, & fame Auctori, & ejus Congregationi; ita jurato asserimus, nibil ab ejus dictis modestissimis, & religiosissimis, in Fidem, aut Bonos mores peccatum effe.

> D. Cajctanus Fontana Cl. Reg. D. Dominicus Peyre Cl. Reg. D. A N-

## 404

## D. ANTONIUS MARIA

#### CORREALE

Congregationis Clericorum Regularium Præpositus Generalis.

Oc Opus inscriptum: Metodi Studiosi, à P. D. Bernardo Cavalerio, & de Acugna, nostræ Congregationis Theologo compositum, & juxta assertionem Patrum, quibus id commissum suit, approbatum; ut typis mandetur, quoad nos pertinet, facultatem concedimus. In quorum sidem præsentes litteras, manu propria subscripsimus, & solito nostro Sigillo sirmavimus. Romædie 13. Augusti Anno 1712.

D. Antonius Maria Correale Clericorum Regularium. Prapositus Generalis.

L. # S.

D. Joseph Maria Aliprandi Secretarius.

Vidit D. Augustinus Maria Alfieri Cleric. Regul. S. Pauli, & in Ecclesta Metropolit. Bonon. Pænitent. pro Eminentissimo, & Reverendissimo Domino D. Jacobo Card. Boncompagno Archiepiscopo, & Principe.

Imprimatur

F. J. M. Mazzani Vicarius Generalis S. Officii Bononia.

IN BOLOGNA. M. DCC. XIII.

Per Giuglio Borzaghi.

Con licenza de Superiori.

# INDICE

## Delle cose Notabili.

|                                              | $\mathbf{A}$                                      | 1.                    |            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| Bito. Quant                                  | o forte.                                          | la fina muima Camia   | Pag. 102   |
| S. Agostino. Come si<br>non principiava da I | Dio. 55. Suo bel difec                            | orfo della Memoria    | . 200      |
| Agrippina. Cercò con                         | ogn'industria, di ter                             | ier lontano dalla Fi  |            |
| Figliuol Nerone.<br>Alcibiade Fanciullo. 1   | Riputato di riuscita str                          | aordinaria . o nel b  | en onel    |
| male.                                        | •                                                 |                       | 178        |
| Alessandro. Suo folle                        | investigamento. 71.  A<br>he innalzò presso al Gi | buon ora fagrific     | ava agli   |
|                                              | ia. 271. Suppliva a' d                            |                       |            |
| quenza. 336. Suar                            | isposta ad una Città, c                           | he assediava.         | 355        |
| Alfonso d' Aragona. ( Alfonso Re. Guarito d  |                                                   |                       | 125        |
| Antigono. Ripreso da                         |                                                   | o Cuizio.             | 252<br>71  |
| Annibale. Vittorioso                         |                                                   | r la Filosofia, che j | per l' Ár- |
| mi.<br>Angelo Poliziano. Tu                  | etto annlicato a fludia                           | rinezie ed immon      | dizie st   |
| Anacreonte. Sua Cop                          | iofa rinunzia.                                    | mezie, eu minion      | 377        |
| . Anassagora . Ripreso i                     | iel troppo disprezzo d                            | elle sue fortune.     | 387        |
| Apollonio Alabedense                         | ,Maeitro di Rettorica                             | elimio. Sua Prude     | 233        |
| Applauso. Trascurato                         | da noi fovente il mag                             | giore, per amor de    | ella mag-  |
| giore utilità. 28. e f                       | eg. Quanto talvolta j                             | pregiudichi alla bu   |            |
| Appione Grammatico.                          | Sua folle millanteria                             |                       | 237.<br>62 |
| Aquila spennacchiata,                        | che non può volare;                               | Simbolo dello Stud    |            |
|                                              | tudiare . 295. Gravata<br>325. Per mirare il Solo |                       | 353.       |
| Aristotile. Sua Sapien                       | za ajutata da Alessandi                           | ro.                   | 298        |
| Aria. Quale convenga<br>Aristippo. Bell'ammo |                                                   |                       | 85. e feg. |
| raminppo. Den ammo                           | Fff                                               | a ana racifa: eu ar   | favia      |
|                                              |                                                   |                       |            |

| 406                                                                  |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| favia sentenza. 119. Sue degnissime, e frizzanti risposte sopra      | l'edu-  |
| cazion de fanciulli.                                                 | 393     |
| Archimede. Uccifo tra le sue offervazioni.                           | 57      |
| Arte della Memoria. Libro Stampato in Franforte, fotto il titolo     |         |
| zophilacium Artis Memoria. 207. Ed altro Intitolato, Ars memoria     | vindi-  |
| cata.                                                                | 214     |
| Astinenza. Eccessiva nocevole.                                       | 275     |
| Attejo Capitone. Rifiutò il Consolato per attendere a gli Studj.     | 401     |
| Atene. Qualor su saccheggiata da' Goti, per qual motivo le vi        |         |
| lasciati i Libri. 124. Madre d' Uomini o ottimi, o pessimi.          | 178     |
| Atene antica. Paragonata alla nuova Olanda.                          | 6 I     |
| Ateniesi. Con qual regola applicassero i Fanciulli all'una, o pur    |         |
| tra professione. 230. Fan legge che i scialacquatori non abbian      |         |
| cro in Patria, ed esenta Democrito. 374. Avean legge she is          |         |
| gliuoli ben allevati, ed istrutti, dovesser alimentare i Genitori ca |         |
| pag.<br>Aurelio Imperadore. In qual maniera volle educato Comodo I   | 119     |
| glio.                                                                |         |
| gno.                                                                 | 97      |
| -                                                                    |         |
| В                                                                    |         |
| R                                                                    |         |
| Aldo. Nella fanciullezza riputato disadatto alle lettere.            | 175     |
| Benedizioni di Giacobbe, e d'Elau, Perchè si differenti.             | 88      |
| Bercet. Huomo di memoria straordinaria.                              | 198     |
| Bione Filosofo. Perchè chiamatosi Cittadino di tutto il Mondo.       | 373     |
| Bucefalo. Sua fortuna imbattersi nel discernitore Alessandro.        | 177     |
| Buzecca, Saracino. Sua gagliarda, e singolare Immaginativa.          | 199     |
| ,                                                                    |         |
| $\mathbf{C}$                                                         |         |
| $\mathbf{C}$                                                         |         |
| Alamita. Trovata a caso, ed utilissima.                              | 154     |
| Cairo. Unica Università in tutto l'Impero de' Turchi.                | 233     |
| Canonaco Crecimbeni, Custode d' Arcadia. Lodato.                     | 250     |
| Caramuele. Suo detto dell' attività degl' Ingegni.                   | 30      |
| Cardano. Uccifosi per una pazza ambizione. 65. D'infermiccio d       |         |
| to fanishimo per mezzo dello Studio.                                 | 252     |
| Carlo Secondo, Re di Sicilia, e Conte di Provenza, vede Canon        | izar il |
| fuo Figliuolo.                                                       | 394     |
| Carneade Filosofo. Si attento alle specolazioni, che stando a tav    |         |
|                                                                      | fo-     |

|                                                                    | 407         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| fognava imboccarlo.                                                | 327         |
| Carrozze. Cagioni di molte malattie                                | 278         |
| Caronda. Sua legge in favor delle Lettere.                         | 374         |
| Cea. Ifola dell' Arcipelago. Suo barbaro costume.                  | 2 2 E       |
| Cefalcone Grammatico. Ripreso da Fozio, per il troppo cita         | re i fonti  |
| delle sue opere.                                                   | 25          |
| Cesare. Lodato per l'esser Cesare nella Grandezza, e nella I       | Dottrina.   |
| pag.                                                               | 33 E        |
| Cherico Tedesco. Si scordò tutte le Lettere per un salasso.        | 203         |
| Cibi. Quanto dannosa la lor varietà. 274. Se la quantità è m       |             |
| la qualità poco importa. 275. Quella fi dee alterare secondo       | o le circo- |
| flanze.                                                            | 276         |
| Ciro Re fanciullo. Riprende il banchettar de' Medi.                | 311         |
| Citazioni d'Autori. Quali degne di lode, e quali di biasimo.       | 25. c feg.  |
| Colosso di Rodi. Più ammirabile atterrato.                         | 60          |
| Comodi, non sieno troppi.                                          | 290         |
| Complessioni deboli. Sovente coll'avanzarsi dell'età s'invigi      | orifcono .  |
| pag.                                                               | 250         |
| Componimenti Inutili, e biasimevoli.                               | 340         |
| Configli. Come si possa conoscere quanto sien buoni, e quanto      | ficuri. 13  |
| Convito. Varietà di gusti in quel d'Orazio.                        | 37          |
| Corinto. Non è nulla al paragone di quel ch' è stata.              | 54          |
| Corona. Nome di Meteora: la qual è simbolo della Vana Rino         | mata . 56   |
| Cote. Intagliata. 1. Dichiarata.                                   | 5           |
| Cleante. Di memoria difficile ad apprendere, e tenacissima         |             |
| re 180. Sua industria per aver tempo di studiare.                  | . 299       |
| Clemente VI. Pontefice. Divenuto huomo di gran memoria             |             |
| gran colpo ricevuto in testa.                                      | 204         |
| Cleomene. Sua coraggiosa risposta.                                 | 14          |
| Climi. Freddi qua' ingegni producono, e quali i caldi. 164. Fa     |             |
| essi la conjettura degl' ingegni.                                  | . ivi.      |
| Cuore umano. Sua figura, insegna agli Studi dell' huomo le dire    |             |
| Sua tranquillità necessaria a conservar la salute.                 | 286         |
| Cupido. Saggia risposta ch'egli diè a Venere, finta da Luciano     | 152         |
| Cupidigia. Rende disadatto alle Lettere. 303. Impedisce mol        |             |
| dio.                                                               | 61.e leg.   |
| Crate. Biasimato, e schernito nel suo rifiuto.                     | 387         |
| Crate Tebano. Sua fentenza fopra le Lettere: e testamento ci       | -           |
| ce, coerente a questa sentenza.                                    | 120         |
| Critica. Rischio che porta seco: e ragioni di suggirla. 27. e seg. |             |
| riprefa.                                                           | D-1: 35     |

## D

| Elizie. Quanto contrarie allo Studio.                                                                                   | 359. e feg.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Demade. Bella sentenza, con cui feriva i suoi Compatriotti.                                                             | 261                |
| Democrito. Come impiegò le sue ricchezze, e perche.                                                                     | 362                |
| Demostene. Suo studio divenuto pollajo.                                                                                 | 54                 |
| Detto faggio fopra le ricchezze.                                                                                        | 118                |
| Digiuno. Suo Elogio.                                                                                                    | 270                |
| Dilazione. Perniciosa all'opere Letterarie.                                                                             | 8                  |
| Dio. Dalui debbono aver principio gli Studj. 50. Sciocche del non pensare a Lui.                                        | zza grande<br>ivi. |
| Diogene. Perche spargesse per terra certo vinoregalatogli.                                                              |                    |
| Distrazion dallo Studio. Utilissima fuori dell' ore dello Studi                                                         | 273<br>0. 287      |
| Domizio Calderino. Perduto nello Studio di cose o frivole                                                               |                    |
| fle.                                                                                                                    | 51.e feg.          |
| Dottrina. Quanto poca anche ne' più Saccenti.                                                                           | 72. e fcg.         |
| Dottina. Quanto poca anene ne pitt saccenti.                                                                            | /2.cicg.           |
| . 17                                                                                                                    |                    |
| $\mathbf{E}$                                                                                                            |                    |
| F                                                                                                                       |                    |
| Casistrato. Incendia il Tempio di Diana, a fine d'acquista                                                              | r nome. 65         |
| Eccliffi. Quella del Sole ful mattino la più nocevole.                                                                  | 87                 |
| Educazione. Da follecitarfi nella fanciullezza. 86. e feg. Ma<br>za. 91. Anzi fecondando il genio. 92. E tenendogli lun |                    |
| conversazioni. 93. Quanto operi negl'ingegni.                                                                           | 165                |
| Eforo. Ripreso ne' suoi Studi da Isocrate: ed avvantaggiato                                                             | co'l'diver-        |
| timento.                                                                                                                | 235                |
| Egisto. Capriccioso, e leggiero, perche allattato da una Cap                                                            | ra. 9              |
| Egitto. Odierna, quanto diversa dall' Antica.                                                                           | 54                 |
| Elieze Cacciator eccellente. Storia di lui.                                                                             | 49                 |
| Empedocle. Sua mente si disse distillata da' raggi del Sole.                                                            | 325                |
| Empedocle Agrigentino. Avido di riuscir samoso si rese infar                                                            | nc. 64             |
| Erudizioni. Giovevolissime all' intento di quest' Opera.                                                                | 21.e feg.          |
| Esercizio. Giovevolissimo alla Memoria. 219. Quanto util                                                                |                    |
| tà. 277. e seg. Qual debba praticarsi. 279. e seg. Ed altre                                                             |                    |
| per trarne utile.                                                                                                       | 281. c feg.        |
| Esteni, Settarj. Sanissimi perche temperanti.                                                                           | 267                |
| Erernità. Quanto importi il farne stima.                                                                                | 103. e leg.        |
| Eudosso Gnidio. Facca ognidì ottanta Stadj dicammino, p                                                                 | er andar al-       |
| la Scuola, e tornarsene.                                                                                                | 309                |
|                                                                                                                         | Fabia-             |
|                                                                                                                         |                    |

## $\mathbf{F}$

| <b>**</b>                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| PAbiano Filosofo. Quanta fatica durasse a lasciar i disetti comunic<br>tigli dal primo Maestro. | a -        |
|                                                                                                 |            |
| Fama. Tutta Vanità, e pregiudicio, separata dal timor d'Iddio. 5                                |            |
| Quella di Letterato, sovente quanto ingiusta. 57. e se                                          | g.         |
| Fanciulli. Debbono applicarsi secondo la natural attitudine. 232. e se                          | g.         |
| Fedrigo Fornero, Suffraganeo di Bamberga. Racconto d'una visita c                               |            |
|                                                                                                 | 6 <b>6</b> |
| Semmine. Per quale inganno da alcuni, riputate più atte alle Letter                             | e.         |
| pag.                                                                                            | 29         |
|                                                                                                 | 06         |
| Ferdinando Re di Spagna, e di Sicilia. Liberato dall'infermità con                              | la         |
|                                                                                                 | 5 4        |
|                                                                                                 | 72         |
|                                                                                                 | 26         |
| Firmo. Fabbricossi una Camera, per veder di dentro, quanto si facea                             |            |
|                                                                                                 | 35         |
| Fisonomia. Suoi argomenti quanto sovente fallaci, e quanto anco                                 | ra         |
| passionati. 160.ese                                                                             |            |
|                                                                                                 | 76         |
| Francesco Molino, Nobile Veneto. Acquistò una gran Memoria, a                                   | 112        |
|                                                                                                 | 08         |
| ecuoluu un cono.                                                                                | ,,,        |
|                                                                                                 |            |
| $\mathbf{G}$                                                                                    |            |
| (T)                                                                                             |            |
| Aleno. Vissuro cenquarant anni fanishimo. 251. Ma sin all' an                                   | no         |
| ventottening anora iano quando temperante.                                                      | 10         |
| Genj Umani. Quanto difficile contentargli tutti.                                                | 36         |
| Genio. Quanto necessario ad ogni sorte di Studio. 226.e seg. Sua di                             | VÍ         |
| fione. 238. Cattivo. Detestato co' suoi seguaci. 240. Quel d'atte                               |            |
|                                                                                                 | 80         |
| Gentili. Giudicarono che la Dottrina, dovesse andar unita coll'ini                              | 10-        |
| cenza.                                                                                          | 68         |
|                                                                                                 | 41         |
| S. Girolamo. S'armò con lo Studio contro gli stimoli della giovinez:                            | z.1 .      |
| pag.                                                                                            | 5 2        |
| Giovan Boccacci. Esorta in vano il Petrarca a moderar lo Studio.                                | 144        |
|                                                                                                 | 298        |
| Ciam                                                                                            |            |

| 410                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Giam Pietro Carafa, Fondatore de' Cherici Regolari, e poi Sommo Pon-        |
| tefice, fotto il nome di Paolo Quarto, Ammirabile nell'ingegno, e nel-      |
| la Memoria.                                                                 |
| P. D. Giam Battista Cruciani, Teatino. Si rammenta con lode, especial-      |
| mente della fua memoria.                                                    |
| Giolefio Scaligero. Sua Gran Memoria.                                       |
| S. Gio. Climaco. Suo bel sentimento sopra l'Orazion Matutina.               |
| D. Giovanni Brancaccio. Maestro dell' Arte della Memoria, Iodatissi-        |
| mo. 215                                                                     |
| Giotto Fanciullo. Quanta attitudine mostrasse alla pittura. 161.e231        |
|                                                                             |
|                                                                             |
| P. D. Giuseppe Maria Cigala. Quanto secondo di mente. 4. 10. Stese          |
| poco del molto che pensò. ivi. Segno per conoscere ciò, che non è sta-      |
| to in quest Opera composto da lui. 5. Sua umiltà. 5.9. Sua avidità di       |
| studiare. Buon amico. E nemicissimo dell'ozio. 9. eccellente nell'          |
| Imprese. 11. Breve Relazione della nobiltà de' suoi Natali; della sua       |
| Letteratura; e de'suoi religiosi costumi. 39. sino a 42. Disiderò pria      |
| dimorire, che i suoi Scritti venisser consegnati al P. D. Bernardo Ca-      |
| valiero, della medesima Religione, Autor Vivente diquest Opera. 42          |
| Giulio Cefare. Per le sue trecento vittorie, obbligato più all'ingegno suo, |
| ed alla lingua, che alla spada.                                             |
| Giustiniano Imperadore. Per quale abbaglio pubblicato per ignorantissi-     |
| mo. 58                                                                      |
| Giustino Imperadore. Per qual errore spacciato per dottissimo. ivi.         |
| Governo Pubblico. Non incompossibile con lo Studio. 399                     |
| Goti. Avean legge che i lor Principi non apprendessero Scienza alcu-        |
| na. 328                                                                     |
| Grandezza. Quanto ben comparisca unita con la Sapienza. 331                 |
| Grano. In qua' Paesi nasca senza sementarvelo. 227                          |
| Guglielmo Langravio d'Affia. Biafimevole nelle sue Studiose offerva-        |
| zioni. 348                                                                  |
| Guinea. Sciocco inganno de' suoi abitatori.                                 |
| -//                                                                         |

## H

Huomo. Quale il suo principal pregio.

106

I

| T                                                                      |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Arno Poeta, eletto Successore di Frontone Terzo Re di Dania:           | per il  |
| folo merito dell' Elogio tessuto a questi.                             | 342     |
| Idea D'un Gran Personaggio d'Italia, vantaggiosa alle Lettere,         |         |
|                                                                        | c fcg.  |
| Idioma Italiano. Perche da noi eletto, nell'esporre i nostri Metodi    |         |
| Jerone Tiranno della Sicilia. Si rese dottissimo, essendo infermo.     | 259     |
| Ignorante. Infelicissimo.                                              | 139     |
| Ingegni. Differentissimi nell'attitudine. 164. Prudenza che dee        | offer-  |
| varsi nell'applicargli. 164. Distinti in diverse Classi. 166. e seg. a | 172.    |
| Si disideran simiglianti più all' Aquilotto, che al Perniciotto.       | 174     |
| Indole grande. Qual sia di lei un grande indizio.                      | 162     |
| Imperador Tiberio. Si facea le beffe, di chiunque dopo l'età di        | rent    |
| anni chiamava il Medico.                                               | 258     |
| Immortalità dell'anima. Confiderata utiliffima.                        | 104     |
| Infermità. Cagione a molti di rendersi Letterati.                      | 248     |
| Infermo. Guarito co' cibi grossolani, a' quali era avvezzato.          | 258     |
| Ingegni. In principio tardi, non debbono farci disperare dellor p      | rofit-  |
| to. 174. e 176. Capricciosi, perche chiamati così. 177. Quali pi       |         |
| mati da Aristone.                                                      | ivi.    |
| Ingegni. Quanto differenti nell'attitudine.                            | 234     |
| Intemperanza. Come de'cibi, così dello Studio, nociva alle Pot         |         |
|                                                                        | e feg.  |
| Invocazion d' Iddio. Quanto necessaria: ed anche al giudicio degl'     | ifteili |
| Gentili. 47. e seg. Danno, e Castigo del trascurarla. 49. Ulat         | a da'   |
| Gentili avanti ogn'impresa. 81. E da' Poeti eroici, e da Platone.      | 82      |
| Ira. Quanto dannosa alla sanità.                                       | 286     |
| Iseo. Felicemente emendato delle sue impurità, per opera dello         |         |
| dio.                                                                   | 150     |
| Isocrate. Sua risposta al Re Nicocle.                                  | 16      |
|                                                                        |         |

## L

Etterati. Biasimata la maligna assuzia, e la superbia d'alcuni. 23.e seg. Avvegnachè Dottissimi, se non cercano Dio, non si nominan che con biasimo. 65. Quanto riveriti da Principi Grandi. 126.e seg. Molti di prima riga poverissimi.

Lettere. Quanto importanti, e vantaggiose. 75.e seg. Trascurate, capio-

| 47.2                                                                                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 412                                                                                    | danni    |
| gionan poi rimorso, e dispiacimento incessante. 369. Gravissim                         | danni    |
| di questa trascuranza. ivi, e 370. e seg. Giovevolissime a quanto                      | · 371-   |
| e seg. e 373. Quanto convenienti ad un Grande. 121.e seg. Ec                           |          |
|                                                                                        | z.e leg. |
| Lettura di Libri divoti. Sciocca se non fatta per divozione.                           | 109      |
| Libri. Molti de più degniandati in oblivione . 60. La gran turba                       | di que   |
| che succedono, scaccia la memoria degli antecedenti. ivi. Ne                           | cellarj  |
| allo Studio . 299. Quanto caro costavano un tempo . 310. e seg.                        |          |
| pi, come nocevoli al profitto Letterario. 312. Quanti da scegl                         | ierfi, c |
|                                                                                        | , e feg. |
| Lince. Ad ogni qualunque oggetto che 'l' diverta, si scorda della                      | preda    |
| che tenea tra l'unghie: simbolo dello Studioso smemorato. 181                          | . e 205  |
| Linguaggi. Possedergli utilissimo al Principe.                                         | 343      |
| Lorenzo Medici. Riavutofi dalla malattia, con legger la Storia di                      | Corra-   |
| do Terzo Imperadore.                                                                   | 252      |
| Lucullo. Guerriero invitto, e Filofofo esimio.                                         | 337      |
| Ludovico Cornaro. Fece un felicissimo sperimento in se medesim                         | o, dell' |
| utilità della temperanza. 26:                                                          | e leg.   |
| Ludovico Lantgravio di Turingia, Ricusò l' Imperio, perche con                         | obbe di  |
| non aver dottrina.                                                                     | 338      |
| Luna. Più illuminata quando par meno.                                                  | 141      |
| Lunghezza, Quella di questi trattati si difende.                                       | 18       |
| 1                                                                                      |          |
| 3.6                                                                                    |          |
| M                                                                                      |          |
|                                                                                        |          |
| M Aestri. Ben impiegata ogni somma in salariargli. 389. e se                           | . Ouai   |
| requisiti debban avere .ivi, e seg. Debbono insegnar per tutto                         | e fem-   |
| pre.                                                                                   | 392      |
| P. Macedo. Perche scriffe contro il Cardinal Bona.                                     | 27       |
| Marco Aurelio Imperadore, amantissimo de' Libri.                                       | 135      |
| Mazanderan. Bellissima parte della Provincia d'Ircania.                                | 62       |
| Medicamenti. Per fola preservazione sien' pochi. 290. D'ordinat                        |          |
|                                                                                        | 293      |
| no misti i migliori.<br>Medici. Medican sovente secondo i precetti della lor simpatia. |          |
|                                                                                        | ivi.     |
| Ciascun huomo debb' essere il primo Medico di se medesimo.                             |          |
| Medicina. Originata dall' amor dello Studio.                                           | 254      |
| Memoria de' Letterati. Quanto felicemente perifca. 65. Sua d                           | d'huc    |
| ne. 192. Astuzia di chi finge averla non buona . 193. Esempli                          |          |
| mini, che l'hanno avuta perfettissima, accoppiandola con acc                           |          |
| ingegno. 194. e seg. Sua ammirabil capacità. 201. Strani esc                           | mpn di   |
|                                                                                        |          |

| · ·                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| 41                                                                    |       |
| perderla. 202. Industrie per avvalorarla. 206. e seg. Vuole aju       | tarli |
| coll'ingegno, coll'ordine, e coll'attenzione, e con altre diligenze.  | 216.  |
| Grande, secondo alcuni, incompossibile con grande ingegno. 185        |       |
| qua' temperamenti si trovi migliore. 186. e seg. Di quai partiella    | CO-   |
| sti. ivi. Ajutata dalla bontà dell'ingegno. 189. Quanto gioves        | ole   |
|                                                                       |       |
| 205. Industrie per migliorarla: e si parla dell'artisseiale. 206.     |       |
| E se quest' arte sia profittevole. 211. e seg. Pruova di Memoria stra |       |
| ma, fatta da un giovane Corso.                                        | 207   |
| Metodi. Non voglion esser troppi. 7. Nè variarsi. 12. Chi gl'insegna  | non   |
| è obbligato a sapergli tutti. 7. Nè a posseder le Scienze del cui st  | udio  |
| insegna l'arte. 13. Quanto utili allo Studio. 14. Chi gl'insegna,     |       |
| è tenuto ad avergli praticati. 14. Questi nostri quanto copiosi, e    |       |
|                                                                       | 5.16  |
| Michel Parapinaceo, Greco Imperadore. Bialimato per il fuo stud       |       |
|                                                                       |       |
| e privato dicomando.                                                  | 328   |
| Mitilinei Antichi. Per viè più avvilire i popoli soggiogati, gli priv |       |
| de'Libri, e con simil pena punivano i confederati infedeli.           | 124   |
| Mitridate. Possedea ventidue lingue.                                  | 343   |
| Moderazione. Non può averla ne' suoi disideri, chi lascia le Lettere  | per   |
| amor delle dovizie. 379. Necessaria a tueti gli Studiosi. 348. e      |       |
| Moltitudine di cose. Quanto biasimata ne' componimenti, altrett       |       |
|                                                                       | feg.  |
| Monti di Lampsaco. Risposta d'Anassagora Clzomenio intorno a'         |       |
| desimi.                                                               | 61    |
|                                                                       |       |
| Morte. Pensier di lei rende l'huomo il più misero degli animali.      | 105   |
| Muse. Perche finte figliuole della memoria.                           | 205   |
|                                                                       |       |

Atura. Principal curatrice d'ogni morbo. Nave. Aspettando il vento, simbolo dell'huomo studioso, che invoca da principio il Divin soccorso. 45. e 49. Co l'vento contrario, che s' affanna co' remi, simbolo d'huomo, che studia senza genio. Nerone. Volca far ciò che non gli appartenea. 326. Chiamato nuovo Anfione, con qual sale .ivi. Schernito nelle sue sconvenevoli applica-Niccolò Leoniceno, Medico Valentissimo. Infermiccio sin all'età di trent' anni, e poscia sanissimo. Nicia Pittore. Si scordava, tra lo studio de' suoi disegni, di mangiare. pag. No-Ggg

| Nobile. Biasimevole se ignorante. Nobiltà de Natali. Fà vic più comparire i Vizzj, o pur le Virtù del le 114. Sola non basta. Nutrimento. Escettiche produce nell'animo. | Nobi-<br>116<br>e leg. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| O                                                                                                                                                                        |                        |
|                                                                                                                                                                          |                        |
| O Dori. Simbolo degli onori                                                                                                                                              | 140                    |
| Onori. Men difficili all'huomo Letterato 120.                                                                                                                            | c feg.                 |
| Orazione. Dee preceder lo Studio. 80. Matutina, figurata nella                                                                                                           | Man-                   |
| na.83. Madre della Sapienza.                                                                                                                                             | 85                     |
| Orfeo, con la fua Cetra, trionfa del canto delle Sirene.                                                                                                                 | 191                    |
| Origene Fanciullo. Qual fegno desse del grande natural talento.                                                                                                          | 162                    |
| Oro. Sistende più d'ogn'altro metallo, e quanto.                                                                                                                         | 30 L                   |
| P                                                                                                                                                                        |                        |
| Adre. Quanto sia contento per un Figlio Illustre.                                                                                                                        | 143                    |
| Paeli, Coperti di Fumo.                                                                                                                                                  | 359                    |
| Palaggi de' Rè del Perù. Incrostati d'oro, e sossitati di paglia.                                                                                                        | 117                    |
| Card. Pallavicino. Previene una critica delle sue Opere.                                                                                                                 | 14                     |
| Parlatea' Lettori, Quanto talvolta imprudenti ne' Libri.                                                                                                                 | 9                      |
| Parlata, Che dovrebbe far l'huomo a se medesimo, a volta a volta                                                                                                         |                        |
| Pascale. Stupendo di memoria insieme, e d'ingegno.                                                                                                                       | 197                    |
| Pellegrino Stolto. Simbolo dello Studioso che non istudia Dio.                                                                                                           | 5 2                    |
| Periandro Spartano. Rimproverato nell'elezion dello studio dal R                                                                                                         |                        |
| chidamo.                                                                                                                                                                 | 235                    |
| Perù. Onde sia venuto a questa Provincia un talnome.                                                                                                                     | 57                     |
| Petrarca. Fà un faggio, ed ingegnoso Paragone.                                                                                                                           | 373                    |
| Pico Mirandolano. Di memoria prodigiosa                                                                                                                                  | 195                    |
| Pittagora. Sua similitudine adattata alla vita umana.                                                                                                                    | 134                    |
|                                                                                                                                                                          | c feg                  |
| Plinio. Stimava la più lieta cosa lo studio.                                                                                                                             | 145                    |
| Plinio, Suo bel derto.                                                                                                                                                   | 33 L                   |
| Platone. Perche scegliesse aria grossa per la sua Accademia.                                                                                                             | 172                    |
| Porzio Latrone. Sua portentosa memoria.                                                                                                                                  | 210                    |
| Possino Pictore. Sua bellissima Sentenza, detta ad un Gran Person                                                                                                        |                        |
| inclinatissimo alla Pittura.                                                                                                                                             | 307                    |
|                                                                                                                                                                          | Po-                    |

| 415                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Potenza de' Grandi, affomigliata a' lumi detti Castore, e Polluce; over    |
| . Sant' Ermo.                                                              |
| Povero di dottrina. Tra tutt'i poveri poverissimo. 117.e seg.              |
| Povertà. Come faccia impedimento alle Lettere . 297. e seg. Fà inclina-    |
| re alle Lettere. 304. e 306. Ajuta alle Virtù morali.                      |
| Principe. Precetti per educarlo. 94.e feg. Ignorante assomigliato al Ci-   |
| clopo 334. Molti Principi furon dottissimi 335. Hà necessità d'esser       |
| dotto. 329. e seg. I buoni consigli dee sapergli concepire da se. 332.     |
| E quanto guardingo in ascoltare gli altrui. 333. e seg. Quai Studi più     |
| gli convengano. 339. e seg. e 343. E quanto la Filosofia, e la Matema-     |
| tica. 344. Non gli manca, quando 'l' voglia, il tempo di studiare. 345.    |
| Ma se ne dichiara il come, e la misura.                                    |
| Privazione. Qualsia: e quanto mal usato questo vocabolo dagli huomi-       |
| ni ingordi.                                                                |
| Professor d'una Scienza. Non è obbligato a saper tutto ciò, che di nuovo   |
| fu la medesima si và dicendo.                                              |
| Profitto. Troppo sollecito nella fanciullezza, è sospetto. 122. e seg.     |
| Protagora. Infausta riuscita della sua dottrina 50. Quale indizio scopris- |
| fe in lui Democrito del grande ingegno di lui.                             |
| Purità di lingua Toscana. Amata quì, e proccurata: ma in maniera ra-       |
| gionevole, elibera, non puntigliosa, e servile.                            |
|                                                                            |

## R

Abano Mauro, Abbate di Fulda, Arcivescovo di Magonza, deposto per il suo troppo attendere alle Lettere. Raffaello Fabretti. Uni lo studio indefesso, con la persetta, e lunga sa-250 Ragnatelo. Perche odiofo a Minerva. 172 Replicazione Delle medefime verità, perche in quest Opera si commetta fovente. 375 Repubbliche. Felici per le Lettere. 338 Ricchezza. Più facile al Letterato, che a qualunque altr'huomo. 115. e seg. Come vantaggiosa alle Lettere. 298. e seg. E come nocevole. 317. Vale a tutto . 302. Come giovevole allo Studio. 362. e feg. E quanto. 381. e feg. Di fua natura indifferente al bene, od al male. 364. Non cosi vien giudicata quando si possiede, come allorche si disiderava. 367. e seg. Agita, e possiede i suoi ingordi amatori, non è posseduta. 377.e seg. Buona s'è posseduta; Cattiva se possede. 380. Ggg

| Qual censura meriti l'abborrirla. 386. Ben implegata in comperar Li-<br>bri. 395.e seg.<br>sicco di Letteratura, tratutt' izicchi ricchissimo. 117.e seg.<br>siperizione. Quelle, che in questi trattati si commettono, in ridire le<br>medesime cose, le disendiamo, e le mostriamo giovevolissime. 19.e seg. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| •                                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| C                                                                                                                        |               |
| 3                                                                                                                        |               |
| S Alomone. Preceduto da Sapientissimi huomini, a noi scor                                                                | osciuti.62.   |
|                                                                                                                          |               |
|                                                                                                                          | vvertimen-    |
|                                                                                                                          |               |
| ftodirsi coll'osservazioni di ciò che giova, e di ciò che nuoc                                                           | c. 259.e feg. |
| Modifi con onervazioni di cio che giova, e ai ese                                                                        |               |
| Sapere umano. La qualità della fua apparenza.                                                                            | 354.e feg.    |
| Sapienza. Non s'acquista attendendo a cert' altre cure.                                                                  | 154           |
| Satelliti di Giove. Loro scoperta, e quanto giovevole.                                                                   | 225           |
| Schiavo del Filosofo Ranto, rifponde meglio di lui.                                                                      | a Combatti-   |
| Schiavo del Filolofo Ranto, riponde ineglio di la Scipione Affricano. Suo diletto, in veder da luogo ficuro un           | 136           |
| mento.133. Dottiffimo.                                                                                                   | l'oblivione,  |
| Scrittori. Quantidimenticati. 61. Moderni più foggetti al                                                                | 63            |
|                                                                                                                          | 218           |
| Scrittura. Grande, e chiara, giova molto alla Memoria.                                                                   | derato, ivi.  |
| Scrivere in migi limitione action platfeath.                                                                             | 139           |
| Seneca confinato in Cornea, enteniamente formation                                                                       | 195           |
|                                                                                                                          | Iodali questa |
| Seneca il Retore. Celetirato il fuo di riportarne molte; e<br>Sentenze d'Autori. Diffendefi l'uso di riportarne molte; e | 23.c feg.     |
|                                                                                                                          |               |
| Sentenze Latine. Merito che si pretende avere in riferirle:                                                              | erde, e mira- |
| Serpetri. Sua memoria ammirabile, la qual mirabilmente p                                                                 | 202           |
| bilmente ricipera.                                                                                                       | 76            |
| Silla. Avanzi de' fuoi conviti, gettati nel Tevere.                                                                      |               |
| Cimilitudiai Chianto in Olicit Opera lacourea della                                                                      | 207           |
| Simonide Leo. Inventor della memoria artificiale.                                                                        | meri ant. Re- |
| Simonide Leo. Inventor della finitia artificiale.<br>Sobrietà. Quanto giovevole alla fanità. 26c. e feg. Suoi fr         | 272.c fcg.    |
| gole per praticarla.                                                                                                     | buono che -   |
|                                                                                                                          | lette de Solo |
|                                                                                                                          |               |
| prefervato dalle frequenti retti di attetti, per of                                                                      | 282           |
|                                                                                                                          |               |
| Sofocle, come si disendesse al Tribunal d'Atene, del suo                                                                 | troppo pocta- |
| re.                                                                                                                      | Sole.         |
|                                                                                                                          | 3010.         |
|                                                                                                                          |               |

## T

Alenti umani. Attesa la sor diversità quanto diversamente debbantrattarsii. 29. e seg. Talete Milesio. Mostrò con bella prova, l'huomo Letterato, più d'ogn' altro esser atto a tesoreggiare. 120 Taprobana Isola. Sciocca navigazione, che vi si pratica. 139 Telezia Tebano. Quanto tenaci in lui le impressioni del primo studio. 99. Temistocle. Nato a cose grandi, o buone, o malvagge. 178. Suo Essegio. 194. Tempio di Diana. I suoi materiali trovati a caso. 194. Tempo. Non impiegato male in quest' opera da penne religiose. 37. e seg. Teodato Re de' Goti in Italia, Versatissimo nelle Lectere, e pieno di vizzi. 339
Teodosio Imperatore il Giovane. Atti di pietà, che praticava sull' bel matti-

| 418                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| mattino. 83. Teodosio. Disiderosissimo che i due figliuoli, Arcadio                                                                                  |  |  |  |  |
| ed Onorio, divenisser Letterati.                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Tiberio Imperadore, Dottiffimo insieme, e Viziosissimo.                                                                                              |  |  |  |  |
| Ticone. Pagava uno Scudo l' ora, al Maestro di lingua Ebrea.                                                                                         |  |  |  |  |
| Tolommeo Filadelfo Re d' Egitto. Dalla sua infermità, pigliò occasio-                                                                                |  |  |  |  |
| ne di rendersi erudito.                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Tommaso Campanella. Sua lodevol cura in persona del Cavalier Ser-                                                                                    |  |  |  |  |
| petri. 203                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| S. Tommaso d' Aquino. Fanciullo mostrava poca vivacità.                                                                                              |  |  |  |  |
| Toftato. Lodato nell'ingegno suo, e nell'opere.                                                                                                      |  |  |  |  |
| Trifon Dalmata, fua folle cupidigia.                                                                                                                 |  |  |  |  |
| Tucidide. Qual fegno desse ad Erodoto, della sua gran riuscita. 163<br>Turchi. Trà essi appartiene a' Maestri, non a' Genitori, applicar i fanciulli |  |  |  |  |
| 111 01 111 1                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| all'un meltiere, o pur all'altro.                                                                                                                    |  |  |  |  |
| <b>1</b> 7                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| V Bbidienza. Hà condotto l'Autor di quest'Opera ad imprenderla. 42                                                                                   |  |  |  |  |
| Vgbaldo Monaco Elvonense. Applicato ad un componimento poco                                                                                          |  |  |  |  |
| degno di lui.                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| Vecchi. Per qual cagione perdan di memoria. 190. E perche si perfe-                                                                                  |  |  |  |  |
| zionino nella prudenza.                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Verga Mofaica. Simbolo di certi Ingegni.                                                                                                             |  |  |  |  |
| Verità Cattoliche. Debbono impararti dalla Puerizia. 107. Fanno gran.                                                                                |  |  |  |  |
| de armonia con la Ragione.                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Vigiglia. Siloda la moderata, e si biasima la soverchia.                                                                                             |  |  |  |  |
| Vindiciano. Sua bella, e faggia risposta.                                                                                                            |  |  |  |  |
| Vinicio. D'Ingegno acutiffimo.  Virgilio. Suo errore nello feriver d'Agricoltura.                                                                    |  |  |  |  |
| Virgilio. Suo errore nello seriver d'Agricoltura.  Virtù. Come possan mostrar di contrariarsi scambievolmente, senza pun-                            |  |  |  |  |
| to contrariars. 8. Vuoltutto l'huomo. 335. e seg. Non ognuna basta                                                                                   |  |  |  |  |
| a far l'huom da bene.                                                                                                                                |  |  |  |  |
| Vita. Inutile in chiunque non pensa alle cose eterne.                                                                                                |  |  |  |  |
| Vizio. Più detestabile nelle persone Letterate, che nell'altre.                                                                                      |  |  |  |  |
| Volgo. Quanto sprezzevole il giudizio ch' e' fà de' Studiosi. 140                                                                                    |  |  |  |  |
| Volto dell'huomo. Accenna le qualità dell'animo.                                                                                                     |  |  |  |  |
| Vsignuoli. Loro istinto.                                                                                                                             |  |  |  |  |
| VVenceslao, e Boleslao. Funesta differenza, nata dalla lor differente                                                                                |  |  |  |  |
| educazione.                                                                                                                                          |  |  |  |  |
| 7                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Enone. Principe degli Stoici, aiutato alla Filosofia dalla povertà . 304                                                                             |  |  |  |  |
| I L F I N E.                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| IL FINE.                                                                                                                                             |  |  |  |  |

## Correzioni.

S I fono puntati pochì errori di stampa, non tinto per lasciar a' Lettori il merito di corregger gli altri [poiche pur troppo verranno Essi divertiti ad osservar que' dell'Opera ] quanto per una troppa sollecitudine, usata nel tracciargli: ond' egli è forte da temere, che siasi qui imitata quella regola, tenuta già ne' misfatti comuni delle milizie, di punirne un per diece: e sono,

| Errori. |                   | Errori.                                                        | Correzione.              |  |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Pag     | 31.               | Delle parole, e de' con-<br>cetti, della nota, e del<br>fuono. | Della nota, e del fuono. |  |
|         | 394               | Fglio                                                          | Figlio                   |  |
|         | 39 <b>4</b><br>81 | Sicurus                                                        | Securus                  |  |
|         | 8 r               | Sussuro                                                        | Sulurro                  |  |
|         | 85                | Ossuum                                                         | Os fuum                  |  |
|         | 120               | Nec utilc                                                      | Nec utile                |  |
|         | 253               | Possendendo                                                    | Possedendo               |  |
|         | 304               | Impulit audex                                                  | Impulitaudax             |  |
|         |                   |                                                                |                          |  |

Avvertass, che il Fù P. Cigala, non hà potuto attender nessuna delle promesse, fatte per entro i capitoli stessi da lui; se ben alcune, per mera inavvertenza, non si sono postillate. .

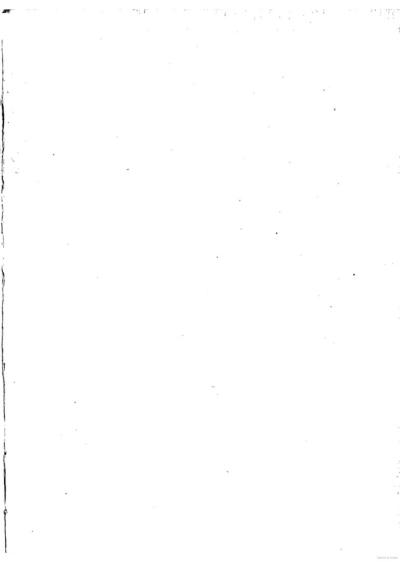

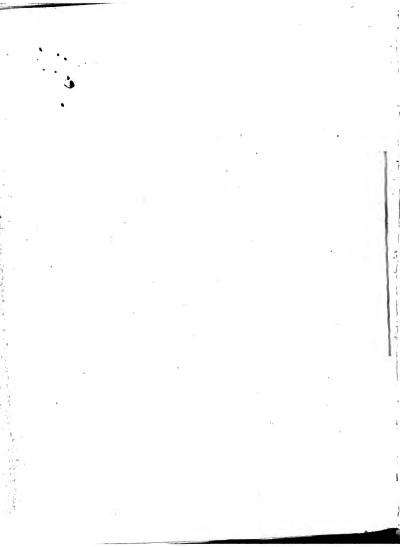



